# L'ITALIA IN GUERRA

IL QUINTO ANNO - 1944
PARTE SECONDA

L'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)



Roma 1995

## L'ITALIA IN GUERRA Il quinto anno - 1944 PARTE SECONDA

# L'ITALIA NELLA 2<sup>a</sup> GUERRA MONDIALE Aspetti e problemi (1944-1994)

A cura di:
ROMAIN H. RAINERO
RENATO SICUREZZA

#### PROPRIETÀ LETTERARIA

tutti i diritti riservati:

vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione ©  $1995 \cdot \textit{Ministero della Difesa}$ 

Ufficio Storico del V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa\*
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b – Roma quinto.segrstorico@smd.difesa.it
Ristampa 2016

Edistampa Sud srl – Dragoni (CE)

ISBN: 9788898185252

Copia esclusa dalla vendita

#### PRESENTAZIONE

Sono ben lieto di presentare, nella mia veste di Presidente della Commissione Italiana di Storia Militare, gli atti del convegno del quinto anno di guerra, che si è tenuto a Torino dal 26 al 29 ottobre 1994, presso la Scuola di Applicazione dell'Esercito.

Nel corso della preparazione del volume per la stampa, esaminando i qualificati e numerosi interventi, sono riuscito sia a farmi un quadro esauriente di questo travagliato e drammatico periodo sia ad avvertire l'aumento della rilevanza di questa serie di convegni, anche in campo internazionale.

Gli atti del convegno, arricchiti anche dall'apporto dei lavori collegati al cinquantennale della Guerra di Liberazione e della Resistenza, che hanno puntualmente scandito con ampi dibattiti gli avvenimenti salienti del conflitto nel 1944, daranno certamente un determinante contributo per l'obiettiva conoscenza della nostra storia più recente.

Ed è con questo auspicio che presento questo nuovo volume agli studiosi, che tanto interesse hanno dimostrato per la nostra iniziativa, ed ai giovani studenti, che numerosi ed attenti hanno partecipato al convegno.

Roma, ottobre 1995

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Amm. Div. Mario BURACCHIA

# l'Italia in Guerra — il Quinto anno

## COMITATO D'ONORE

| Sen.  | Carlo     | SCOGNAMIGLIO       | Presidente del Senato                       |
|-------|-----------|--------------------|---------------------------------------------|
| Sen.  | Cesare    | PREVITI            | Ministro della Difesa                       |
| Amm.  | Guido     | VENTURONI          | Capo di Stato Maggiore della Difesa         |
| Gen.  | Bonifazio | INCISA DI CAMERANA | Capo di Stato Maggiore dell'Esercito        |
| Amm.  | Angelo    | MARIANI            | Capo di Stato Maggiore della Marina         |
| Gen.  | Adelchi   | PILLININI          | Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica     |
| Gen.  | Franco    | ANGIONI            | Segretario Generale della Difesa            |
| Gen.  | Silvio    | di NAPOLI          | Comandante della Regione Militare N.O.      |
| Gen.  | Giuseppe  | OROFINO            | Comandante della Scuola di Applicazione     |
| Gen.  | Luigi     | POLI               | Presidente ANCFARGL                         |
| Prof. | Mario U.  | DIANZANI           | Magnifico Rettore dell'Università di Torino |
| Prof. | Rodolfo   | ZICH               | Magnifico Rettore del Politecnico di Torino |
| Prof. | Valentino | CASTELLANI         | Sindaco di Torino                           |

## COMITATO SCIENTIFICO

| Amm. D | iv. Renato | SICUREZZA  | Presidente C.I.S.M.        |
|--------|------------|------------|----------------------------|
|        |            |            | Capo Ufficio Storico       |
|        |            |            | Stato Maggiore Marina      |
| Col.   | Stefano    | ROMANO     | Capo Ufficio Storico       |
|        |            |            | Stato Maggiore Esercito    |
| Col.   | Giovanni   | DE LORENZO | Capo Ufficio Storico       |
|        |            |            | Stato Maggiore Aeronautica |
| Prof.  | Antonello  | BIAGINI    | Università di Roma         |
| Prof.  | Romain H.  | RAINERO    | Università di Milano       |
| Gen.   | Pierluigi  | BERTINARIA | Università di Milano       |
|        |            |            |                            |

# INDICE

## Indirizzi di apertura

## L'Italia in guerra II

| I militari italiani sulla Linea Gotica                        | Pag.                  | 295 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| Enrico BOSCARDI                                               | min <del>Te</del> ggi |     |
| L'antisemitismo all'opera                                     | >>                    | 311 |
| Liliana PICCIOTTO FARGION                                     |                       |     |
| I rapporti diplomatici dei CLNAI                              | 30                    | 325 |
| Massimo DE LEONARDIS                                          |                       |     |
| I rapporti tra partigiani italiani e Forze Armate francesi    | »                     | 351 |
| Jean Louis RICCIOLI                                           |                       |     |
| I militari italiani nella resistenza balcanica                | >>                    | 369 |
| Pierluigi BERTINARIA                                          |                       |     |
| I prigionieri italiani in mani alleate                        | *                     | 383 |
| Romain H. RAINERO                                             |                       |     |
| Gli internati militari italiani in Germania                   | Pag.                  | 405 |
| Filippo STEFANI                                               |                       |     |
| Il problema degli arruolamenti: volontari, cooperatori e leva | >>                    | 415 |

## L'Italia in guerra III

| Pag.  | 429   |
|-------|-------|
| 29    | 461   |
| 11.20 | 467   |
|       | 407   |
| 39    | 479   |
| itu-  |       |
| »     | 533   |
|       | 561   |
| *     | 301   |
| 39    | 591   |
|       |       |
|       |       |
| Pag.  | 605   |
|       | » » » |



## I MILITARI ITALIANI SULLA LINEA GOTICA

## ENRICO BOSCARDI

Di solito quando si parla di Unità del Regio Esercito che hanno partecipato alla Campagna d'Italia 1943-1945 si citano in successione il Primo Raggruppamento Motorizzato (offensiva per la Linea Gustav), il Corpo Italiano di Liberazione (operazioni in Abruzzo e nelle Marche) ed i Gruppi di Combattimento (ultima fase sulla Linea Gotica e battaglia finale). Pochi si ricordano delle divisioni ausiliarie.

Inoltre, mentre possiamo dire che il C.I.L. abbia ricevuto il testimone dal Primo Raggruppamento Motorizzato in quanto ne ha, in pratica, rappresentato la continuazione senza soluzione di continuità, non possiamo dire che sia avvenuta la stessa cosa per i Gruppi di Combattimento rispetto al Corpo Italiano di Liberazione. Tra lo scioglimento del C.I.L. e l'entrata in linea del primo dei gruppi di combattimento, passano oltre quattro mesi che corrispondono per gli alleati al periodo più duro sulla Linea Gotica. Si è, quindi, portati a credere che in questi quattro mesi, dal 24 settembre 1944 al 24 gennaio 1945, dal momento in cui il C.I.L. era stato ritirato dalla linea e si era sciolto ed i gruppi di combattimento non si erano ancora schierati, non vi fossero sulla Linea Gotica unità italiane. Invece le unità italiane c'erano. Erano tre divisioni ausiliarie: la 210<sup>a</sup>, la 228<sup>a</sup> e la 231<sup>a</sup>. (1) Quasi 50000 uomini!

<sup>(1)</sup> Le divisioni ausiliarie erano otto: la 205ª (gen. Casula), la 209ª (gen. Properzi, gen. Olmi), la 210ª (gen. Colonna, gen. Cortese), la 227ª (gen. Chatrian, gen. Silvio Rossi), la 228ª (gen. Tomaselli), la 230ª (gen. Vivalda), la 231ª (gen. Nannei), ed il Comando Italiano 212ª (gen. Reisoli-Matthieu, gen. Ferone, gen. La Ferla). Solo la 209ª, la 210ª, la 228ª e la 231ª avevano unità salmerie.

\* \* \*

Proprio ieri mattina da qualcuno che aveva letto solo il programma del Convegno, mi è stato osservato che, avendo i Gruppi di Combattimento italiani partecipato ai combattimenti sulla Linea Gotica sarebbe stato opportuno citarli, in programma, chiaramente, già nel tema della relazione affidatami. Questo "qualcuno", poco attento o non sufficientemente informato non aveva considerato, o forse non sapeva che i Gruppi di Combattimento italiani sulla Linea Gotica ci sono stati sì, per un brevissimo periodo, ma solo a partire dal gennaio 1945, senza tener conto, tra l'altro, che il convegno "Italia in guerra" di quest'anno – cioè questo convegno – è dedicato al cinquantennale del quinto anno di guerra: il 1944. Si parlerà, quindi, dei Gruppi di Combattimento italiani l'anno venturo, nel 1995, nel cinquantennale del sesto anno di guerra: il 1945.

Sempre lo stesso "qualcuno" aggiungeva allora di non vedere, non essendoci nel 1944 in linea i Gruppi di Combattimento, quali unità italiane potessero essere presenti negli ultimi mesi del 1944 (da settembre a dicembre) sulla Linea Gotica. Questo discorso che ho naturalmente fatto finta di non sentire (anche perché la risposta la fornisco con questa relazione) viene di solito fatto da quei reduci - e ce né qualcuno - che considerano l'Esercito Regio, dal 1943 al 1945, costituito unicamente dal Primo Raggruppamento Motorizzato, dal Corpo Italiano di Liberazione e dai Gruppi di Combattimento, cioè dalle sole cosiddette "unità combattenti", ignorando completamente le divisioni ausiliarie. Ma è anche il modo di fare storia, storia militare intendo, di quegli studiosi - "laici" ed anche "chierici" ahimé - che hanno tenuto e continuano a tenere in "non cale" la logistica. I quali, a loro volta, mi fanno tornare alla mente "andati tempi" quando, giovane sottotenente, mi capitava di leggere, direi sistematicamente, nei documenti di impianto di esercitazioni, a basso livello naturalmente, in coda a tutto: logistica "omissis".

\* \* \*

Vorrei, quindi, in questa mia relazione parlare delle Divisioni Ausiliarie – sole grandi unità italiane presenti in linea negli ultimi quattro mesi del 1944 – e della importante funzione che esse ebbero nelle operazioni degli alleati per il superamento della Linea Gotica.

Risulta così chiaro che, in primo luogo intendo ribadire il concetto della presenza italiana in zona di operazioni sulla Linea Gotica, a fine 1944. Unità italiane ce n'erano. L'ho già premesso in apertura di questa relazione. Ce n'erano eccome! Erano, la 210<sup>a</sup> Divisione e la 228<sup>a</sup> Divisione, ambedue ausiliarie, inquadrate rispettivamente la prima nella 5<sup>a</sup> Armata americana fin dal dicembre 1943, la seconda nella 8<sup>a</sup> Armata britannica dal 15 marzo 1944. Ad esse va aggiunta la 231<sup>a</sup> Divisione, costituita appena nel dicembre 1944, allo scopo di alleggerire la 210<sup>a</sup>, che aveva raggiunto la forza di 24 000 uomini. Può sembrare strano ma è vero: per oltre quattro mesi dal 24 settembre 1944, data sotto la quale il Corpo Italiano di Liberazione cessa l'attività d'impiego e si scioglie, al 24 gennaio 1945, data sotto la quale entra in linea il Gruppo di Combattimento *Cremona*, primo dei gruppi di combattimento italiani ad essere impiegato, il Regio Esercito è rappresentato in zona di operazioni, quindi, sulla Linea Gotica, per quattro mesi, unicamente da tre divisioni ausiliarie (oltre 40 000 uomini). E questo è il primo aspetto che intendevo chiarire.

\* \* \*

In secondo luogo vorrei dedicare qualche parola alla Linea Gotica. E ciò dal momento che essa rappresentava la zona di operazioni, già dall'agosto 1944. Consisteva in una profonda fascia difensiva dell'ampiezza di circa 320 km, dal Tirreno all'Adriatico, nella quale erano state sfruttate al massimo le posizioni naturali dell'Appennino Tosco-emiliano. Le estremità laterali erano rappresentate da due "vie", o addirittura, "zone" di facilitazione: la Pesaro-Rimini (stretta di Cattolica) e la Massa-La Spezia, fino a sud del Golfo di La Spezia (Bocca di Magra) che comprendeva la bassa valle del Magra, internandosi fino ai primi contrafforti delle Apuane ed alle alture dominanti il nodo stradale di Aulla, chiave delle comunicazioni tra La Spezia, Parma, e la Garfagnana. Esse erano state rafforzate con opere di fortificazione semi permanenti e permanenti, fossi anticarro e campi minati,

La saldatura tra queste due soglie naturali, rappresentata dalla Garfagnana, Appennino modenese, Appennino bolognese, alta Val d'Arno, ed alta Valle del Tevere, cioè in pratica tutta la regione montana fino agli sbocchi sulla strada di arroccamento principale costituita dalla via Emilia, rappresentava il tratto maggiore della Linea Gotica. Essa non corrispondeva ad una linea fortificata continua, ma consisteva in linee di ostacolo successive sulle quali le posizioni naturali favorevoli alla difesa erano collegate, dove necessario, da opere artificiali. L'avversario contava, soprat-

tutto, su questa fascia montagnosa, profonda per un buon tratto parecchie decine di chilometri, onde impedire la penetrazione ed il dilagare in pianura da parte delle unità del XV Gruppo di Armate. E ciò poiché, fino a quando, da parte germanica, il tratto centrale della linea avesse resistito tenendo libera la via Emilia ed il nodo stradale e ferroviario di Bologna, la manovra d'attacco per l'ala nel settore adriatico, che per l'8ª Armata britannica si presentava, a prima vista, assai promettente, sarebbe stata messa in grave pericolo da potenziali attacchi germanici in forze sul fianco sinistro.

\* \* \*

Vorrei, in terzo luogo, tracciare una suddivisione per grandi linee delle operazioni condotte sulla Linea Gotica, proprio nel quadro della presente relazione, unicamente al fine di stabilire e sottolineare successivamente quanto e che cosa fecero allora le unità italiane presenti che, come ho detto, erano solo unità ausiliarie, cioè logistiche. Non intendo quindi scendere nei particolari e parlare di battaglia di Romagna, battaglia di Rimini, battaglia dei Fiumi o battaglia di Monte Battaglia.

Desidero solo fissare alcuni punti: il primo, che tutte le operazioni condotte dagli alleati a cavallo dell'Appennino Tosco-emiliano e, sul versante adriatico, nel litorale romagnolo vanno considerati come "offensiva della Linea Gotica"; il secondo, che lo sviluppo di tale offensiva deve essere visto in tre fasi successive:

- l'assalto o attacco alla Linea Gotica, che inizia il 24 agosto 1944 e termina per la 5<sup>a</sup> Armata nella parte decisamente appenninica il 26 ottobre, e per l'8<sup>a</sup> Armata sul versante adriatico il 6 gennaio 1945;
- la sosta invernale, che inizia ovviamente per la 5<sup>a</sup> Armata il 26 ottobre, per l'8<sup>a</sup> Armata il 6 gennaio 1945 e termina, per ambèdue, il 7 aprile;
- la battaglia finale, dal 7 aprile al 2 maggio 1945.

A questa terza fase partecipano i gruppi di combattimento (2) nonché le tre divisioni ausiliarie, 210<sup>a</sup>, 231<sup>a</sup> e 228<sup>a</sup> che però – e questo è

<sup>(2)</sup> I gruppi di combattimento erano sei, Entrano in linea: il Cremona (gen. Clemente Primieri) il 24 gennaio 1945, il Friuli (gen. Arturo Scattini) il 9 febbraio, il Folgore (gen. Giorgio Morigi) il 3 marzo, il Legnano (gen. Umberto Utili) il 23 marzo. I primi tre inquadrati della 8<sup>a</sup> Armata britannica, il quarto nella 5<sup>a</sup> Armata americana. Agli altri due, il Mantova (gen. Bologna) ed il Piceno (gen. MOVM Beraudo di Pralormo), sarà assegnato rispettivamente il compito di riserva del XV Gruppo di Armate alleate e di centro di addestramento nella zona di Cesano.

l'argomento della presente relazione – nel periodo tra il 24 agosto 1944 e il 24 gennaio 1945 sulla Linea Gotica, uniche GG. UU. italiane, vennero impiegate anche nella prima e nella seconda fase dell'offensiva: nella prima fase, garantendo i rifornimenti in linea alle divisioni alleate in attacco, nella seconda fase, cioè durante la sosta, contribuendo validamente allo spostamento in avanti di tutti i depositi di vario tipo per assicurare, dal punto di vista logistico, la ripresa delle operazioni in profondità di tutte le GG. UU. delle armate alleate nella terza fase coincidente con l'offensiva di primavera. (3)

Non intendo, ripeto a questo punto, fare, una dissertazione né sulla Linea Gotica, né sull'offensiva ad essa relativa. Desidero soltanto, da quanto ho avanti esposto, trarre elementi utili per il fine che mi sono prefisso. Mettere in evidenza, sottolineare come è avvenuta la partecipazione alle operazioni delle unità ausiliarie sulla Linea Gotica ed il tipo di contributo da esse fornito.

\* \* \*

Fatta questa precisazione, come già specificato all'inizio, sulla Linea Gotica, nel 1944 c'erano tre divisioni ausiliarie: la 228ª, la 210ª e, dalla seconda quindicina di dicembre, la 231ª.

La 228<sup>a</sup> Divisione ausiliaria, comandata dal generale Tomaselli, aveva circa 15 000 uomini. Presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito il suo diario storico è conservato solo fino alla data del 31 ottobre 1944. (4) Risulta, comunque, che questa Divisione continuò ad operare a

<sup>(3)</sup> L'offensiva di primavera consiste nella ripresa dell'offensiva interrotta dalle due armate, e si identifica nella battaglia finale che comprende il definitivo superamento della Linea Gotica (occupazione di Bologna) ed il completamento e sfruttamento del successo che porterà le unità italiane a dilagare nella pianura padana, da Bologna a Torino, Milano, Bergamo, Venezia e Bolzano.

<sup>(4)</sup> Le unità della 228º divisione, inizialmente impiegate come parte della PBS (Peninsular Base Section), ente americano preposto alla organizzazione logistica della 5º Armata USA, vennero sostituite dal Comando Italiano 212º, grossa grande unità logistica, costituita per trasformazione della 212º divisione costiera, che giunse, in certi momenti ad avere una forza tra i 50 ed i 60 000 uomini, tanto che al suo comando vennero assegnati generali di divisione i.g.s. (con incarico del grado superiore). Le unità della 228º si riunirono poi e si costituirono in "Comando Forze Amministrative Italiane per l'8º Armata" (8th Army I.F.A. Hq.). Successivamente tale comando si trasformò definitivamente in 228º Divisione ausiliaria.

ridosso delle prime linee, lungo la costa adriatica, sempre alle dipendenze dell'8<sup>a</sup> Armata britannica sopravanzando la 209<sup>a</sup> Divisione, dalla quale, a seguito degli accordi intervenuti nel convegno di Osimo tra i comandanti delle due grandi unità (11 settembre 1944) assorbì le unità schierate più a nord. Venne impiegata nella fascia centrale della penisola in tutta l'ampiezza del settore dell'8<sup>a</sup> Armata e mantenne tale schieramento con il progredire delle operazioni verso nord. Al momento in cui le armate alleate giunsero a contatto con la Linea Gotica, la 228<sup>a</sup> Divisione con tutte le sue unità venne spostata nella zona avanzata della 5<sup>a</sup> Armata britannica che comprendeva anche il litorale romagnolo. Nei mesi da settembre a dicembre 1944, i reparti della 228<sup>a</sup> continuarono ad assolvere essenzialmente il compito di sostegno e rifornimento di tutte le GG.UU. dell'8<sup>a</sup> Armata: carico e scarico di materiale vario, lavori di manutenzione stradale, sgombero macerie, bonifica antimalarica. In particolare si distinsero i "pionieri" del 405<sup>o</sup> e del 409<sup>o</sup> rgt. lavoratori "pionieri" il DI ed il

#### QUARTIER GENERALE DELLE ARMATE ALLEATE IN ITALIA

30 Ottobre 1944

#### AGLI UFFICIALI COMANDANTI TUTTE LE COMPAGNIE PIONIERI

Il tributo e l'attaccamento dimostrato per l'eccellente lavoro, che è stato fatto e che ancora seguita ad essere operoso, sotto la vostra guida, è lodevole e soddisfacente.

La storia dei Pionieri Italiani nelle battaglie che sono state combattute durante gli ultimi dodici mesi è ancora da scrivere. Essa sarà una storia di privazioni, di pericoli e difficoltà di ogni genere, che però lo spirito dei soldati ha sempre saputo superare.

Esiste fra i Pionieri una massima, che sempre resta vera:

Essi non cedono, Essi non esitano, Essi non falliscono.

Voi dovete essere fieri dei vostri uomini e del reggimento nel quale essi operano. I vostri uomini stessi saranno orgogliosi delle loro passate prodezze e della parte che dovranno assolvere nel futuro, per la liberazione della loro Patria.

<sup>(5)</sup> Essi non vanno confusi con i pionieri del genio, che nelle divisioni ausiliarie erano presenti anche in modo consistente. Sotto la dizione di "pioneers" andavano tutti quei militari riuniti in reggimenti che avevano in prevalenza compito di manovalanza. È interessante il seguente riconoscimento attribuito alle unità "pionieri" dal Generale H.F. Carter D.D.L. (Deputy Director for Logistics) del Comando XV gruppo armate alleate:

CMXX btg. genio pionieri nonché due battaglioni ferrovieri: il I ed il XIII.<sup>(6)</sup>

Nei mesi di settembre, ottobre e novembre i "pioneers" fornirono rispettivamente come media mensile giornaliera 8572, 8821 ed 8957 giornate uomo.

La 231ª divisione ausiliaria si costituisce nel dicembre 1944, al comando del generale Nannei, per alleggerire la 210ª Divisione, che aveva raggiunto nel frattempo la forza di 25 000 uomini circa, la forza di un Corpo d'Armata. Avrà il compito del sostegno di tutte le forze britanniche esistenti nell'ambito della 5ª Armata USA, riunite nel XIII Corpo d'Armata britannico, che andavano sotto il nome di "british increment".

Facendo riferimento al 1944, poiché agli avvenimenti di tale anno il presente convegno si riferisce, le unità che a fine dicembre daranno vita alla 231<sup>a</sup> vengono trattate qui parlando della 210<sup>a</sup>.

La 210<sup>a</sup> Divisione è, checché si possa obiettare, la grande unità emblematica della guerra di liberazione: venti mesi nella 5<sup>a</sup> Armata, da Monteroni nel Salento, risale la penisola sino a Peschiera. Stesso comandante, per quasi tutto il periodo, il generale Giuseppe Cortese,<sup>(7)</sup> e stesso Capo di Stato Maggiore il Magg. Biagio Nini. Cambia per ben sedici volte la sede del suo comando.<sup>(8)</sup> Partecipa con alcuni suoi reparti allo sbarco di Anzio. È la prima unità italiana che entra a Roma con propri reparti

<sup>(6)</sup> La presenza dell'arma del genio nelle divisioni ausiliarie consisteva in 83 compagnie nelle varie specialità nonché in cinque battaglioni ferrovieri. Nell'aprile 1945 l'arma del genio era presente nelle divisioni ausiliarie con 34 000 uomini. Il genio è l'unica arma dell'esercito che nella Campagna d'Italia è stata impiegata, esclusivamente nell'assolvimento dei suoi compiti di istituto.

<sup>(7)</sup> Il generale Giuseppe Cortese tenne il comando della divisione dal 5 gennaio 1944 fino alla fine del conflitto. Il precedente comandante era stato il gen. Raffaele Colonna, richiamato dal congedo, che il 15 marzo 1943 aveva assunto il comando della 210° Divisione, allora costiera, trasformatasi in ausiliaria a fine settembre 1943. È interessante, comunque, ricordare che la 210° non ha mai rinunciato, come risulta anche dalla propria corrispondenza, a chiamarsi 210° Divisione di fanteria.

<sup>(8)</sup> Il comando ha la sua sede a Monteroni (Lecce) nel Salento quando la divisione si trasforma da costiera in ausiliaria. A fine campagna è dislocato a Peschiera dopo aver cambiato sede ben quindici volte passando per Oria, Brindisi, San Giovanni a Teduccio, Caserta, Montanaro, Terracina, Anzio, Tarquinia, Tuscania, Montepescali, Palone, Tavernelle, Firenze e Modena.

dopo la liberazione della città. (9) Per oltre quattro mesi rappresenta il Regio Esercito nella parte appenninica della Linea Gotica.

Non è facile, a chi non c'era, immaginare quanto i suoi uomini, in particolare genieri è salmeristi, fecero sulla Linea Gotica negli ultimi mesi del 1944 e le condizioni ambientali ed atmosferiche in cui ebbe luogo il loro impiego. Non solo ufficiali italiani, ma anche alleati, già passati attraverso la 1ª Guerra Mondiale, dichiararono che il fango di Francia e quello del Carso furono poca cosa in confronto a quello dell'Appennino a fine 1944. E proprio sotto l'acqua e nel fango compirono il loro dovere in una situazione operativa particolarmente delicata i salmeristi, i lavoratori dei reggimenti di fanteria ed i genieri della 210ª. Erano i giorni in cui i torrenti, da completamente asciutti, si trasformavano in pochi minuti in fiumane rovinose di acqua e fango che, in più di una occasione, ingoiarono uomini e muli, i sentieri divenivano impraticabili, le strade pantani che si ingorgavano per continui incidenti, i ponti crollavano.

Con l'offensiva in pieno sviluppo i reparti alleati si trovarono in più d'una occasione in posizione ove non arrivava l'autocarro e, talvolta, neppure il mulo. Bisognava riparare le strade, rifare i ponti, portare i rifornimenti, sgomberare i feriti, preparare nuovi depositi. E questo, ripeto, fecero i nostri soldati delle divisioni ausiliarie, in particolare quelli della 210<sup>a</sup>. Il tributo pagato da questa divisione da settembre a novembre 1944 fu di 70 morti, 193 feriti, 21 dispersi, per la maggior parte tra le unità salmerie. Così si esprimeva il 23 ottobre 1944 in una trasmissione radio "Basic News", il Servizio Notizie delle Nazioni Unite, sulla 210<sup>a</sup> Divisione.

"Sulla Linea Gotica, sul fronte della 5ª Armata, opera un'intera divisione italiana, che assolve compiti di estrema importanza. Essa ha fatto parte della 5ª Armata durante tutta la risalita della penisola italiana percorrendo i sentieri nelle posizioni più avanzate dove gli alleati avevano i loro schieramenti di mortai, di mitragliatrici, di artiglierie. Oggi, sul fronte, in alta montagna, i soldati italiani

<sup>(9)</sup> La lettera con la quale il gen. MacCreery, comandante il X C.A. britannico, dopo le operazioni sulle Mainarde, saluta il gen. Utili dicendogli "I am very sorry you are leaving the 10th Corps" significava per il C.I.L.: trasferimento sul versante adriatico e tramonto di qualsiasi speranza per gli italiani di entrare a Roma. Se nonché il 7 gennaio entra a Roma una compagnia in armi del 67° rgt. f. Legnano, quello di Montelungo, con musica e bandiera, che nel frattempo era stato trasferito alla 210° divisione. Gli alleati avevano dimenticato che nella 5° Armata c'era questa divisione italiana. Vds. Articolo "E il 7 giugno di sorpresa sfilarono gli Italiani", Enrico Boscardi, "Il Tempo", 7 giugno 1984.

trasportano con i loro muli, proietti per l'artiglieria, viveri, acqua e medicinali ai soldati alleati. È stato ed è impossibile misurare il tonnellaggio che queste unità italiane hanno trasportato, si deve però ad esse il mantenimento delle linee di rifornimento. Le perdite in battaglia di queste unità non sono state leggere. Esse, oltre a trasportare i rifornimenti in prima linea, hanno mantenuto aperte le strade di comunicazione, hanno costruito ponti spesso sotto intenso fuoco nemico, hanno riattivato strade ferrate, hanno costruito sentieri per camionette in montagna, hanno ricostruito strade, scaricato hastimenti e treni e ricostruito porti semi distrutti. La divisione italiana sul fronte della 5<sup>a</sup> Armata, che è la 210<sup>a</sup>, comprende dieci reparti salmerie, tre battaglioni genio, tre reggimenti di fanteria ed è comandata da un generale italiano che ha un proprio Stato Maggiore. I componenti della divisione si fregiano del distintivo della 5<sup>a</sup> Armata'.

\* \* \*

Le salmerie sono il "fiore all'occhiello" della divisione. A fine estate del 1944 quattro nuovi reparti si aggiungono ai sei già esistenti che erano: l° Gennargentu, 2° Piemonte, 5° Montecassino, 9° Lancieri di Novara, 10° Valdieri, 11° Lancieri di Firenze. Ai nuovi reparti viene attribuito il nome della località di un recente fatto d'arme. Al 13°, Montecuccoli, dal luogo di uno dei primi combattimenti sulla Linea Gotica, al 15° Monterumici, da uno dei punti estremi dell'avanzata verso nord della 5ª Armata a meno di venti chilometri da Bologna, al 16°, Sassoleone, da una località presso lo sbocco in pianura del Santerno in ricordo di una epica giornata per il reparto e al 12°, Monte Battaglia, da una quota al limite orientale del settore dell'Armata sulla displuviale fra Santerno e Senio.

Nel dicembre 1944 il XX gruppo salmerie, ormai forte di ben dieci reparti, viene costituito in raggruppamento salmerie. Ne assume il comando il colonnello di cavalleria Eugenio Berni-Canani. Ed è proprio in questo periodo, nel dicembre 1944, sulla Linea Gotica che viene concessa al XX raggruppamento salmerie ed al 210° raggruppamento genio della 210ª divisione, concordemente dallo SMRE e dal Comando XV Gruppo Armate, la qualifica "da combattimento", equivalente né più né meno a quella dei gruppi di combattimento in via di costituzione. Con una sola differenza: la qualifica "da combattimento" per le unità in questione non viene attribuita per decisione preventiva dello Stato Maggiore in sede di compilazione di tabelle organiche e definizione di compiti, ma dopo un duro impiego

in zona di operazioni nelle ore risolutive della campagna. Sulla "Linea Gotica" infatti, nel 1944, in autunno ed inizio inverno, tra i monti, nel fango e nella neve le salmerie dovettero superare le fasi più difficili del loro impiego.

Tra settembre e novembre ci furono tre reparti, il 9º Lancieri di Novara, il 10º Valdieri e l'11º Lancieri di Firenze che superarono settanta giorni di servizio continuativo. Uno di questi, il 10º, non andò mai a riposo. Dal diario storico del XX raggruppamento salmerie risulta che fino a metà novembre prestarono quotidianamente servizio nove o anche dieci reparti, cioè tutti. Del contributo fornito in questi mesi sono palese testimonianza le perdite subite dalle unità salmerie: 428 sui 519 dell'intera 210ª divisione.

A testimoniare questa presenza di salmerie italiane sulla Linea Gotica nel 1944 e soprattutto il notevole contributo da essa offerto alle unità alleate, stanno i numerosissimi riconoscimenti alleati, soprattutto americani, riportati in annesso.

Desidero, inoltre, ricordare la stampa italiana dell'epoca che, pur non essendo in genere tenera nei riguardi delle forze armate, dedicò articoli particolarmente toccanti proprio alle salmerie. (10) Anch'essi sono importanti documenti che attestano la consistente presenza, concreta, silenziosa ed efficace di unità del Regio Esercito Italiano sulla Linea Gotica. Non vorrei essermi dilungato troppo. Ho voluto solo sottolineare che la Linea Gotica c'è stata anche per gli italiani e dare un'idea del contributo e della misura in cui esso è stato fornito.

Desidero, nel concludere, rivolgere una esortazione, un invito all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito a dedicare qualche studio alla Linea Gotica. Fino ad oggi dalla fine della guerra, l'unico storico che si è dedicato seriamente a questo argomento è il prof. Amedeo Montemaggi che ha fatto della Linea Gotica il motivo primo della sua ricerca storica, dei suoi studi e dei suoi scritti.

Ha il merito di avere "non trascurato" questo importante aspetto della Campagna d'Italia. Ha il merito di avere "non dimenticato" la pre-

<sup>(10)</sup> Vds. In particolare:

<sup>-</sup> Avanti del 7 dicembre 1944;

<sup>-</sup> Risorgimento Liberale del 26 novembre 1944;

Il Popolo del 10 novembre 1944;

Il Corriere di Roma del 3 dicembre 1944.

senza di unità del Regio Esercito sulla Linea Gotica (11) e di aver specificato nei quadri di battaglia che ha prodotto a corredo dei suoi studi le unità italiane presenti: il C.I.L. (anche se per un breve periodo), la 209<sup>a</sup> Divisione ausiliaria, la 228<sup>a</sup> Divisione ausiliaria, la 231<sup>a</sup> Divisione ausiliaria e la 210<sup>a</sup> Divisione fanteria con i nomi dei rispettivi comandanti. Dico francamente, però, che mi sarei aspettato di più.

Qualche dettaglio, qualche approfondimento soprattutto in merito al tipo di contributo dato dagli Italiani, specie dalle salmerie. Faccio un esempio: l'attacco italo-americano su Monte Battaglia. (12) Dice il Montemaggi: "...l'affondo del battaglione Il/350 della divisione 88ª su Monte Battaglia è guidato dai partigiani della 36ª Bianconcini il 27 settembre. Kesselring che contrattacca immediatamente dal 27 ed i giorni seguenti con elementi di sei divisioni (la 362ª, la 44ª, la 334ª, la 715ª, la 305ª e la 98ª) mentre sul crinale Monte Acuto - Monte Battaglia accorrono in supporto difensivo gli altri due battaglioni del 1/350 ed il III/350".

Ritengo non sia giusto parlare di attacco italo-americano solo per la presenza della Brigata Partigiana Bianconcini che fornì le "guide" agli americani. Non bisogna dimenticare che c'era il 12° Reparto Salmerie (Cap. Balestrieri) con 450 uomini, 12 cavalli, 370 muli, che riforniva i battaglioni americani a Monte Battaglia di viveri, acqua, munizioni, provvedendo nel contempo allo sgombero dei feriti. Il reparto italiano tra l'altro, dopo l'attacco, cambiò denominazione aggiungendo al numero ordinale 12° proprio il nome di Monte Battaglia.

Da questo il mio invito al Prof. Montemaggi ad approfondire le ricerche sull'impiego dei reparti regolari italiani oltre che dei reparti germanici e delle formazioni partigiane. Così come non sarebbe male precisare, tutte le volte che è possibile, la forza delle varie unità partigiane (battaglioni, brigate, divisioni). I suoi pregevoli ed "unici" studi risulterebbero così certamente più completi. L'invito a non trascurare le divisioni ausiliarie è un invito che faccio a tutti coloro che si dedicano a ricerche e svolgono studi sulla Campagna d'Italia ma non solo sulla Campagna d'Italia. Le unità logistiche sono sempre determinanti. Bisogna ricordarlo. Negli istituti militari di formazione si insegnava e s'insegna tuttora ai giovani Allievi (ufficiali e sottufficiali) che ogni combattente sulla linea del

<sup>(11)</sup> Rivista Civitas, 3/1993 (luglio-settembre), numero dedicato alla Linea Gotica, p. 84-85.

<sup>(12)</sup> Rivista Civitas, 3/1993 (luglio-settembre), numero dedicato alla Linea Gotica, p. 103.

fuoco, ha, alle sue spalle, cinque, sei, sette, otto o più uomini che lavorano per lui. Alcuni di questi in posizione decisamente arretrata, altri nelle immediate retrovie, spesso al proprio fianco. Questi soldati fanno parte delle formazioni logistiche di ogni livello, quelle che consentono alle unità combattenti di vivere, muovere e combattere. Senza la logistica non si combatte. Nulla possono fare le unità in linea senza le unità ausiliarie, logistiche. La guerra non si fa senza la logistica che è, e sarà sempre la serva padrona del campo di battaglia.

Il generale Truscott, comandante la 5<sup>a</sup> Armata americana dirà nel suo encomio scritto che la 210<sup>a</sup> Divisione ha contribuito incommensurabilmente (*immensurably*) al successo della 5<sup>a</sup> Armata.<sup>(13)</sup> Il ministro Casati dice delle salmerie nel suo ordine del giorno, che il loro contributo alla vittoria è pari a quello delle truppe combattenti.<sup>(14)</sup>

Riconoscimento altrettanto esplicito è dato dal Capo di Stato Maggiore Generale, Maresciallo Messe.

Dobbiamo essere convinti che il contributo italiano nella Campagna d'Italia alle Nazioni Unite nel quadro della cobelligeranza, ha avuto il suo peso, sia dal punto di vista operativo che dal punto di vista logistico. Tra Regio Esercito, Regia Marina e Regia Aeronautica, all'inizio del 1945 è impiegato un complesso di 400 000 uomini. Pari ad un ottavo delle forze combattenti del XV Gruppo di Armate e ad un quarto della forza complessiva dello stesso. Il contingente italiano era, come forza, il secondo,

<sup>(13)</sup> La motivazione dell'encomio recita così: "La 210ª Divisione Italiana per la durata della Campagna d'Italia, a partire dal 25 dicembre 1943, ha superato ostacoli di terreno, eccezionali avversità atmosferiche ed ogni altra difficoltà presentatasi, e si è distinta per l'esemplare adempimento di ogni incarico che le fu affidato in appoggio alle operazioni di combattimento della 5ª Armata. La sua opera ha contribuito incommensurabilmente al successo della Sua Armata ed è degna della più alta lode". L.K. Truscott Jr. tenente generale dell'esercito degli USA, Comandante la 5ª Armata.

<sup>(14)</sup> Ministero della Guerra. Gabinetto – n. 106840/l 136.1,116 – P.M. 151 del 20 novembre 1944.

Ordine del giorno. Oggetto: "Unità Salmerie".

<sup>&</sup>quot;Le unità salmerie, operanti in fraterna collaborazione con le truppe alleate, hanno dato... validissimo contributo alle operazioni sul fronte italiano. Nelle zone più impervie il loro apporto è stato spesso decisivo per il successo. Reparti isolati all'inizio, le salmerie sono ora falange che con i suoi diuturni sacrifici di sangue scrive pagina di puro eroismo. Fuoco nemico, campi minati, difficoltà di terreno e rigore di elementi, nulla le arresta. Silenziose ed infaticabili giungono sempre alla meta; aleggia in esse lo spirito delle nostre truppe da montagna. Il loro contributo alla vittoria è pari a quello delle truppe combattenti e come tali esse vanno considerate insieme con tutti gli altri reparti ausiliari che collaborano con gli alleati sulle linee avanzate. A ufficiali e truppe vada il mio caldo elogio". (Il Ministro A. Casati).

dopo il contingente americano. Sulla Linea Gotica il sostegno dato dalle divisioni ausiliarie italiane ed in particolare dalle salmerie fu, per gli alleati, determinante.

La 5<sup>a</sup> e la 8<sup>a</sup> armata alleate, anche senza le divisioni ausiliarie italiane, avrebbero comunque certamente risalito la penisola fino alla valle del Po ed oltre, superando quindi la stessa Linea Gotica, "ma certamente in un tempo indubbiamente più lungo, con un più consistente impiego di truppe, con maggiori difficoltà e, soprattutto con maggiori perdite di vite umane".

#### ANNESSO

Dal col. Michelson Comandante il 138° rgt. f. statunitense al cap. a. Nicola Simone Comandante il 1° rep. salmerie Gennargentu. "Il 15 settembre il 1° reparto salmerie al vostro comando è stato aggregato a questo reggimento per il rifornimento delle truppe in difficile terreno di montagna. Questo reggimento iniziò l'avanzata attraverso la Linea Gotica da Monte Altuzzo presso Scarperia e continuò per Fiorenzuola, Sambuco, Quinzano, Monte delle Formiche. Voi, i vostri ufficiali e gli uomini avete lavorato senza risparmiarvi durante una marcia lunga e difficile. Per lunghi periodi la maggioranza delle linee di rifornimento del reggimento è stata inaccessibile a causa del terreno montagnoso e delle violente piogge che rendevano le strade intransitabili. Fu allora che i vostri servizi si mostrarono inestimabili per i rifornimenti di viveri, munizioni, e acqua alle truppe in prima linea. Il successo delle operazioni è stato possibile, indiscutibilmente, per i sovrumani sforzi vostri e dei vostri uomini. Nelle operazioni future, prima di giungere alla vittoria finale, spero vivamente che il 1° reparto salmerie sia ancora assegnato a questo reggimento".

Dal gen. W.C. Livesay, Comandante la 91<sup>a</sup> Divisione di fanteria statunitense al capitano di cavalleria Umberto Palagi, Comandante l'11<sup>o</sup> reparto salmerie Lancieri di Firenze (12 novembre 1944): "Da quando il vostro reparto è alle dipendenze della Divisione ho sentito ottimi rapporti dei comandanti di reggimento e del mio Stato Maggiore per la efficace cooperazione e per la maniera in cui il vostro reparto ha assolto i suoi compiti. Mi piacerebbe radunare i vostri uomini in una prossima occasione per elogiarli".

Dal gen. Coulter Comandante della 85ª Divisione di fanteria statunitense al capitano di artiglieria Corrado Galli, Comandante del reparto salmerie Montecassino (28 novembre 1944): "Per tutto il periodo dal 15 settembre al 22 novembre 1944 questa Divisione ha tratto grande vantaggio dal servizio reso dal vostro reparto salmerie. Il terreno che si è dovuto attraversare nelle condizioni climatiche ben note ha ingigantito il problema dei rifornimenti. Per portare a termine il nostro compito è stato necessario attraversare terreno montagnoso e durante questo periodo il grosso dei rifornimenti ha dovuto venir trasportato a someggio a causa della mancanza di rotabili e strade di ogni genere. Per di più le forti piogge, aggravando la povertà della rete stradale di montagna, resero inevitabili lunghe ore di estenuante e pericoloso lavoro per rifornire le nostre truppe avanzate. I vostri uomini hanno contribuito al nostro successo e ci hanno reso possibile continuare la

nostra offensiva: per questo elogiare voi e i vostri uomini per la loro collaborazione data così spontaneamente è per me motivo di grande piacere. Possa la vostra partecipazione essere riconosciuta come elemento determinante per la liberazione della vostra terra".

Dal tenente colonnello M.P. Comprie Comandante del 1º reggimento Royal Carabineers della Divisione sudafricana al capitano di cavalleria Enzo Antonelli Incalzi comandante il 10º reparto salmerie Valdieri (28 novembre 1944): "Signori desidero esprimervi il mio apprezzamento per il magnifico lavoro compiuto dai vostri ufficiali e salmeristi il mese scorso quando siete stati aggregati al mio reggimento. Essi hanno assolto molto bene il loro compito, benché fosse estremamente pesante ed in condizioni pessime di tempo e di terreno. È stato un vero piacere avervi con noi".

D'ordine del gen. L. Truscott Comandante della 5<sup>a</sup> Armata al Comando della 21<sup>a</sup> Divisione di fanteria (IT) (24 dicembre 1944) "L'attività del XX gruppo salmerie, lunga e accompagnata da successo malgrado tutte le presenti difficoltà, merita la nostra costante ammirazione ed il nostro apprezzamento".

Segue un riconoscimento britannico. Dal tenente Giorgio Hintermann, ufficiale di collegamento italiano, a nome del Comandante la I Brigata Guardie, brigadiere H. Montague Douglas Scott, al maggiore di cavalleria Ugo Barbato Comandante il XXI gruppo salmerie da combattimento (12 ottobre 1944): "Essendo oggi l'ultimo giorno che voi prestate la vostra preziosa ed indispensabile opera al nostro reparto, la Brigata Guardie, il brigadiere Comandante mi ha pregato di rendermi interprete presso di voi dei suoi sentimenti. È quindi con vivo compiacimento ed orgoglio, essendo anch'io italiano, che vi trasmetto tutta la soddisfazione, la sua lode ed i suoi ringraziamenti più sentiti per lo spirito di abnegazione, per la prontezza e la capacità che avete dimostrato durante il vostro servizio in questi giorni di collaborazione, tenuto soprattutto particolare conto delle condizioni non molto felici in cui avete dovuto operare. Vi posso assicurare che queste parole non sono un'espressione puramente convenzionale, ma rispecchiano sinceramente la profonda ammirazione suscitata da voi nel brigadiere il quale, se pur non direttamente, vi ha seguito molto da vicino in questo particolare periodo reso eccezionalmente arduo, nella vostra assidua opera di tempestivi rifornimenti, dall'insistente cattivo tempo. Prima di terminare il brigadiere ha voluto ricordare il vostro Comandante caduto sfortunatamente ieri notte e vuol farvi pervenire le sue sentite parole di rincrescimento e cordoglio.

L'inevitabile sacrificio di questi umili valorosi italiani versato per la causa comune che ora ci ha finalmente riuniti nuovamente servirà a cementare l'amicizia e a guadagnare la stima del popolo inglese dal quale, purtroppo, se pur non per nostra colpa, eravamo stati in questi ultimi anni allontanati. Con tutta la mia simpatia ed i miei migliori auguri".



#### L'ANTISEMITISMO ALL'OPERA

## LILIANA PICCIOTTO FARGION

Dopo il crollo del regime mussoliniano del 25 luglio 1943, la politica tedesca nei confronti dell'Italia subì una revisione. Il 6 agosto ci fu un significativo cambio della guardia ai vertici della diplomazia tedesca poiché l'ambasciatore Hans Georg von Mackensen fu bruscamente richiamato in patria e sostituito da Ernst Rahn. Questi, che in precedenza aveva fatto parte dei servizi speciali dell'ambasciata tedesca in Francia, era uomo sperimentato nel condurre rapporti con un governo formalmente alleato, ma di fatto sottomesso come era quello di Vichy rispetto alla Germania. Il suo titolo in Italia fu quello, oltre che di ambasciatore, di plenipotenziario del Reich. Dopo le note vicende legate all'annuncio dell'armistizio italiano con gli anglo-americani l'8 settembre del 1943, i tedeschi trasformatisi in occupanti costituirono, parallelamente all'autorità militare (Generale Plenipotenziario Rudolf Toussaint) e a quella politica (per l'appunto Rahn), un'autorità poliziesca affidata allo SS Obergruppenfüehrer Karl Wolff con il compito di controllare la sicurezza e l'ordine. La scelta di Wolff, che aveva ricoperto fino ad allora l'importante carica di ufficiale di collegamento tra il Capo Supremo degli SS e della Polizia del Reich oltreché Ministro dell'Interno Heinrich Himmler e il quartier generale di Hitler, non era casuale. I dirigenti tedeschi si erano infatti resi conto della gravità della situazione italiana sia militare, sia politica. I tempi tecnici per fronteggiare la crisi dei reciproci rapporti inducono a riflessione; Wolff infatti fu messo sull'avviso di prepararsi a intervenire nella penisola non già dopo l'8 settembre 1943, dopo cioè l'annuncio all'armistizio italo-alleato, ma fin dal luglio precedente. Il 9 ottobre lasciò Berlino, con l'incarico di mettere in piedi la struttura locale dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich (Reichsichercheitshauptamt - RSHA), e quella della Polizia dell'Ordine

(Ordnungspolizei - Orpo), dirette emanazioni della potente centrale governata da Heinrich Himmler. Il comando della Polizia di Sicurezza fu insediato a Verona e posto sotto l'autorità di Wilhelm Harster, mentre nel giro di una ventina di giorni tutta l'Italia centro-settentrionale fu coperta da una fitta rete di piccoli comandi avanzati da esso dipendenti.

All'epoca dell'occupazione dell'Italia nel settembre del 1943, la Germania nazista stava svolgendo a pieno ritmo il progetto di sterminare gli ebrei d'Europa. Fin dall'ottobre del 1941 infatti un ordine firmato da Himmler aveva prescritto che ogni emigrazione ebraica dai confini della Germania e dai paesi sotto sua influenza fosse immediatamente sospesa rendendo di fatto l'Europa una sorta di grande trappola dalla quale sarebbe stato impossibile uscire.

Dopo aver consumato nel corso del 1941 l'assassinio di massa degli ebrei dell'Unione Sovietica e dato l'avvio al genocidio in Polonia, nel 1942 la Germania rivolse la sua attenzione alle comunità dell'Europa occidentale.

Il 20 gennaio del 1942 Reinhard Heydrich, Capo della Polizia di Sicurezza e del SD indisse, su ordine di Himmler, una riunione per esporre il piano di distruzione della popolazione ebraica e per discuterlo con i funzionari del livello più alto dell'amministrazione.

I quattordici convenuti nella villa sul lago di Wansee alla periferia di Berlino ascoltarono dalla viva voce di Heydrich stesso il bilancio della politica antiebraica fino ad allora condotta, i successi, i fallimenti, i nuovi progetti per il futuro.

Sul totale di undici milioni di ebrei europei presi in esame in una dettagliata tabella sottoposta ai presenti, figuravano 58 000 italiani. Cifra certamente comunicata dalle autorità italiane visto che era la stessa risultante dal censimento speciale effettuato nel 1938 dal Ministero dell'Interno.

Durante la discussione, Heydrich considerò una ad una le possibili reazioni dei vari paesi di fronte all'applicazione di una politica antiebraica e, quanto all'Italia, commise un errore di valutazione. Affermò infatti che fosse opportuno un collegamento immediato e diretto con le nostre autorità di polizia, senza la mediazione del Ministero degli Esteri tedesco, ritenuta necessaria altrove, lasciando quindi intendere che in Italia il progetto poteva diventare subito operativo. A tale conclusione era stato evidentemente indotto dal fatto che l'alleato italiano aveva da oltre tre anni adottato una legislazione antiebraica; non immaginava dunque un'opposizione contro provvedimenti più radicali. Heydrich non tenne conto che

L'ANTISEMITISMO ALL'OPERA. 313

uno dei presupposti principali dell'alleanza italo-tedesca era per il Governo fascista poter affermare la sua autonomia e una volontà di potenza pari a quella della Germania, sicché ogni richiesta o, peggio, imposizione che riguardasse la sfera interna era vista come fumo negli occhi.

La realtà infatti sconfessò ben presto le previsioni di Wansee: nei territori francesi e croati occupati dalle truppe italiane, le autorità militari e il corpo diplomatico contestarono con decisione sia le pretese delle autorità croate di vedersi consegnare quanti avevano trovato rifugio nelle zone sottoposte alla giurisdizione italiana dall'agosto del 1942, sia le ordinanze di internamento degli ebrei emanate dal governo di Vichy dal dicembre del 1942 successivo.

In seguito alle decisioni prese durante la riunione di Wansee a partire dalla primavera del 1942, anche l'Europa occidentale occupata, dopo quella orientale, fu investita da un'organizzazione burocratica e poliziesca dedita alla ricerca, all'arresto, all'internamento in appositi campi, e alla deportazione verso il centro di sterminio di Auschwitz in Polonia di tutta la popolazione ebraica.

Solo gli ebrei italiani sfuggivano, anche se solo temporaneamente, a tale meccanismo, non perché il loro paese li difendesse efficacemente come da qualche parte si dice, ma perché come si è detto l'Italia, alleata a pieno titolo della Germania fino all'8 settembre del 1943, per naturali ragioni di reciprocità aveva salva la sua sovranità, il suo territorio, i suoi cittadini, i suoi beni e i suoi ebrei.

Quando l'8 settembre i rapporti italo-tedeschi furono sconvolti, anche il territorio italiano (metropolitano e regioni di Francia, Jugoslavia e Grecia occupate) cadde automaticamente nella zona di influenza tedesca sottoposta al progetto di sterminio degli ebrei.

Da allora, la sorte degli ebrei italiani seguì quella di tutti gli altri. Essi erano nel settembre del 1943 circa 33 000 tra cittadini italiani e profughi stranieri, capitati qui da noi animati dalla speranza di potersi imbarcare per altri paesi, ma purtroppo bloccati dagli eventi bellici.

La situazione in Italia prima dell'occupazione tedesca era per gli ebrei fin dal settembre del 1938 tragica dal punto di vista materiale e piena di disagio dal punto di vista morale. Regnava infatti l'insicurezza e l'inquietudine per il futuro; i bambini non avevano la possibilità di frequentare la scuola pubblica, i capifamiglia di prestare la loro opera negli uffici della pubblica amministrazione, nella scuola e nelle università, erano impediti nelle loro attività, che fossero imprenditori o venditori ambulanti.

314 LILIANA PICCIOTTO FARGION

Gli ebrei erano radiati dall'Esercito, dagli albi professionali, dalle banche, dalle imprese di interesse pubblico. I matrimoni con cattolici erano proibiti. Tutto ciò avvenne nel quadro di una campagna di stampa diffamatoria e umiliante cui davano man forte ambienti colti e universitari per i quali l'antisemitismo divenne una moda, se non proprio una profonda convinzione.

La legislazione antiebraica, che non aveva molto da invidiare quanto a durezza e puntiglio a quella messa in atto dalla Germania nazista, fu accompagnata da una miriade di piccole ordinanze e circolari amministrative che rese difficile e umiliante la vita quotidiana degli ebrei, come quella che proibiva gli annunci funebri sui giornali, l'avere il proprio nome nell'elenco dei telefoni, frequentare luoghi di villeggiatura, lavorare nel mondo dello spettacolo, essere ostetrica o infermiere, per non fare che qualche esempio casuale. E, ancora: via dai libri scolastici testi scritti da ebrei, via dalle strade i nomi ebrei, via dagli edifici degli ospedali e dagli asili i nomi dei benefattori ebrei, via dai teatri commedie scritte da ebrei, via dai podi direttori d'orchestra.

Essi vennero anche accuratamente schedati, registrati, contati, da prefetture, questure, amministrazioni comunali, uffici locali del fascio. Quanto ai profughi stranieri, furono sottoposti a decreto di espulsione e quando questo si dimostrò impossibile da realizzare per la chiusura delle vie marittime, il 15 giugno del 1940 furono sottomessi a provvedimento di internamento in appositi campi o luoghi di prigionia.

Insomma, il quadro era quello di una persecuzione da parte dello stato fascista non dissimile a quella operata in Germania prima della svolta legata alla decisione dell'assassinio di massa (giugno-autunno del 1941).

Torniamo ora agli avvenimenti italiani: tra il 15 e il 22 settembre fu varato il nuovo governo con a capo Mussolini. Quanto all'assetto territoriale, mentre gli Alleati sbarcavano in Sicilia il 10 luglio del 1943 e, tra settembre e ottobre, liberavano le città e i campi d'internamento delle provincie meridionali, il resto dell'Italia fu diviso dall'occupante in due zone: una di operazione, l'altra occupata. Erano zone di operazione il territorio dell'Appennino, le coste, i territori delle Alpi; il restante territorio, retto dal governo nazionale fascista era considerato occupato sotto tre principali ordini di autorità: militare, politica, poliziesca. Le amministrazioni coinvolte nella persecuzione antiebraica furono, qui come dovunque, la politica di sicurezza e l'ambasciata tedesca.

Più particolarmente, il compito di affrontare e risolvere la cosidetta questione ebraica fu in ogni paese occupato affidato alla Gestapo (Geheime Staatspolizei - Polizia segreta di Stato) una delle sezioni della RSHA, mentre la situazione italiana nel settembre del 1943 non era tale da permettere di distogliere la polizia dai già gravosi compiti di controllo e di repressione.

Così, nell'ambito della centrale della Gestapo a Berlino, e precisamente del suo ufficio IVB4, capeggiato da Adolf Eichmann, lo specialista delle deportazioni ebraiche da tutta l'Europa, fu deciso di non appoggiarsi alla struttura di Harster, almeno per i primi tempi, ma di eseguire le ricerche, gli arresti e le deportazioni degli ebrei tramite un'organizzazione volante, un gruppo di uomini fatti affluire appositamente in Italia e posti agli ordini di colui che aveva già svolto il medesimo incarico in Francia l'anno precedente, Theo Dannecker.

Il suo lavoro non lascia alcun dubbio sul carattere premeditato e sistematico della persecuzione antiebraica nazista nei paesi dell'Europa occidentale.

Secondo quanto si legge nella sua stessa relazione redatta il 1º luglio del 1941 rivolta ai suoi superiori del RSHA, occorreva in occidente precedere per gradi. Con segni di moderazione e tolleranza indurre gli ebrei a rivelarsi, schedarli, spingerli a riunirsi forzatamente sotto un loro organismo rappresentativo, depredarli dei loro beni, provvedere all'emanazione di una legislazione antiebraica, predisporre un'adeguata propaganda atta ad assuefare l'opinione pubblica locale all'antisemitismo.

Una volta conclusa questa fase preparatoria e conseguiti i due obiettivi: a) tranquillizzare gli ebrei e farli uscire allo scoperto, b) rendere accettabile all'opinione pubblica ciò che a prima vista poteva sembrare una mostruosità come i rastrellamenti di inermi famiglie, si poteva passare alla seconda fase, quella del concentramento in appositi campi di transito e della deportazione "verso l'Est".

Come è facilmente intuibile, in Italia la fase preparatoria menzionata da Dannecker fu resa inutile dalla politica antiebraica praticata dal regime fascista fin dal 1938; superfluo dunque il censimento, superfluo il condizionamento in senso antisemita della pubblica opinione, superflua la legislazione limitante i diritti degli ebrei, così come quella che li privava della possibilità di sostentarsi materialmente. Parte del cammino organizzativo necessario per il conseguimento della politica di sterminio era di fatto, nell'autunno del 1943, già stato percorso. Dannecker fu dunque inviato a Roma all'inizio di ottobre del 1943.

Egli però, come è stato detto, non poté contare sulla disponibilità della polizia tedesca impegnata a fronteggiare una situazione estremamente fluida e destabilizzata come era quella italiana, ma operò con il suo distaccamento volante.

Per svolgere il compito affidatogli di organizzare il rastrellamento degli ebrei della capitale, Dannecker aveva pochi giorni a disposizione, ma aveva la possibilità di entrare subito in res.

Munito dunque degli indirizzi degli ebrei romani si chiuse nella sua camera d'albergo in Via Po e studiò la topografia di Roma per suddividere la città in zone e assegnare omini sufficienti per effettuare il gigantesco rastrellamento che aveva in animo di condurre.

Le drammatiche traversie degli ebrei romani erano in realtà già iniziate alla fine di settembre quando il comandante della Gestapo locale Herbert Kappler aveva convocato per il tardo pomeriggio del 26 settembre nella sede dell'ambasciata il presidente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane, Dante Almansi, e il presidente della comunità ebraica romana Ugo Foà. La ragione di tale improvviso invito era stata l'imposizione di una taglia di 50 chili di oro da versare entro 36 ore, pena la deportazione di 200 membri della comunità. Dopo un'affannosa corsa contro il tempo per raccogliere il prezzo del ricatto, la somma fu consegnata, con la remota speranza per gli ebrei che nulla di peggio sarebbe accaduto loro. Invece, proprio il giorno dopo il pagamemo del riscatto, il 29, i tedeschi irruppero nei locali della comunità portando via carte, schedari e denaro contante. Il 13 ottobre successivo furono le biblioteche del Collegio rabbinico e della comunità a ricevere la sgradita visita culminata nella rapina di preziosi libri antichi.

Il 16 ottobre dunque fu scatenato dagli uomini di Dannecker coadiuvati da 365 uomini del comando della polizia tedesca a Roma il grande rastrellamento che ebbe nel quartiere ebraico, l'antico ghetto, il suo epicentro. Era sabato, verso le 5,30 del mattino, ogni accesso alle strade fu bloccato da autocarri e pattuglie. Distaccamenti di polizia muniti di fogli con nomi e indirizzi, andavano di casa in casa bussando alle porte, forzando quelle che non si aprivano repentinamente. La gente, sbigottita, in camicia da notte, con i bambini spaventati e urlanti riceveva dai militi un foglio con le istruzioni per il "viaggio". Via via che venivano presi nelle loro case, gli arrestati erano portati a un centro di raccolta nei pressi

L'ANTISEMITISMO ALL'OPERA 317

del Teatro Marcello, poi condotti al Collegio Militare in via della Lungara e ammassati nelle aule, nei corridoi, nelle palestre. Erano in tutto 1259, per la maggioranza donne e bambini. Qui, lo stesso Dannecker, con l'aiuto di un prigioniero bilingue, analizzò i casi di quanti potevano essere rilasciati perché non ebrei, perché coniugi o figli di matrimonio misto. Alla fine, rimasero in sue mani 1022 persone. Il resoconto della razzia, firmato da Kappler per competenza, menziona 15 persone di meno: la discrepanza con il numero reale ottenuto dalle ricerche del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano (vedi Liliana Picciotto Fargion, Il libro della memoria, Mursia 1992), è indicativa della grande difficoltà di determinare il numero esatto dei deportati non solo in questo, ma anche nei successivi rastrellamenti. Poteva infatti succedere che i bambini ancora in fasce non fossero visti o non fossero, conteggiati. Una donna incinta, per esempio, dette alla luce, in condizioni tragiche nei locali del Collegio Militare, il suo bambino che non venne certo conteggiato tra i partenti; una donna che al suo ritorno a casa non trovò più la sua famiglia, correndo pazzamente da un luogo all'altro della città alla sua ricerca riuscì più tardi a congiungersi ad essa.

Il 18 ottobre i prigionieri stanchi e disperati, furono trasportati su autofurgoni a uno scalo ferroviario secondario di Roma e caricati su un convoglio formato da diciotto carri.

Per la prima volta gli ebrei italiani erano sottoposti al progetto di sterminio deciso a Wansee e già operativo per gli altri paesi occidentali dalla primavera precedente. Nell'ottobre del 1943 infatti 56 convogli carichi di ebrei erano già partiti dalla Francia e 13 dal Belgio. La destinazione di tutti era il campo di sterminio di Auschwitz in Alta Slesia dove il regime nazista aveva sistemato impianti per l'assassinio di massa, vieppiù sofisticati: a partire dal marzo del 1943 vi erano entrati in funzione dei grandi edifici e comprendevano cameroni per asfissiare i deportati, con annessi crematori per bruciare i corpi delle migliaia di uccisi quotidianamente. Ad Auschwitz, la morte a ciclo continuo raggiunse una spaventosa scala industriale: si calcola che tra l'inizio del 1942 e l'autunno del 1944. quando Himmler ordinò la sospensione delle gassazioni, le vittime furono circa un milione. La determinazione del loro numero è molto difficoltosa perché il procedimento di sterminio era messo in atto in maniera da non lasciare nessuna traccia: i convogli carichi di famiglie deportate erano scaricati sulla rampa di arrivo (nei pressi del campo in un primo tempo e prolungata all'interno quando il ritmo frenetico degli arrivi lo richiese),

le valigie, i fagotti, tutti gli averi portati in un settore dove venivano smistate per genere e riciclati: da una parte gli indumenti, da un'altra i giocattoli, gli occhiali, le scarpe, le protesi, perfino i capelli tagliati ai nuovi arrivati.

Le persone subivano una affrettata selezione: il 70% era avviato direttamente verso la morte tramite camere a gas, il restante spogliato e tatuato, introdotto nel campo come manodopera schiava. I corpi degli uccisi erano immediatamente cremati sicché non rimaneva di loro traccia alcuna.

Il treno degli ebrei romani giunse dunque a Auschwitz la notte del 22 ottobre; qui rimase fermo e sigillato fino all'alba del giorno dopo. I deportati, dopo un viaggio particolarmente penoso perché tra loro c'erano decine di bambini di tutte le età, tormentati dalla fame, dalla sete, dalla sporcizia, dal puzzo dei corpi rimasti in promiscuità per 5 giorni e 5 notti, subirono la selezione. I destinati al gas furono ben 839. Alla liberazione, del convoglio di Roma non rimanevano in vita che 17 persone.

Sulla posizione della Chiesa in questo frangente si è molto discusso alimentando una copiosa bibliografia che riporta documenti e opinioni spesso contrastanti; certo che i documenti ufficiali rimastici fanno pensare a una diplomazia interessata solo a non irritare i tedeschi e costantemente improntata al principio del non intervento. D'altra parte è giusto ricordare che, in contrasto con le posizioni ufficiali della diplomazia vaticana che, in qualche modo, seguì le regole di quella internazionale, ampia e generosa fu l'assistenza di singoli ecclesiastici, conventi, alti prelati, verso gli ebrei braccati, assistenza della quale il Pontefice doveva essere al corrente.

La notizia del rastrellamento del 16 ottobre giunse immediatamente in Vaticano dove il giorno stesso l'ambasciatore tedesco Ernst von Weizsaecker fu convocato dal Segretario di Stato Cardinale Maglione che gli chiese di "voler intervenire in favore di quei poveretti" e gli comunicò che "è doloroso oltre ogni dire che proprio a Roma, sotto gli occhi del Padre comune siano fatte soffrire tante persone unicamente perché appartengono ad una stirpe determinata...". Weizsaecker domandò allora "che cosa farebbe la Santa Sede se le cose dovessero continuare?", la risposta di Maglione fu: "la Santa Sede non vorrebbe essere messa nella necessità di dire la sua parola di disapprovazione". Il giorno dopo, l'ambasciatore riferì ai suoi superiori nei seguenti termini la temuta reazione vaticana "...Gli ambienti a noi ostili si approfittano dell'accaduto per forzare il Vaticano ad uscire dal suo riserbo. È noto che i vescovi delle città francesi dove si erano verificate azioni analoghe hanno preso nettamente posizione.

L'ANTISEMITISMO ALL'OPERA 319

Il Papa nella sua qualità di pastore supremo della Chiesa e vescovo di Roma non potrà mostrarsi più discreto di loro...". Weizsaecker, però non aveva nulla da temere, oltre ad una ferma lettera di protesta al generale Stahel da parte di Monsignor Hudal, rettore della Chiesa tedesca a Roma, l'unica reazione ufficiale fu infatti uno sbiadito fondo su "L'Osservatore romano" del 25-26 ottobre. L'articolo conteneva accenni quanto mai vaghi alla deportazione degli ebrei romani, in maggioranza già assassinati due giorni prima ad Auschwitz. E difatti l'ambasciatore, il 28 ottobre poté inviare al Ministro degli Esteri tedesco un tranquillizzante messaggio nel quale con cinismo diceva: "si può ritenere che la questione spiacevole per il buon accordo tedesco-vaticano sia liquidata...".

Dopo la razzia, gli arresti a Roma continuarono pur se in maniera meno sistematica e repentina.

Il distaccamento operativo si spostò verso Firenze, entro la fine di novembre le maggiori città del nord avevano subito "judenaktion".

Dannecker organizzò, dopo quello da Roma altri due trasporti per il convoglio partito il 19 novembre 1943, gli ebrei rastrellati furono portati dalle locali carceri alle stazioni ferroviarie, rispettivamente di Firenze e di Bologna; per il convoglio partito il 6 dicembre 1943, il carico avvenne a Milano, Verona e Trieste. Per tutto il periodo in cui fu lui a organizzare i carichi, di fatto le carceri delle grandi città funzionarono come luoghi di transito per i deportandi.

Alla fine di dicembre egli giunse con i suoi uomini a Verona dove terminò il suo compito di organizzatore esperto della "caccia all'ebreo". Compito cui fu peraltro nuovamente chiamato di lì a poco per continuare la sua carriera omicida in Ungheria.

Torniamo ora alle vicende della neo fondata Repubblica Sociale Italiana tra settembre e dicembre del 1943; Roma fu tolta a Mussolini che l'avrebbe voluta come sua capitale; l'amministrazione fascista fu interamente spostata al nord, sulle rive del lago di Garda, secondo gli ordini impartiti da Hitler al Plenipotenziario del Reich Rahn. La stessa ambasciata tedesca prese stanza al nord nelle vicinanze del governo fascista.

Fin dall'inizio fu data pubblicità al progetto di un'Assemblea costituente. In realtà, ci si limitò a convocare a Verona per il 14 novembre del 1943 i delegati delle organizzazioni del partito fascista dell'Italia settentrionale chiamati ad approvare un manifesto politico già predisposto. Tale manifesto, detto Carta di Verona, fu fatale per gli ebrei che erano 320 LILIANA PICCIOTTO FARGION

già riusciti a sfuggire ai rastrellamenti degli uomini di Dannecker. Consisteva in 18 punti regolanti materie istituzionali, giuridiche, sociali; al punto 7 recitava: "gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri, durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica". Con questa dichiarazione la RSI legittimava sul piano formale la persecuzione antiebraica già avviata dai tedeschi, mentre sul piano sostanziale avrebbe, come si vedrà, impegnato la sua politica a fornire ai nazisti i contingenti per la deportazione.

Si dette immediato seguito al testo ideologico e programmatico della Carta di Verona con l'ordinanza del Capo della polizia n. 5 che disponeva l'arresto e l'internamento di tutti gli ebrei e il sequestro dei loro beni:

- "1) Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili e immobili, devono essere sottoposti a immediato sequestro in attesa di essere confiscati nell'interesse della RSI, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti, sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.
- Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero in applicazione delle leggi razziali vigenti il riconoscimento di appartenenza a razza ariana, debbono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia.
- Siano pertanto concentrati gli ebrei in campo di concentramento provinciale, in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati".

In virtù di questi gravissimi provvedimenti, ogni ebreo in circolazione era passibile di arresto da parte delle autorità italiane sicché si può dire che pur non essendo la RSI diretta responsabile della deportazione degli ebrei, a partire dal 30 novembre assunse in prima persona il compito di mettere in atto tutte le azioni preliminari volte a rintracciarli e arrestarli. In effetti nei mesi seguenti, i fermi vennero attuati direttamente dalle questure della RSI, dopo minuziose ricerche domiciliari. Una successiva ordinanza, del 10 dicembre firmata dal Capo della Polizia Tullio Tamburini, attenuava solo in parte la portata dell'ordine generale di arresto, esentandone gli anziani oltre i settant'anni e gli ammalati gravi. Si ribadiva inoltre la momentanea esenzione per i figli di matrimonio misto, estendendola anche agli ebrei coniugi di non ebrei (cui evidentemente, all'inizio, non si era pensato).

Generalmente si tende in modo riduttivo a ritenere che l'amministrazione della RSI agisse da freno o come elemento cuscinetto nei confronti di pressioni tedesche volte a far condurre senza esitazione l'azione antiebraica. Si è insistito, e a ragione, su episodi di vero ostruzionismo italiano nei confronti dei metodi e delle finalità naziste. Funzionari di alto grado fino a guardie semplici si adoperarono in questo senso, avvertendo telefonicamente gli interessati dell'imminente arresto, distruggendo elenchi, ritardando l'esecuzione degli arresti. È giusto e doveroso ricordare questi episodi proprio perché costituiscono l'eccezione e non perché siano la regola. Al contrario, gli organi dello Stato furono in quanto tali pesantemente coinvolti nella persecuzione; il Ministero dell'Interno in primo luogo, ma anche quelli della Cultura popolare, della Giustizia, delle Finanze, forse anche quello dei Trasporti non sono esenti da responsabilità.

Nell'attesa che venisse allestito un grande campo di concentramento, come prescritto dalla legge, ne furono istituiti di provvisori in edifici di fortuna come scuole, collegi, castelli abbandonati. Se ne costituì una fitta rete, di breve durata, ma ugualmente in grado di rifornire i tedeschi del contingente sufficiente a formare un nuovo grande convoglio verso Auschwitz-Birkenau, partito da Milano il 30 gennaio del 1944. I prigionieri erano affluiti nel carcere di San Vittore dai campi provinciali di Calvari di Chiavari, di Bagno a Ripoli, di Bagni di Lucca, di Tonezza del Cimone, di Forlì ed altri.

La RSI scelse per istituire il grande e definitivo campo di concentramento menzionato dalla legge un terreno agricolo nella frazione di Fossoli, a 5 km dalla cittadina di Carpi. Ciò in ragione della preesistenza di un campo di prigionia per soldati nemici fatti prigionieri dall'Esercito italiano nell'Africa settentrionale. Data la posizione geografica, costituiva un comodo nodo ferroviario. L'ordine relativo fu impartito dalla prefettura di Modena al Podestà di Carpi il 2 dicembre 1943.

Nel frattempo, a Berlino, nell'ambito dell'ufficio Eichmann, si valutava la nuova situazione venutasi a creare in Italia dopo l'ordine del 30 novembre di arrestare tutti gli ebrei e le possibilità che esso offriva "per un lavoro più proficuo che per il passato relativamente alla questione ebraica". Si decise che le funzioni del "distaccamento operativo" di Dannecker erano esaurite e che da allora in poi si sarebbe potuto affidare il compito di arrestare gli ebrei e deportarli ad un ufficio stabile che avrebbe sistematicamente collaborato con la polizia italiana.

Per la richiesta di stretta e sistematica collaborazione appunto alle autorità italiane fu delegata la normale via diplomatica, cioè l'ambasciata tedesca. L'ulteriore esecuzione della "soluzione finale" sarebbe stata affidata al nuovo funzionario addetto, Priedrich Bosshammer facente parte dell'Ufficio Eichmann a Berlino, che sarebbe venuto in Italia in sostitu-

zione di Dannecker. La riunione preparatoria di questa riorganizzazione fu tenuta a Berlino il 4 dicembre 1943. Al vertice erano presenti il rappresentante del Ministero degli Esteri Ebehard von Thadden, Friedrich Bosshammer e lo stesso Dannecker richiamato in patria. Nella riunione si dichiarò che egli non aveva raggiunto risultati apprezzabili (sic!) a causa della mancanza dell'elemento sorpresa negli arresti, che non sarebbe stato certo possibile procedere a rastrellare, comune per comune, tutti gli ebrei. Visto che il governo italiano aveva nel frattempo emanato una legge sull'internamento forzato degli ebrei in campo di concentramento, si poteva pensare per il futuro ad una più stretta collaborazione fra italiani e tedeschi. Il governo del Reich avrebbe messo a disposizione delle autorità italiane consiglieri esperti già appartenenti al disciolto distaccamento operativo. Essi avrebbero potuto sovraintendere alla concreta esecuzione della legge e "coinvolgere in pieno l'apparato esecutivo del goveno fascista nelle misure antiebraiche. La RSHA richiedeva poi la consegna degli ebrei già internati per deportarli nei territori dell'Est". Il Ministero degli Esteri tuttavia riteneva consigliabile soprassedere per ora a questa richiesta che avrebbe portato scompiglio e confusione. Meglio sarebbe stato attendere di internare più ebrei possibile. Questa procedura avrebbe senz'altro conseguito risultati migliori. Bosshammer giunse dunque in Italia agli inizi di febbraio del 1944 creando un nuovo ufficio nella sede della Gestapo a Verona. Proprio nei primi giorni del suo incarico, si recò alla stazione ferroviaria di Verona per un sopralluogo al convoglio di deportati che era partito da Milano il 30 gennaio.

Con l'apertura dell'Ufficio IVB4 (IV = Gestapo, B = sezione repressione nemici del Reich, 4 = comunità ebraiche), anche l'Italia si uniformava appieno alla procedura della "soluzione finale" messa in atto negli altri paesi europei: arresto, concentramento in apposito campo, organizzazione di una partenza verso Auschwitz una volta raggiunto un numero sufficiente di deportati. Occorreva dunque per i tedeschi reperire un luogo di transito da dove esplicare le operazioni di evacuazione in modo sistematico e ordinato. Giunse a proposito il fatto che il governo italiano, due mesi prima, avesse scelto Fossoli come campo di concentramento; Bosshammer decise di servirsene come campo di transito. Verso la fine di febbraio così, alla direzione italiana del campo se ne sovrappose un'altra tedesca che esautorò di fatto la prima e gestì l'esecuzione delle deportazioni da là.

Fino alla fine di luglio del 1944, Fossoli vide un'incessante flusso di disgraziate famiglie arrestate dovunque. Regnava tra di essi il disorientamento, la rassegnazione, l'angoscia per le prossime partenze. L'ignoto faceva paura, anche se nessuno poteva avere l'esatta cognizione di quel che sarebbe accaduto di li a poco, un terribile angosciante viaggio in vagoni piombati e, alla fine, la morte.

All'Ufficio IVB4 a Verona venivano comunicate le liste degli ebrei arrestati, per lo più dalla polizia italiana, e annunciate le traduzioni a Fossoli. Quando al campo veniva raggiunto il limite di capienza di 1000 persone, Bosshammer impartiva l'ordine per l'approntamento di un convoglio. Affrontava tutti i problemi connessi: la disponibilità dei treni, la compatibilità con le esigenze belliche per le tabelle di marcia, l'ordinata operazione di carico, la sorveglianza, il vettovagliamento. Non era facile organizzare la "traduzione" in Polonia di un migliaio di persone per volta nel 1944.

Le liste dei deportati compilate sulla base della cartoteca dell'ufficio di Verona, erano redatte in 4 copie; una consegnata nelle mani del capo scorta del convoglio, una destinata al comando centrale di Verona, una per l'amministrazione centrale dei campi di concentramento con sede a Oranienburg in Germania, una per la sede centrale berlinese dell'ufficio IVB4 del RSHA.

Friedrich Bosshammer organizzò tutte le partenze da Fossoli: cinque per Auschwitz-Birkenau, due per Bergen Belsen di ebrei libici, colà diretti perché titolari di cittadinanza inglese.

Alla fine del luglio del 1944 il fronte delle operazioni militari si era notevolmente avvicinato alla zona di Modena, i ponti sul fiume Po erano stati bombardati dagli alleati. Il Comando Centrale della Polizia di Sicurezza decise allora di evacuare il campo di transito di Fossoli verso una zona più sicura e posta geograficamente più a nord. Un nuovo campo venne istituito nei pressi di Bolzano in una zona di autorimesse abbandonate. Là fu trasferito il personale tedesco di Fossoli e i prigionieri politici, circa un centinaio. Viceversa, al momento della chiusura, gli ultimi ebrei furono tutti frettolosamente deportati il primo di agosto. Furono trasportati con automezzi fino al Po al di là del quale, in mancanza di ponti furono traghettati con barche. La loro partenza per Auschwitz avvenne direttamente alla stazione ferroviaria di Verona. Con questo ultimo convoglio furono fatti partire anche gli ebrei considerati non deportabili (cioè protetti dal fatto di essere figli o coniugi di matrimonio misto). Per essi alcuni vagoni furono staccati oltre confine e diretti verso campi di concentramento nel territorio del Reich, anziché il campo di sterminio di Auschwitz, Bosshammer, terminata con la liquidazione di Fossoli la sua opera di responsabile dell'azione antiebraica in Italia, passò ad altro servizio.

Auschwitz però continuò a ricevere ebrei italiani provenienti dal campo di transito di Bolzano e dal luogo che fungeva da campo di transito per le regioni nord-orientali dell'Italia chiamate Litorale Adriatico, il campo della Risiera di San Sabba presso Trieste. L'ultimo convoglio arrivato ad Auschwitz fu quello partito da Bolzano il 24 ottobre 1944. Con esso si chiude la triste storia della deportazione degli ebrei dall'Italia verso lo sterminio, ma non si conclude la triste storia delle deportazioni poiché altre ve ne furono e fino al tardo febbraio del 1945, dirette verso il campo di concentramento di Ravensbrueck, geograficamente poste più lontano dalle linee di avanzata sovietica, rispetto a Auschwitz liberata il 27 gennaio del 1945.

Parallelamente alle deportazioni da Fossoli e da Bolzano, come si è detto, altre ne venivano organizzate dal Litorale Adriatico (Adriatisches Kuestenland), annesso di fatto al Reich. Vi imperversava come Capo supremo della polizia e degli SS, Odilo Globocnik. Costui incaricò Christian Wirth di sgominare il movimento partigiano, particolarmente attivo nella zona, e di rastrellare e deportare gli ebrei locali, dopo averli depredati dei loro beni. Data la necessità di disporre, anche in questo territorio, di un campo di concentramento e di transito, la scelta cadde su una risiera in disuso nel sobborgo triestino di San Sabba. Il campo aveva diverse funzioni: di raccolta e transito per gli ebrei da deportare verso Auschwitz; di deposito dei beni loro requisiti; di repressione e assassinio dei partigiani, e, infine di transito per gli antifascisti da deportare verso i lager. Il regime a San Sabba era dominato da violenze e punizioni gratuite. Sul modello dei centri di sterminio polacchi, i due comandanti che vi si avvicendarono, Gottlieb Hering e Josef Oberhauser, misero in atto degli assassinii collettivi, usando soprattutto il colpo di mazza alla nuca. Le vittime di San Sabba, per la maggioranza non ebraiche, sono calcolate molto approssimativamente in 1000-2000. Sicuramente il loro numero fu tale da giustificare, verso marzo-aprile del 1944, la costruzione di un rudimentale forno crematorio interno collegando canna fumaria con la base della ciminiera già esistente.

Dal Litorale Adriatico partirono dodici convogli in direzione di Auschwitz, i primi tre dal carcere di Trieste, gli altri da San Sabba. Il bilancio delle vittime ebraiche della regione è molto elevato: alla fine della guerra mancavano all'appello oltre mille persone. Esse fanno parte del bilancio totale della politica antiebraica messa in atto in Italia che è di 6764 deportati e di 303 morti in patria per eccidi, maltrattamenti e suicidi.

## I RAPPORTI DIPLOMATICI DEL CLNAI

### MASSIMO DE LEONARDIS

Nelle crisi di regime che rompono la continuità costituzionale di uno Stato ed ancor più nelle guerre civili, i governi giunti al potere, e, nel secondo caso, le parti in conflitto ricercano il consenso, l'aiuto e il "riconoscimento" (1) degli Stati esteri e sviluppano quindi una "attività diplomatica" volta al raggiungimento di tali obiettivi. Nell'Italia del dopo armistizio, il Regno del Sud, come è stato impropriamente ma efficacemente chiamato il Regno d'Italia, aveva affermato la sua realtà internazionale (2) con assai maggiore successo della Repubblica Sociale Italiana. Un terzo attore si presentava però sulla scena a rivendicare una sua legittimità, a ergersi quasi come terzo governo italiano: il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI). La sua "attività diplomatica" fu quasi interamente rivolta ad ottenere dagli anglo-americani, e in subordine dal governo del sud, aiuti per la lotta partigiana e riconoscimento del proprio ruolo politico.

Inoltre il CLNAI cercò con scarso successo di allacciare "rapporti diplomatici" con il movimento di resistenza di Tito e con il governo provvisorio francese sia per sviluppare la lotta comune, sia per creare un clima favorevole alla soluzione pacifica delle controversie territoriali che sarebbero inevitabilmente emerse alla fine del conflitto.

Per una rapida trattazione del "riconoscimento" internazionale cfr. E. Serra, Manuale di storia delle relazioni internazionali e diplomazia, VII ediz., Milano 1993, p. 336-337.

<sup>(2)</sup> Cfr., in questa stessa serie M. de Leonardis, "Realtà internazionale del Regno del Sud", in Commissione Italiana di Storia Militare, L'Italia in guerra. Il quarto anno - 1943, a cura di R. H. Rainero, Roma 1994, p. 353-79.

Occorre avere ben presente che il CLNAI fu un organo nel quale erano rappresentati cinque partiti di diversi ed anche opposti programmi e ideologie. La posizione ufficiale del CLNAI era quindi il frutto di un compromesso tra varie posizioni. Su alcuni problemi l'unità era maggiore, su altri le divergenze erano appena mascherate. È evidente che alcune delle critiche qui formulate verso la "diplomazia" del CLNAI vanno rivolte più a certe forze politiche che ad altre. Va altresì tenuto presente che i rapporti con gli anglo-americani furono pressoché monopolizzati fino alla primavera 1944 dal partito d'azione, che fece assumere al CLNAI una linea di velleitaria intransigenza politico-militare assai sgradita agli alleati e quindi poco produttiva. Con la missione del CLNAI in Svizzera, svolta all'inizio di aprile dal suo presidente, Alfredo Pizzoni, e la quasi contemporanea "svolta di Salerno", iniziò una fase di più costruttiva collaborazione, merito appunto in buona parte di Pizzoni, che comunque fu sempre pienamente fedele alla "mistica del CLN",(3) sopravvalutando anzi alguanto il ruolo del CLNAI come suo presidente, e tenne sempre nel dovuto conto le esigenze dei partiti di sinistra.

# I difficili esordi dei rapporti con gli anglo-americani

L'impostazione data ai rapporti con gli alleati dal CLN di Milano (il futuro CLNAI) sul finire del 1943 ripeteva (talvolta aggravandoli, talaltra attenuandoli) i medesimi errori di fondo commessi dai partiti antifascisti del sud e dallo stesso governo Badoglio. Innanzitutto la convinzione che le credenziali antifasciste fossero sufficienti ad ottenere l'ascolto e la benevolenza degli anglo-americani. (4) Nel caso dei rapporti con francesi e jugoslavi era altrettanto errata la convinzione che la comune lotta contro il nazi-fascismo potesse far dimenticare, non solo come tattica temporanea, i problemi di nazionalità e di politica di potenza che il fascismo aveva esasperato ma non creato. Come il Re, Badoglio, i capi militari, nei

<sup>(3)</sup> Il giudizio è di E. Sogno, "La missione del CLNAI al sud e gli accordi di Roma", in AA.VV., La cobelligeranza italiana nella lotta di liberazione dell'Europa, Roma 1986, p. 421 (ripubblicato in E. Sogno, Fuga da Brindisi e altri saggi; un'interpretazione del secolo XIX, Cuneo 1990).

<sup>(4) &</sup>quot;Al contrario di larga parte dell'antifascismo democratico che... riteneva pressoché ovvio che, caduto il fascismo, le grandi democrazie... avrebbero accolto a braccia aperte la pecorella smarrita che i lupi avevano costretto ad abbandonare l'ovile della libertà, gli Alleati e in primis gli inglesi erano invece convinti che l'Italia dovesse essere adeguatamente punita..." (R. de Felice, Introduzione a A. Pizzoni, Alla Guida del CLNAI. Memorie per i figli, Torino 1993, p. XXV-XXVI).

mesi di settembre e ottobre sperarono di poter ottenere per l'Italia lo status di alleato e per il Regio Esercito una partecipazione ampia, su un piano paritario e in prima linea alla campagna d'Italia, allo stesso modo Ferruccio Parri, guida del Comitato Militare del CLNAI, si illuse che gli alleati accettassero la creazione di un vero esercito partigiano e ritenessero utile e possibile "una specie di guerra jugoslava" da dirigere<sup>(5)</sup> su un piano di parità con gli organi della resistenza.

Tale ambizioso programma, per il quale Parri si batté soprattutto tra il novembre 1943 e l'aprile 1944, urtava contro molteplici difficoltà. Innanzitutto fantasiosi progetti di "eserciti clandestini" pronti ad intervenire con "rivolte al momento giusto", concepiti a Londra nel 1940-41, quando la Gran Bretagna "resisteva da sola", erano stati abbandonati perché sia inattuabili che inutili dopo la costituzione della "grande alleanza". Ciò secondo gli alleati, erano gruppi di sabotatori e di informatori; bande numerose, eserciti partigiani, erano inutili e potenzialmente pericolosi dal punto di vista politico. (6) Naturalmente poi anche la resistenza partigiana subiva, come le forze regolari nel sud, le conseguenze negative del ruolo secondario della campagna d'Italia.

La linea politica del CLN di Milano aggiungeva ulteriori motivi di divergenza. Nel sud gli alleati ponevano in primo piano le esigenze militari; di fronte ad esse lo stesso Roosevelt riconobbe la necessità di collaborare, almeno temporaneamente, con il Re e con Badoglio, che controllavano forze armate, diplomazia, apparato dello Stato, del quale incarnavano la legittimità e la continuità. Uno dei primi atti della "politica estera" del CLN di Milano fu invece l'invio a Eden, all'ambasciata americana in Svizzera e alla direzione del partito laburista britannico (a riprova della eterodossia e della ingenuità della "diplomazia" resistenziale) di due note di carattere esclusivamente politico, con la condanna del Re e di Badoglio, e la richiesta immediata di una repubblica. Tali documenti, per il loro

<sup>(5)</sup> Tali espressioni in Damiani a McCaffery (rispettivamente rappresentante del CLNAI e dello Special Operations Executive (SOE) in Svizzera), 27-4-44, Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia - Milano (INSMLI), Carte Damiani, b. 1, f. 1. Cfr. il testo originale leggermente diverso inviato da Parri a Damiani, 25-2-44, in P. Secchia F. Frassati, La Resistenza e gli Alleati, Milano 1962, p. 71. Per un ridimensionamento del mito della resistenza jugoslava cfr. N. Beloff, Tito fuori dalla leggenda. Fine di un mito. La Jugoslavia e l'Occidente: 1939-1986, tr. it. Trento 1986, cap. II.

<sup>(6)</sup> Su questi temi cfr. M. de Leonardis, La Gran Bretagna e la resistenza partigiana in Italia (1943-1945), Napoli 1988, in particolare p. 33-44, 171-78.

estremismo antimonarchico e per l'assenza di accenni alla lotta contro i tedeschi, a Londra furono in un primo tempo addirittura considerati non autentici, bensì un prodotto della propaganda occulta nazi-fascista. (7)

A fine dicembre il CNL milanese protestò con gli alleati per il loro appoggio al Re ed a Badoglio, ribadì che le forze della resistenza non intendevano avere rapporti con il "governo di Bari" e avrebbero fatto di tutto per rovesciarlo. (8) Il 31 gennaio 1944 il CNL centrale di Roma (CCLN) investì il CLN di Milano dei poteri di "governo straordinario del Nord" con una lettera nella quale si ribadiva un concetto già enunciato in precedenti documenti: "Solo un governo democratico potrà suscitare e organizzare le energie combattive del paese e assicurare la partecipazione efficace dell'Italia alla guerra non come cobelligerante soltanto, ma come alleata delle Nazioni Unite". (9)

Sarebbe difficile concepire una serie di prese di posizione più contrarie alla politica alleata in Italia. Gli anglo-americani consideravano l'Italia Settentrionale zona di operazioni e come tale soggetta esclusivamente alla giurisdizione dei loro comandi militari; il governo e i comandi italiani non vi dovevano avere alcuna voce in capitolo. Londra e Washington non volevano fosse messa in discussione la legittimità del governo Badoglio, firmatario dell'armistizio, non intendevano affatto concedere all'Italia lo status di alleata e tale rifiuto non era dovuto al carattere non "democratico" del ministero del maresciallo ma agli intenti punitivi propri in primo luogo dei britannici. Tale spirito di rivalsa rafforzava le ragioni militari, che portavano a non impiegare in misura consistente truppe italiane combattenti. Se gli americani potevano avere simpatia per gli antifascisti, gli inglesi ne diffidavano, pensando che nessuno avrebbe rischiato la vita per il "Conte" Sforza, mentre molti erano fedeli al giuramento al Re; Macmillan, ministro residente presso il Comando Supremo alleato del Mediterraneo, osservò che partiti antifascisti, meno compromessi col regime del

<sup>(7)</sup> I due documenti in Secchia-Frassati, op. cit., p. 25-7; per le valutazioni britanniche cfr. Orlando a Harrison, 26-10-43, e Richmond a The Regional Director, Italian Region, 29-10-43, Public Record Office - Londra (PRO), Political Warfare Executive Papers (FO 898), 26. Ruggero Orlando, il futuro popolare corrispondente della RAI da New York negli anni '60 e '70, socialista, lavorava a Londra per il PWE. Oltre ai due documenti del CLN, in quei giorni ne pervennero agli inglesi altri dello stesso tenore a nome del solo partito d'azione.

<sup>(8)</sup> Cfr. F. Catalano, Storia del comitato di liberazione nazionale alta Italia, II ediz., Milano 1975, p. 106-7; de Leonardis, op. cit., p. 136.

<sup>(9)</sup> Cfr. Catalano, op. cit., p. 116.

Re e di Badoglio, avrebbero potuto alzare di più la voce con gli alleati e non era quindi nell'interesse di questi ultimi appoggiarli (10) "Qui non si fa politica, si combatte", era in un certo senso la linea degli alleati; proprio l'opposto di quella di molti antifascisti, che, in odio al Re, non esitavano a gettare discredito sulle forze armate.

Per la verità l'antifascismo nel nord aveva un vantaggio, agli occhi degli alleati, rispetto a quello del sud: poteva mettere in campo dei combattenti, anche se in misura per il momento esigua. A metà novembre 1943, quando i contatti tra il CLN di Milano e i servizi segreti alleati in Svizzera ormai erano avviati, vi erano 3800-4000 partigiani, metà dei quali appartenenti alle formazioni autonome, (11) quindi a bande che rivendicavano la loro apoliticità e restarono a lungo indipendenti, diffidenti o polemiche verso il CLN. Guidate da militari, legittimavano la loro azione richiamandosi alla fedeltà al giuramento e al governo legittimo, all'impulso morale di combattere l'invasore ed erano quindi monarchiche, implicitamente o esplicitamente; in molte di esse si prestava giuramento al Re secondo la formula tradizionale e si concludevano gli ordini del giorno al grido di "Viva il Re". (12) La pretesa quindi di Parri di rappresentare un movimento di resistenza dichiaratamente e compattamente repubblicano era di dubbia fondatezza. (13)

<sup>(10)</sup> Cfr. M. de Leonardis, "La Gran Bretagna e la monarchia italiana (1943-1946)", in Storia contemporanea, febbraio 1981, p. 87. Scrive giustamente de Felice: "L'apporto partigiano alle operazioni militari alleate... doveva costituire... un aiuto, non una fonte di difficoltà... Il movimento partigiano, dunque, non doveva far politica; nonostante i suoi limiti o difetti, l'unica controparte legittima e affidabile (e sotto loro controllo diretto) erano la monarchia e i governi di Badoglio prima e di Bonomi poi che avevano sottoscritto e accettato esplicitamente il trattato d'armistizio, sicché essi non avevano nessuna intenzione di contrarre impegni politici con una Resistenza che si contrapponeva alla monarchia e, sia pure con argomenti diversi, ai governi di Badoglio e di Bonomi e nella quale militavano uomini che ritenevano che gli antifascisti non potessero o dovessero assumersi gli oneri dell'armistizio perché non avevano la responsabilità della guerra" (Introduzione, cit., p. XXVI).

<sup>(11)</sup> Cfr. G. Bocca, Storia dell'Italia partigiana, Bati 1966, p. 93, 103-9; Catalano, op. cit., p. 90-1; P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano, V, La Resistenza, Togliatti e il partito nuovo, Torino 1975; L. Valiani, "La Resistenza italiana", in Rivista storia italiana, marzo 1973, p. 83.

<sup>(12)</sup> Cfr. Bocca, op. cit., p. 217 e D. L. Bianco, Guerra partigiana, Torino 1954, p. 23.

<sup>(13)</sup> Naturalmente gli alleati erano al corrente di ciò. Per esempio il tenente colonnello dei bersaglieri Carlo Croce, "fervente monarchico" e comandante di un primo nucleo di patrioti, era in contatto con la centrale in Svizzera dello Special Operations Executive (cfr. E. Campodonico, "Il gruppo S. Martino e la battaglia del 13-15 novembre 1943", in Il movimento di liberazione in Italia, settembre 1949, p. 27-36).

Né Parri poteva parlare a nome delle formazioni Garibaldi, che anzi il partito comunista non riconosceva affatto la sua leadership e lo accusava di "detenere una incontrollata dittatura sui punti più delicati del funzionamento del Comitato militare, di sottrarsi al controllo dei colleghi e dal CLNAI, di favorire le formazioni del suo partito e di avvolgere di segreto i suoi rapporti con gli Alleati".(14) Alle difficoltà politiche si aggiungevano i particolarismi regionali. In particolare, lamentò Parri, il "Piemonte, antimilanese,... ha scocciato ripetutamente costì con programma lanci eccessivo, non coordinato, ha rappresentato principale ostruzionismo passivo a consolidamento autorità organo centrale".(15) Di fatto le formazioni comuniste fino al giugno 1944 "continuarono a sottrarsi largamente" (16) alla autorità del Comitato Militare del CLNAI, la cui funzione di comando restò quindi assai menomata non solo politicamente, essendo ignorata o contestata da autonomi e garibaldini, ma anche geograficamente. riuscendo solo a fatica ad estendersi oltre i confini della Lombardia ed incontrando particolari difficoltà in Piemonte, ove più forti e numerose erano le bande.

Non vi è quindi da stupirsi che l'avvio dei rapporti tra CLNAI ed alleati fosse segnato da malumori ed incomprensioni, delle quali era responsabile il primo più dei secondi. (17) Non può destare sorpresa che gli alleali fossero restii ad accordare al CLNAI ed al suo Comitato Militare il richiesto riconoscimento ufficiale ed il monopolio per tutte le questioni riguardanti la resistenza militare. (18) Le formazioni collegate al CLNAI furono aiutate, ma era fuori questione riconoscere la supremazia di un organismo la cui autorità militare era assai scarsa e le cui posizioni politiche erano improntate al fastidioso e moralistico intransigentismo degli azionisti. (19)

<sup>(14)</sup> G. Rochat (a cura di), Atti del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, Milano 1975, p. 13 (introduzione del curatore); ibi, p. 62-68 i documenti della fine di marzo 1944 nei quali la polemica tra il PCI e Parri assunse i toni più accesi.

<sup>(15)</sup> Parri a Damiani, 25-2-44, in Secchia-Frassati, op. cit., p. 68-71.

<sup>(16)</sup> Rochat, op. cit., p. 9.

<sup>(17)</sup> Cfr. de Felice, Introduzione, cit., p. XXVII-XXVIII.

<sup>(18)</sup> Fin dalla fine di ottobre, Parri aveva chiesto a McCaffery e a Dulles (rappresentanti in Svizzera rispettivamente del SOE e dell'Office of Strategic Services (OSS), tale riconoscimento, protestando vibratamente all'inizio del 1944 perché non era stato accordato (cfr. Secchia-Frassati, op. cit., p. 32, 64, 66, 68-71 e Damiani a McCaffery, 26-1-44, Carte Damiani, b. 1, f. 1).

<sup>(19) &</sup>quot;Gli uomini del Partito d'azione (in Svizzera, n.d.t.) si attribuirono una specie di monopolio di attività antifascista, e presero talvolta degli atteggiamenti che irritarono altri esponenti...

## Gli accordi, del dicembre 1944 tra CLNAI, alleati e governo italiano

Una serie di circostanze nella primavera del 1944 contribuirono a migliorare i rapporti tra CLNAI ed alleati: la missione del presidente del CLNAI Pizzoni in Svizzera, la fine del monopolio del partito d'azione sui collegamenti con gli alleati in tale paese, la "svolta di Salerno". (20) Dall'inizio dell'anno sia da parte italiana che poi da parte anglo-americana si riteneva necessario un incontro tra un plenipotenziario del CLNAI, McCaffery e Dulles per un ampio esame delle questioni sul tappeto. Il 27 marzo il CLNAI decise di inviare in missione al sud Parri e il comunista Giuseppe Dozza e in Svizzera Pizzoni, accompagnato, per le questioni strettamente militari, dal socialista Giovanni Battista Stucchi. La missione al sud non poté realizzarsi per l'impossibilità di effettuare il viaggio. Questa circostanza imprevista accrebbe l'importanza della missione di Pizzoni, la cui designazione liberali e democristiani avevano ottenuto sfruttando le divisioni tra i tre partiti di sinistra.

"Educato in Inghilterra, direttore di banca di mestiere e perciò esente dai sospetti che i 'rivoluzionari di professione' risvegliano presso i 'tories', egli è l'uomo della situazione", ha scritto Leo Valiani (21) di Pizzoni, che certamente, tra gli esponenti della resistenza partigiana, fu, con Edgardo Sogno, quello con il quale gli alleati stabilirono i rapporti migliori di fiducia e di comprensione. Messo di fronte alla rivalità tra americani ed inglesi, Pizzoni privilegiò il rapporto con questi ultimi, tenendo conto della preminenza britannica nel teatro di guerra italiano e della, al momento, migliore e più seria organizzazione del SOE rispetto all'OSS. In questo egli proseguiva nella linea già tenuta, al nord, dal partito d'azione. A differenza però degli azionisti, Pizzoni pose in primo piano gli aspetti attivistici dell'attività del CLNAI e in secondo piano quelli politici. Ciò gli attirò le critiche di azionisti e socialisti, che lo accusarono di essere stato "del tutto scialbo

segue nota

il loro tono nei riguardi degli svizzeri era ancora prepotente e arrogante. Nei riguardi degli esponenti alleati i nostri tendevano troppo a discutere gli argomenti politici mentre questi volevano che la loro attività si limitasse al campo militare e attivista" (Pizzoni, op. cit., p. 37-38, le memorie e le altre carte di Alfredo Pizzoni, grazie alla cortesia della famiglia, erano già state largamente utilizzate in de Leonardis, La Gran Bretagna e la resistenza..., cit.).

<sup>(20)</sup> Nello stesso periodo vi fu anche il primo incontro tra McCaffery ed Edgardo Sogno, fondatore e capo della Organizzazione Franchi, il cui contributo alla migliore comprensione tra alleati e partigiani e all'aumento dei rifornimenti a questi ultimi fu fondamentale.

<sup>(21)</sup> L. Valiani, Tutte le strade conducono a Roma, Firenze 1947, p. 230 (nuova ediz., Bologna 1983).

e remissivo nei confronti degli inglesi". (22) Pizzoni stesso ha rievocato (23) il suo "difficilissimo lavoro su due fronti, continuo, fatto di sfumature", per mediare tra gli alleati, che volevano attivismo militare e non politico, ed i membri del CLNAI, "tutti, o quasi, dei politici puri, per i quali l'argomento politico era predominante". I risultati della missione di Pizzoni, durata dal 29 marzo al 5 aprile, furono una accelerazione ed un incremento nei lanci di rifornimenti alle formazioni partigiane, (24) la concessione di un finanziamento da parte degli alleati di 10 milioni al mese, l'instaurazione di un clima di maggiore fiducia e collaborazione tra CLNAI e servizi segreti alleati. Pizzoni rinunciò all'ambizioso e, al momento, irrealizzabile obiettivo di un riconoscimento ufficiale del CLNAI. Alla fine di aprile McCaffery chiese e ottenne la sostituzione di Damiani (con il quale aveva rotto rapporti anche Dulles) come rappresentante del CLNAI in Svizzera. Damiani era accusato di voler politicizzare ogni questione ed alcuni episodi recenti gli avevano fatto perdere del tutto la fiducia degli alleati. Fu sostituito per le questioni politiche ed economiche dal liberale Luigi Casagrande e per quelli militari da Stucchi. Il 29 marzo intanto al CLN di Lugano era stato riconosciuto il rango di delegazione del CLNAI in Svizzera. (25)

La costituzione del secondo ministero Badoglio con la partecipazione dei sei partiti del CLN pose fine alla contrapposizione tra CLNAI e governo italiano. Con un ordine del giorno del 22 aprile il CLNAI dichiarò di voler collaborare "pienamente col Governo democratico di guerra"; allo stesso tempo però il CLNAI chiese "conferimento poteri di rappresentanza e mezzi lotta adeguati conseguimento scopo comune". Il 12 giugno il governo, a capo del quale era ora Bonomi, rispose di contare "molto sulla collaborazione del CLNAI" e chiese di precisare gli aiuti necessari. Allo stesso tempo, tramite il generale Cadorna, fece pervenire al CLNAI quella che parve una "delega equivoca, con cui incaricava il CLNAI di dirigere la guerra dei patrioti contro i tedeschi e i fascisti". (26) A sua volta, il 24 giugno, il CLNAI precisò le sue richieste in 50 milioni di lire mensili e sollecitò nuovamente "delega regolare poteri rappresentanza governo", precisando comunque di sentirsi

<sup>(22)</sup> Nota di Morandi, Tino e Damiani riservata al PCI. PS. P. D'Az., 10-4-44, in Secchia-Frassati, op. cit., p. 81-82.

<sup>(23)</sup> Op. cit., p. 41-42.

<sup>(24)</sup> Cfr. i dati riportati in de Leonardis, op. cit., p. 194, n. 82.

<sup>(25)</sup> Sulle cui attività cfr. infra.

<sup>(26)</sup> Valiani, op. cit., p. 254.

già autorizzato a ciò in base alla lettera del CCLN del 31 gennaio precedente.<sup>(27)</sup>

Era posto così il problema del ruolo e dei poteri del CLNAI. La "svolta di Salerno" prima e la sostituzione di Badoglio con Bonomi poi eliminarono la contrapposizione tra CLNAI e governo italiano. In prospettiva avrebbe dovuto esservi piena collaborazione tra i due organismi; in realtà Bonomi presidente del consiglio non riconobbe al CLNAI quei poteri di governo straordinario che gli aveva conferito da presidente del CCLN, Il CLNAI dal canto suo respingeva "la tentazione di fare un Governo provvisorio al Nord"; (28) i partiti di sinistra ben sapevano che ciò non solo avrebbe provocato la rottura con gli alleati, ma avrebbe anche spaccato al suo interno la resistenza partigiana. Restava però sempre l'incognita che il CLNAI potesse creare problemi più o meno gravi al momento della liberazione.

Con la liberazione di Roma crebbe l'interesse degli alleati per il contributo che il CLNAI avrebbe potuto dare alla fase successiva della campagna d'Italia. Il 19 giugno il CLNAI deliberò la costituzione del Comando Generale del Corpo Volontari della libertà (CVL); i partigiani aumentavano di numero e, almeno sulla carta, erano più uniti tra loro. Gli alleati avevano di fatto consentito la formazione di un movimento partigiano assai più ampio della rete di informatori e sabotatori alla quale avevano inizialmente pensato. L'avanzata nell'Italia centrale poneva gli alleati di fronte ai problemi del disarmo dei partigiani sorpassati dal fronte e del ruolo dei CLN nell'amministrazione delle città liberate. Tali problemi si sarebbero ripresentati su scala ben più ampia al momento della resa tedesca, quando si sarebbe dovuto anche fronteggiare il pericolo del comunismo, "inteso, più o meno pessimisticamente, a seconda dei momenti e delle valutazioni, come rischio di una imposizione extra-legale di un regime assai spostato a sinistra o semplicemente di una influenza eccessiva rispetto al loro seguito popolare, dei comunisti, dovuta al loro attivismo nella lotta armata".(29)

Occorreva quindi impostare una politica globale verso la resistenza partigiana. In due riunioni tenute a Roma il 31 agosto, (30) presenti alte

<sup>(27)</sup> Cfr. Catalano, op. cit., p. 207-8; G. Grassi (introduzione e cura di), Verso il governo del popolo. Atti e documenti dal CLNAI 1943/1946, Milano 1977, p. 125, n. 28 e 29, 137-38, n. 38 e 39.

<sup>(28)</sup> G. Quazza, Il governo dei C.L.N., Torino 1966, p. 35.

<sup>(29)</sup> De Leonardis, op. cit., p. 276.

<sup>(30)</sup> Cfr. il Report on Meetings in Rome to discuss the Implications of the Enemy's Withdrawal from Northwestern Italy, PRO, Alexander Papers (WO 214), 37; il verbale pubbl. in E. Aga Rossi, "Alleati e resistenza in Italia", ora ristampato in ID., L'Italia nella sconfitta, Napoli 1985, cap. V; de Leonardis, op. cit., p. 277-79.

autorità civili e militari alleate in Italia, fu riconosciuto che il CLNAI era "la più forte influenza unificante nel nord"; occorreva quindi rafforzarlo ed ottenerne la piena collaborazione per garantire un ordinato passaggio di poteri nel caso di una improvvisa ritirata tedesca dall'Italia nord-occidentale ed eventualmente risparmiare alle truppe alleate i compiti di polizia in tali regioni, permettendo ad esse di proseguire la loro offensiva verso nordest. In ottobre il tenente colonnello Roseberry, alto dirigente del SOE, incontrò in Svizzera Pizzoni, Valiani ed altri esponenti della resistenza partigiana, discutendo di questioni operative e dell'invio a Roma di una missione del CLNAI per concludere un accordo formale con il Comando Supremo alleato del Mediterraneo (SACMED) sulla collaborazione futura. Egli incontrò anche Concetto Marchesi, la personalità comunista di maggior prestigio presente in Svizzera, che lo rassicurò sulla linea legalitaria del suo partito. Di ritorno a Londra, Roseberry, pur criticando "l'influenza... troppo pesante" dei comunisti e degli azionisti sul CLNAI, concluse che quest'ultimo, se non fosse esistito, "avrebbe dovuto essere creato". "Gli alleati dovrebbero appoggiare il CLNAI e nello stesso tempo mantenere stretti contatti per assicurarsi il controllo operativo. L'erogazione di fondi potrebbe essere condizionata all'accettazione di tale controllo".(31)

La necessità di ottenere un finanziamento regolare e più ampio era la ragione più urgente che spingeva il CLNAI (che aveva esaurito i fondi della disciolta IV armata del Regio Esercito messi a disposizione dal generale Operti) a negoziare e sottoscrivere un accordo con il Comando alleato ed il governo italiano. Il CLNAI voleva inoltre l'investitura formale più volte richiesta, il riconoscimento del CVL come forza armata regolare, un accordo sulle nomine politiche ed amministrative locali al momento della liberazione.

Gli inglesi cercarono di influire sulla composizione della delegazione del CLNAI (32) che si sarebbe recata al sud, chiedendo che ne facessero parte almeno Pizzoni e Sogno e opponendosi alla presenza del comunista Pajetta. Alla fine la delegazione fu composta da Pizzoni, Parri, Pajetta e

<sup>(31)</sup> Cfr. ibi, p. 284-85 e le fonti ivi indicate, tra le quali il Report from Lt. Col. C.L. Rose-berry on the CLNAI, 31-10-44, PRO, Foreign Office General Correspondence, FO 371/43878, R 18569.

<sup>(32)</sup> Una ricostruzione dettagliata dei precedenti, negoziati, conclusione e ripercussioni degli accordi tra CLNAI, alleati e governo italiano è in de Leonardis, op. cit., cap. VI. Alle fonti edite ivi indicate si possono ora aggiungere le memorie di Pizzoni (Alla guida del CLNAI, cit., p. 67-110), comunque già da me utilizzate a suo tempo (cfr. supra, n. 19). Una scelta di documenti americani è pubblicata in H. L. Coles-A. K. Weinberg, Civil Affairs: Soldiers Become Governors, Washington 1964, cap. XVIII.

Sogno (quest'ultimo in veste di esperto tecnico militare). (33) Risultò quindi particolarmente equilibrata ed autorevole, comprendendo i rappresentanti delle forze più organizzate ed attive del movimento partigiano, azionisti, garibaldini ed autonomi.

Parri e Pajetta, che non parlavano inglese, si tennero, nei colloqui con gli alleati, in posizione defilata, consapevoli di essere meno indicati di Pizzoni, per le passate polemiche del primo e la militanza comunista del secondo, a trattare con gli anglo-americani, dedicando la maggior parte del loro tempo agli incontri con politici italiani. Sogno, uomo di piena fiducia degli inglesi, si dedicò principalmente agli aspetti operativi della lotta nel nord. L'onere dei negoziati con gli alleati ricadde quindi soprattutto su Pizzoni, (34) anche se va detto che non vi furono approfondite trattative tra la delegazione e gli alleati, che discussero ampiamente tra loro l'opportunità e il testo dell'accordo con il CLNAI ma, pur avendo molti incontri a vari livelli con gli italiani, non lo "negoziarono" con loro. Il governo italiano entrò in crisi il 26 novembre, con le dimissioni di Bonomi, che formò il suo secondo ministero il 12 dicembre, e non ebbe quindi alcun ruolo nella definizione dell'accordo con gli alleati, che comunque non gli riconoscevano voce in capitolo nella questione. (35)

Tra gli alleati il ruolo maggiore toccò ai britannici, che nei rapporti con la resistenza partigiana conservavano ancora quella preminenza che negli affari italiani in generale avevano incominciato a perdere nel giugno precedente con la caduta di Badoglio. L'ipotesi inizialmente contempleta era quella di un accordo tripartito SACMED-CLNAI-governo italiano. Il SOE raccomandò che per evitare "conseguenze disastrose" per l'unità del paese il governo di Roma accordasse il suo riconoscimento ufficiale al

<sup>(33)</sup> Inoltre il Comando Generale del CVL designò quali suoi delegati per le questioni di sua diretta pertinenza Pajetta e Riccardo Bauer, che già si trovava a Roma.

<sup>(34)</sup> Cfr. Pizzoni, sp. cit., p. XXXV e 71. Secondo Spiano la delegazione, pur così composita politicamente, agì con "spirito unitario assoluto" nei contatti con gli alleati e il governo italiano (sp. cit., p. 444). Ciò è certo vero, pur con alcune precisazioni. Innanzi tutto, come si vedrà, Pizzoni e Sogno credevano fermamente alla necessità di una leale collaborazione con gli alleati, a differenza di Parri e Pajetta. Restavano inoltre le divergenze tra Sogno, insofferente della retorica resistenza, da lui definita un pò sommariamente "di ispirazione social-comunista", (La missione del CLNAI, cit., p. 427) e gli altri tre. La mancanza di vere trattative con gli alleati impedì poi il manifestarsi di divergenze tra gli italiani. Infine va rilevato che, ritornati al nord gli altri tre il 15 dicembre, restò il solo Pajetta a concludere l'accordo con il governo italiano.

<sup>(35)</sup> Sugli incontri della delegazione con il governo, prima della crisi, e gli esponenti politici del sud, cfr. ibi, p. 424-25; Pizzoni, op. cir., p. 78-80.

CLNAI, ormai "così potente". Assai scettici sulla sua reale rappresentatività, i capi della Commissione Alleata (AC) (l'americano Stone ed il suo capo di Stato Maggiore il britannico Lush) pensavano invece, anche sulla base dell'esempio di altri paesi, che fosse pericoloso investire di autorità il CLNAI e che Bonomi dovesse soprassedere al riconoscimento, riservandoselo come strumento di pressione da usare al momento opportuno. La crisi di governo pose il dilemma se fosse meglio attendere la costituzione del nuovo ministero per concludere un accordo tripartito, che avrebbe maggiormente garantito la lealtà del CLNAI al governo di Roma, oppure firmare subito un protocollo a due solo con il SACMED. A favore della prima alternativa si pronunciarono la AC, l'ambasciatore americano Kirk, la divisione affari civili del SACMED (contraria a qualunque accordo col CLNAI) e il Foreign Office (le cui obiezioni giunsero però in ritardo). Ma il comandante supremo generale Wilson, in procinto di passare le consegne ad Alexander, convinto erroneamente che fosse imminente un ritiro tedesco dall'Italia nord-occidentale, il 6 dicembre ordinò di preparare un accordo bilaterale di carattere militare, che lui e la delegazione del CLNAI firmarono il giorno seguente.

Il testo in sei punti iniziava con un riconoscimento implicito del CLNAI quale organo dirigente della resistenza. (36) Il secondo punto stabiliva la piena dipendenza del CVL dai Comandi alleati, (37) ribadita anche dalla terza clausola che, richiesta dal Foreign Office, prevedeva: "Il capo militare del Comando generale dei Volontari della Libertà (l'attuale comando militare del CLNAI) dovrà essere un ufficiale bene accetto al Comandante in capo delle armate alleate in Italia, sotto l'autorità del Comandante supremo alleato". Altro punto chiave era il quarto, che doveva garantire il mantenimento dell'ordine al momento della ritirata tedesca, l'ordinato passaggio dei po-

<sup>(36) &</sup>quot;Il Comandante supremo alleato auspica che venga raggiunta e mantenuta la massima cooperazione tra gli elementi operanti nel movimento di resistenza. Il CLNAI stabilirà e manterrà tale cooperazione e parimenti raggrupperà tutti gli elementi operanti nel movimento di resistenza, siano essi membri dei partiti antifascisti del CLN o di altre organizzazioni antifasciste". Il testo dell'accordo pubblicato, tra l'altro, in Secchia-Frassati, op. cit., p. 192-94. Da notare che, mentre gli armistizi di Cassibile e di Malta erano stati redatti in inglese e in italiano, precisando però che solo il testo nella prima lingua era da considerarsi ufficiale, il protocollo del 7 dicembre fu steso solo nella lingua degli alleati. Si è utilizzata la traduzione di E. Sogno, Guerra senza bandiera, II ediz., Milano 1970, p. 407-10.

<sup>(37) &</sup>quot;Durante il periodo d'occupazione nemica il Comando generale dei Volontari della Libertà (l'attuale Comando militare del CLNAI) eseguirà, per conto del CLNAI, tutte le istruzioni del Comandante in capo delle armate alleate in Italia, sotto l'autorità del Comandante supremo alleato".

teri al Governo militare alleato, la smobilitazione e il disarmo dei partigiani. Il quinto articolo fissava in 160 milioni di lire mensili il contributo
"alle spese del CLNAI e di tutte le altre organizzazioni antifasciste" (38) e specificava la ripartizione geografica della sua distribuzione, nella quale il Piemonte, con 60 milioni, aveva la parte del leone. Infine l'ultimo punto
stabiliva che le missioni alleate presso il CLNAI ed il Comando Generale
del CVL sarebbero state consultate su tutte le questioni riguardanti la resistenza armata e che attraverso esse sarebbero stati trasmessi gli ordini del
Comando alleato in Italia.

Con procedura che ricorda la lettera di Eisenhower a Badoglio contemporanea alla firma dell'"armistizio lungo" di Malta volta a renderne più accettabili le dure clausole, Wilson lo stesso giorno consegnò alla delegazione una lettera il cui testo rispecchiava sostanzialmente quello da essa richiestogli il 5 dicembre per attenuare il tono intransigente delle clausole dell'accordo ed ottenere un più esplicito riconoscimento del ruolo del CLNAI. In essa il Comandante Supremo prendeva atto della nomina del Generale Raffaele Cadorna, di Ferruccio Parri (P. d'az.) e Luigi Longo (PCI) rispettivamente a Comandante generale e Vice-Comandanti del CVL, auspicava che il CLNAI fosse riconosciuto dal governo italiano come suo "agente... nell'Italia occupata dal nemico" e annunciava che un certo numero di partigiani sarebbero stati ammessi nell'esercito regolare. (39)

Sempre il 7 dicembre fu consegnata al CLNAI una bozza di accordo (40) tripartito (quindi anche con il governo italiano) che riproduceva quasi integralmente gli articoli appena firmati, aggiungendovi la clausola

<sup>(38)</sup> Con un successivo accordo del 28 dicembre gli alleati, pur continuando a controllarne l'erogazione, ottennero che il governo italiano si accollasse l'onere del finanziamento. Sembra accertato che, speculando sui cambi ufficiale e libero della lira e su quelli del franco svizzero e del dollaro, gli americani realizzarono notevoli guadagni dal finanziamento alla resistenza (cfr. F. Lanfranchi, La resa degli ottocentomila, Milano 1948, p. 28-32 e F. Fucci, Spie per la libertà. I servizi segreti della Resistenza italiana, Milano 1983, p. 176-77), mentre il partito d'azione della Lombardia "riusci... (ad) accantonare cospicui fondi per il partito sui finanziamenti provenienti dal CLN' (G. de Luna, Storia del Partito d'azione 1942-1947, Milano 1982, p. 307).

<sup>(39)</sup> Pubbl. in Secchia-Frassati, op. cit., p. 194-95. Il 4 dicembre era stato raggiunto dal CLNAI il faticoso compromesso (accettato dal PCI solo il 12) sulla struttura del comando generale del CVL, nella consapevolezza che la soluzione di quel problema che si trascinava da mesi e la nomina di Cadorna a comandante erano necessari in vista dell'accordo con gli alleati. Tuttavia la questione fu risolta solo in apparenza, perché Cadorna contestò la direzione collegiale impostagli, dimettendosi il 22 febbraio 1945 (cfr. de Leonardis, op. cit., p. 224-42, 348-53).

<sup>(40)</sup> INSMLI, Archivio CLNAI, b. 3, f. 3.

che "Il capo politico del CLNAI dovrà essere una persona accetta al governo italiano" e facendoli precedere dal reciproco riconosciuto tra governo e CLINAI: "Il CLNAI è riconosciuto dal governo italiano come l'organo costituito rappresentante i partiti antifascisti nel territorio italiano occupato dal nemico. Il CLNAI per parte sua accetta il Governo italiano, riconosciuto dal Governo Alleato, quale successore del Governo italiano che firmò i termini di armistizio e quale unica legittima autorità in quella parte d'Italia che è stata ora e potrà in avvenire essere consegnata al Governo italiano dal Governo militare alleato". Con insistenza gli alleati pretesero l'assicurazione che il CLNAI avrebbe considerato pienamente vincolanti le clausole armistiziali: nessuno sconto veniva fatto agli antifascisti.

A sua volta la delegazione del CLNAI, attraverso la firma del nuovo accordo tripartito, cercò di ottenere l'annullamento del protocollo bilaterale ed una sostanziale modifica, nel nuovo testo, delle vecchie clausole. Il 14 essa propose quindi una bozza (41) in cui il CLNAI era "riconosciuto dal governo italiano e dal Comandante Supremo alleato quale agente del governo italiano esercitante i poteri politici ed amministrativi nel territorio occupato dal nemico in Italia settentrionale fino all'arrivo delle armate alleate". Scomparivano inoltre i riferimenti al gradimento per il capo politico del CLNAI, al disarmo ed allo scioglimento delle formazioni partigiane e veniva aggiunto un articolo che annullava il precedente accordo del 7 dicembre. Il 15 dicembre comunque Pizzoni, Parri e Sogno tornarono al nord, lasciando al solo Pajetta la delega a proseguire le discussioni, ciò che certo non giovò ad ottenere ascolto per le posizioni del CLNAI.

Contemporaneamente, ma con intenti opposti, anche il Foreign Office premeva affinché con un nuovo accordo tripartito decadesse il protocollo bilaterale, del quale non era affatto soddisfatto. Preoccupato che si ripetesse in Italia la stessa situazione della Grecia (dove il movimento comunista di resistenza EAM stava rivolgendo le armi contro il governo e contro gli inglesi), il Foreign Office voleva l'assoluta fedeltà del CLNAI sia al governo italiano che al SACMED e garantire a quest'ultimo la possibilità di denunciare l'accordo se i partigiani fossero venuti meno ai loro impegni. (42) Il SOE continuò a perorare la causa del CLNAI, mentre Stone e l'alto commissario britannico a Roma Sir Noel Charles invitavano alla prudenza nei suoi confronti.

<sup>(41)</sup> Pubbl. in Secchia-Frassati, op. cit., p. 215; cfr. anche ibi, p. 213-14 e Memorandum by the CLNAI Delegation, 14-12-44, WO 204/2797.

<sup>(42)</sup> Per l'analisi dettagliata delle vicende successive all'accordo del 7 dicembre cft. de Leonardis, op. cit., p. 297-303.

La prospettiva di un accordo tripartito fu però respinta il 19 dicembre dal maresciallo Alexander, che decise di lasciare inalterato l'accordo già concluso e di promuoverne un altro, da sottoporre alla sua approvazione preventiva, solo tra governo e CLNAI, per non essere coinvolto direttamente nei rapporti tra questi ultimi. Il 20, nella prima seduta del nuovo Consiglio dei ministri, Bonomi lesse una dichiarazione ufficiale (43) nella quale si affermava tra l'altro che il governo era "lieto di constatare che anche il Comando alleato riconosce il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia come organo rappresentativo di tutti i partiti antifascisti nel territorio occupato dal nemico... tale riconoscimento... si aggiunge a quello precedentemente dato dal Governo italiano". Il 26 Bonomi e Pajetta firmarono l'accordo bilaterale (44) con il quale il governo riconosceva il CLNAI "quale organo dei partiti antifascisti nel territorio occupato dal nemico" e lo delegava "a rappresentarlo nella lotta che i patrioti hanno impegnato contro i fascisti e i tedeschi nell'Italia non ancora liberata". Dal canto suo il CLNAI accettava "di agire a tal fine come delegato del Governo italiano il quale è riconosciuto dai governi alleati come successore del governo che firmò la condizione di armistizio, ed è la sola autorità legittima in quella parte di Italia che è già stata o sarà in seguito restituita al Governo italiano dal Governo militare alleato".

La formula di riconoscimento del CLNAI da parte del governo rispecchiava quindi quella avanzata dagli alleati il 7 dicembre per essere inserita nell'eventuale accordo tripartito e non quella di portata maggiore proposta il 14 dalla delegazione. Peraltro anche la dichiarazione di lealtà del CLNAI al governo suonava meno esplicita che nella bozza alleata del 7 dicembre, il che, unitamente alla mancanza della clausola sul gradimento del presidente del CLNAI da parte del governo italiano, suscitò le forti rimostranze del Foreign Office. Le recriminazioni del Foreign Office andarono avanti per molte settimane e non interessa seguirle qui in dettaglio. (45) Va comunque ricordato che su richiesta del Comando Supremo alleato il 30 dicembre Bonomi fu costretto a precisare in Consiglio dei ministri che la sua dichiarazione del 20 non era "esatta", in quanto le "Autorità militari alleate" non avevano "accordato alcuna forma di riconoscimento politico del... Comitato dell'Alta Italia", ma avevano solo "concordato con esso misure militari dirette alla prosecuzione della guerra al di là delle linee

<sup>(43)</sup> Pubbl. in Secchia-Frassati, op. cit., p. 217-18.

<sup>(44)</sup> Ibi, p. 220-21.

<sup>(45)</sup> Si rinvia a de Leonardis, op. cit., p. 305-10.

nemiche". Il governo, concluse Bonomi, aveva "una maggiore sfera d'azione" del comando alleato e quindi aveva potuto sottoscrivere il documento del 26 dicembre. (46)

Gli accordi di Roma conclusero la fase apertasi nel giugno precedente, le cui basi erano però state poste in aprile, in cui il CLNAI si impose come unico valido interlocutore degli alleati nell'ambito della resistenza partigiana. Allo stesso tempo la firma degli accordi coincise con le vicende greche e l'accentuarsi, nell'imminenza della fine della guerra, delle preoccupazioni sulla situazione politica al momento dalla liberazione. Da parte alleata emersero due atteggiamenti sull'opportunità degli accordi. Vi era chi (la AC e diplomatici) metteva al primo posto i rischi politici e sosteneva quindi una linea diffidente che non esaltasse il prestigio e l'autorità del CLNAI. Prevalse però l'opinione di chi (innanzi tutto il SOE e i comandi militari) metteva in primo piano i vantaggi militari e soprattutto riteneva che il modo migliore per garantirsi da sgradite sorprese fosse non osteggiare il CLNAI, ma riconoscerlo ufficialmente per controllarlo: in fin dei conti, aveva detto Macmillan: "Chi paga la cornamusa, sceglie la musica".(47) La resistenza partigiana aveva bisogno di denaro e di armi, al CLNAI era necessario un riconoscimento senza il quale e in caso di rottura con gli alleati, (e con la questione della nomina di Cadorna destinata a riaprirsi), avrebbero potuto svilupparsi, con l'aiuto di questi ultimi, le forze che non avevano mai riconosciuto l'autorità del Comitato o solo a malincuore la tolleravano (è significativo che la Francia passasse alle dipendenze del Comando Generale del CVL solo dopo e a seguito dell'accordo del 7 dicembre, (18) Il contributo che i partigiani potevano dare allo sforzo bellico degli alleati era inoltre da questi considerato trascurabile: "È dubbio – osservò il colonnello Roseberry (49) – se le attività dei partigiani occupino la piena attenzione di più di tre divisioni tedesche al massimo".

Su queste basi evidentemente l'accordo del 7 dicembre non poteva che sancire la sottomissione del CLNAI al SACMED. Dando prova di rea-

<sup>(46)</sup> Secchia-Frassati, op. cit., p. 222.

<sup>(47) 30-12-44,</sup> FO 371/43879, R 22092.

<sup>(48)</sup> Cfr. Sogno, Guerra senza bandiera, cit., p. 411-15. Sui vantaggi per il CLNAI, insidiato dei contrasti tra moderati e sinistre e dalle forze ad esso estranee, derivanti dal riconoscimento alleato cfr. Grassi, op. cit., p. 43.

<sup>(49)</sup> Note on discussion of CLNAI with Lieut. Colonel Roseberry, 12-1-45, PRO, Directorate of Military Operations and Intelligence (WO 106) 3964. Sostanzialmente la stessa valutazione in Wilson allo SHAEF, 5-12-44, WO, 204/7368.

lismo la delegazione lo firmò, anche se esso non era molto soddisfacente per chi nutriva ambiziosi piani sul ruolo del CLNAI e recalcitrava a sentir parlare di disarmo dei partigiani. (50) Infatti Parri, pur deluso per il "semiinganno", firmò perché "Troppo grande, troppo importante - ha scritto (51) quello che avevamo ottenuto per non lasciar in seconda linea le altre considerazioni". E Paietta ha osservato (52) che i protocolli del 7 dicembre "consacravano l'unità antifascista e accettavano l'inevitabile subordinazione militare agli Alleati e non quella politica". Considerazioni riprese in sede storiografica da un compagno di fede comunista di Pajetta, che ha commentato che si concedeva "ciò che la Resistenza aveva già deciso per suo conto e da tempo cioè... che i partigiani non avrebbero rivolto a guerra finita le armi contro gli alleati". (53) Linea realistica contestata allora dal partito socialista, che denunciò l'"asservimento del CLNAI alla politica britannica", (54) e, sul piano storico, da chi ha criticato la rinuncia da parte della resistenza, e in particolare dei comunisti, alla prospettiva insurrezionale e rivoluzionaria. Minori riserve suscitò l'accordo del 26 dicembre tra CLNAI e governo italiano, permeato inevitabilmente di ambiguità. Un ampio riconoscimento del CLNAI da parte del governo comportava necessariamente una dichiarazione di esplicita lealtà del primo al secondo; una formula più sfumata poteva avere per la resistenza il vantaggio di vincolarla meno. Entrambi i contraenti dovevano trovare un conveniente punto di equilibrio; di qui il testo del 26 dicembre che non accontentava né scontentava troppo.

<sup>(50)</sup> L'accordo era invece ovviamente soddisfacente per Sogno e i moderati da lui rappresentati (cfr. Sogno, La missione del CLNAI..., cit. p. 432-33).

<sup>(51)</sup> Maurizio, "Il movimento di liberazione e gli alleati", in Il movimento di liberazione in Italia, luglio 1949, p. 223-24. Per Leo Valiani "Con l'accordo... la Resistenza italiana non perse gran che all'infuori di alcune illusioni delle sue correnti di sinistra e guadagno invece qualche cosa" (Riflessi politici interni ed internazionali del riconoscimento del CLNAI, in La cobelligeranza italiana..., cit., p. 456).

<sup>(52)</sup> In Lezioni sull'Antifascismo, a cura di P. Permoli, Bari 1952, p. 241-42.

<sup>(53)</sup> R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana, Torino 1953, p. 494.

<sup>(54)</sup> Intervento del rappresentante socialista, molto probabilmente Sandro Pertini, nella seduta del CLNAI del 12-1-45 (Secchia-Frassati, op. cit., p. 227; cfr. ibi, p. 225-33, 236-39; Catalano, op. cit., p. 342-43). Le critiche del PSIUP all'operato della delegazione traevano origine dalla sua esclusione da essa (dovuta alla scarsissima consistenza delle formazioni socialiste) e dalla sua non partecipazione al nuovo governo e si appuntavano, tra l'altro, sulla lettera di Wilson del 7 dicembre, ove non si faceva riferimento alla collegialità del Comando Generale del CVL, nel quale il PSIUP aveva ottenuto l'incarico di capo di Stato Maggiore.

Senza arrivare al disprezzo affettato nel 1914 dal cancelliere tedesco Bethmann-Hollweg per i "pezzi di carta", è evidente che i trattati diplomatici sono sempre soggetti alla inespressa clausola rebus sic stantibus. A maggior ragione lo erano gli accordi politico-militari del dicembre 1944, uno dei cui firmatari era un organismo politico privo di uno status giuridico preciso, il CLNAI. Si era consapevoli che il loro rispetto sarebbe dipeso non dal loro dubbio valore giuridico, ma dalle circostanze politiche e militari alla fine della guerra. Ironizzando un po' sul formalismo del Foreign Office, Macmillan (55) ricordò che era inutile discettare oltre un certo limite sul testo di accordi che ognuna delle parti avrebbe comunque ripudiato se permesso e se fosse stato nel suo interesse. Nella stessa ottica Valiani invitò a non irrigidirsi sulla formula degli accordi, perché si poteva sempre forzarne l'interpretazione con una saggia politica del "fatto compiuto",(56) mentre Parri e Pajetta (come ammesso quasi trent'anni dopo dal primo) li firmarono "con la riserva mentale di rispettarli o no a seconda di come si sarebbe concretamente presentata la situazione al momento in cui la loro parte politica sarebbe dovuta entrare in vigore". (57) I restanti mesi di guerra videro i firmatari degli accordi del dicembre 1944 impegnati non solo a vincere il conflitto, ma anche a rinsaldare le proprie posizioni in vista della fase successiva al crollo tedesco in Italia settentrionale (58).

# I rapporti con francesi e jugoslavi. La delegazione del CLNAI in Svizzera

Nel viaggio di ritorno al nord dopo la firma dell'accordo del 7 dicembre Pizzoni, Parri e Sogno sostarono a Lione ad incontrare ufficiali francesi, inglesi ed americani per discutere due problemi principali:

- il trattamento e l'eventuale reimpiego dei partigiani italiani rifugiatisi in Francia per sfuggire ai rastrellamenti e che erano stati quasi tutti disarmati ed internati in campo di concentramento;
- 2) la Valle d'Aosta; fino a quel momento i rapporti tra resistenza italiana e resistenza francese erano stati quasi del tutto negativi, "né migliorarono dopo la liberazione delle zone confinanti con l'Italia". (59)

<sup>(55)</sup> Telegramma del 30-12-44, cit., supra, n. 47.

<sup>(56)</sup> Cfr. de Luna, op. cit., p. 330-31.

<sup>(57)</sup> De Felice, Introduzione, cit. p. XXXV, che si rifà a F. Parri, "Memoriale sull'unità della Resistenza", in L'Astrolabio, 30-4-72, p. 61 sg.

<sup>(58)</sup> Rinvio su questo ai cap. VII e VIII di de Leonardis, op. cit.

<sup>(59)</sup> Secchia-Frassati, op. cit., p. 246. Sui rapporti con la resistenza francese e in particolare i colloqui di Lione cfr. ibi, p. 245-73.

Sul primo punto la delegazione ottenne praticamente nulla: il governo De Gaulle non intendeva riarmare e reimpiegare i partigiani sconfinati e la stessa posizione venne assunta dagli ufficiali di collegamento alleati. Fu chiesto al governo francese di riconoscere Eugenio Dugoni come delegato del Comando Generale del CVL per il sud-est della Francia, con il compito di collaborare con francesi ed anglo-americani nelle questioni relative ai partigiani. Dugoni, nominato il 15 novembre, era entrato in Francia a fine mese ma le autorità francesi si erano rifiutate di riconoscergli alcuna veste ufficiale. Il governo di Parigi però non rinunciò affatto alla sua linea dura, come constatò Parri in un rapporto dell'aprile successivo. (60)

Quanto alla Valle d'Aosta, alla vigilia della partenza per il sud Parri aveva stilato una relazione, (61) destinata probabilmente al governo italiano e al Comando Supremo alleato, nella quale descriveva il pericolo rappresentato dalle forze che volevano l'annessione della regione alla Francia e auspicava "un'azione del Governo di Roma e, più ancora dei governi alleati presso il governo degaullista" e "l'intervento degli alleati nella valle per stabilire un eventuale controllo alla frontiera franco-valdostana". In una riunione il 19 dicembre gli italiani cercarono di ottenere l'assenso francese alla nomina come capi politici e militari della resistenza nella valle quale di personaggi contrari all'annessione alla Francia, come Federico Chabod. Il governo di Parigi non rinunciò però alle sue mire annessioniste e fu l'intervento americano, nel giugno successivo, ad ottenere lo sgombero delle truppe francesi dal territorio italiano. (62)

Vale la pena di accennare alla curiosa "missione" del medico Vittorio Della Porta, "accreditato" quale rappresentante del CLNAI presso il ministero degli esteri francese nel febbraio 1945. Giustamente l'ambascia-

<sup>(60) &</sup>quot;Dugoni e altri spediti precipitosamente in Italia occupata per sottrarli all'arresto da parte delle autorità francesi; altri staliani residenti nella zona rifugiatisi in Svizzera per evitare ugual sorte: altri ancora, come il prof. F. Chabod, obbligati a trasferirsi oltre il Rodano; interdetto l'ulteriore passaggio dalla Francia all'Italia di partigiani con rifornimenti: l'invio di missioni... nella zona alpina e in tutta l'Italia settentrionale non autorizzate dal Comando Alexander ed all'insaputa del nostro Comando generale; in generale, atteggiamento ostile verso le missioni che si occupano del movimento partigiano... voci rinnovate di intenzioni e manovre annessionistiche" (Rapporto Parri sulla seconda missione al sud, s.d., svolta dal 30-3 all'11-4-45, in Secchia-Frassati, op. cit., p. 348-49).

<sup>(61)</sup> Relazione di F. Parri sulla situazione in Val d'Aosta, 12-11-44, ibi, p. 247-54.

<sup>(62)</sup> Cfr. E. Serra La diplomazia italiana e la ripresa dei rapporti con la Francia (1943-1945), Milano 1984, p. 107-9, 145-67; Rapporto Parri..., cit. p. 348; D.W. Ellwood, "Il comando alleato e la questione delle Alpi occidentali 1944-45", in Guerra e Resistenza nelle regioni alpine occidentali: 1940-1945, a cura di E. Passerini D'Etreves, Milano 1980, p. 49-80.

tore italiano a Parigi, Giuseppe Saragat, osservò "ch'era quanto meno 'inopportuno' e 'curioso' che l'Italia avesse a Parigi due rappresentanti, uno 'ufficiale'
del governo di Roma ed uno 'ufficioso' del CLNAI di Milano''. (63) Tanto più che
quest'ultimo in una visita di congedo, al ministro degli esteri Bidault si
era lasciato andare ad affermazioni di carattere politico assai discutibili
(secondo Saragat Della Porta era "un emissario del Partito comunista italiano"), come quando aveva approvato la mancata adesione della Francia all'armistizio con l'Italia perché esso aveva lo scopo di "salvare la monarchia
e di appoggiare il governo Badoglio". Giustamente nell'ottobre successivo il
ministero degli esteri italiano respinse la richiesta del Della Porta di un
passaporto di servizio per rientrare in Francia, dichiarando conclusa la
sua "missione".

Assai più grave ed esplosiva era la situazione dei rapporti con la Jugoslavia. Il 7 febbraio 1944 il CLNAI aveva rivolto un appello agli italiani del Friuli e della Venezia Giulia "e particolarmente ai triestini" a collaborare nella lotta armata con i partigiani slavi e a stringere rapporti con i comitati di liberazione sloveno e croato. "Una immediata e più stretta intesa col Governo di liberazione del generale Tito" venne auspicata dal CLNAI in una mozione del 27 marzo. Il 10 giugno fu approvato un manifesto "Alle popolazioni italiane della Venezia Giulia", inviato a tutti i CLN della regione e sottoscritto anche da un delegato sloveno in missione a Milano, il prof. Antonio Vratusa (Urban), nel quale si additava come loro "dovere" quello di arruolarsi "nelle formazioni italiane che già si sono costituite... in collaborazione con le truppe del maresciallo Tito o nei reparti italiani... al comando del maresciallo Tito". (64)

Questo manifesto fu assai criticato dal Partito d'azione, e dalla Democrazia Cristiana, che, in rispettivi documenti del 14 luglio, tra l'altro, deplorarono la frase su "le violazioni del diritto di autodecisione dei popoli contenute nei trattati di pace", in quanto il confine italo-jugoslavo era stato fissato in trattati liberamente conclusi da rappresentanti legittimi dei due paesi. "Molti slavi — osservò Valiani (65) — sono ancora animati da sentimenti di sopraffazione nazionale nei confronti della popolazione italiana e pertanto il CLN ha il dovere di difendere i propri connazionali". Di segno opposto le critiche

<sup>(63)</sup> Serra, op. cit., p. 178; Cfr. ibi, p. 221.

<sup>(64)</sup> I documenti in Grassi (a cura di), op. cit., nn. 13, 27, 34, 35. Una completa trattazione inserita nel contesto diplomatico generale in A. G. de' Robertis, Le Grandi Potenze e il confine giuliano 1941-1947, Bari 1983, p. 128-40.

<sup>(65)</sup> Cfr. Catalano, op. cit., p. 197-99.

che il Partito comunista rivolse ad un progetto di accordo fra CLNAI e fronte di liberazione sloveno. (66) Tra l'altro il PCI sottolineava il vantaggio "di trattare e concludere un accordo sul piede di parità, senza alcun intervento della posizione dei vincitori, nelle clausole dell'armistizio, ciò che permette nella regione Giulia di avere una posizione giuridica ben diversa da quella dell'Italia meridionale e centrale liberata". (67)

L'accordo tra CLNAI e Fronte di liberazione sloveno fu poi sottoscritto il 4 settembre da Pizzoni e Vratusa. Esso prevedeva la collaborazione nel periodo della guerra; un altro protocollo nella stessa data accordava un prestito senza interessi del CLNAI all'OF di 3 milioni di lire. (68) Il delegato sloveno si era però rifiutato di sottoscrivere la parte del progetto di accordo del 19 luglio riguardante il rinvio al dopoguerra delle discussioni sulle frontiere (69) e questa era divenuta una semplice dichiarazione unilaterale del CLNAI.

In effetti proprio in quei giorni Tito aveva deciso di informare il CLNAI delle sue rivendicazioni territoriali. Di fronte a ciò in una seduta del CLNAI il 1° settembre "il rappresentante del PC aveva dichiarato di esser disposto a cedere Fiume e Zara, data la non contiguità territoriale, pur di esser messi implicitamente sul piede di alleati. Il delegato socialista, seguito dagli altri, affermò di aderire a tale concetto ma disse di non ritenere si trattasse di materia di competenza del CLNAI". (70)

A metà settembre il IX corpus sloveno chiese che tutti i partigiani italiani operanti nella zona tra le strade Udine-Cividale-Caporetto e Udine-Gemona-Venzone passassero alle sue dipendenze. L'ordine fu eseguito, tra novembre e dicembre, solo dai garibaldini, che ruppero così precedenti accordi con gli autonomi delle Osoppo. Il partito comunista italiano appoggiava "l'occupazione della regione giuliana da parte delle truppe del maresciallo

<sup>(66)</sup> In Grassi (a cura di), op. cit., n. 46.

<sup>(67)</sup> Catalano, op. cit., p. 203.

<sup>(68)</sup> In Grassi (a cura di) op. cit., n. 58 e 59. Il prestito non fu mai restituito (cfr. Pizzoni, op. cit., p. 208).

<sup>(69)</sup> Anzi aveva chiesto "il riconoscimento da parte italiana della riacquistata unità del popolo jugoslavo, con l'inclusione nel suo territorio del litorale sloveno... Urban, che in tre mesi di trattative aveva visibilmente, con molta abilità, cercato di ottenere tutti i vantaggi che alla sua causa potevano provenire dalle nostre buone disposizioni... nel momento conclusivo faceva scoppiare un'allarmante bomba" (Valiani, op. cit., p. 261).

<sup>(70)</sup> Catalano, op. cit., p. 258-59.

Tito", perché ciò avrebbe evitato in tale regione sia "un'occupazione inglese" che "una restaurazione dell'amministrazione reazionaria italiana". (71)

Il CLNAI intervenne un'ultima volta nella questione il 27 settembre con un preoccupato appello al governo italiano nel quale si faceva presente la "grave situazione" in cui si sarebbero trovate la Venezia Giulia e l'Istria "al momento della ritirata tedesca". Il CLNAI aveva "preso precisi accordi" di "collaborazione" con "rappresentanti autorizzati dal maresciallo Tito"; tuttavia le popolazioni italiane temevano il ripetersi delle atrocità compiute dagli slavi nel settembre-ottobre 1943, che venivano nel documento pudicamente attribuite ad "elementi irresponsabili incontrollati". (72) Si chiedeva quindi al governo italiano, per calmare tali apprensioni, di stringere accordi diretti con Tito. Il documento era un faticoso compromesso tra i comunisti, favorevoli a Tito, e gli altri partiti, che più tardi, finite le illusioni sulla buona volontà del "maresciallo" (che a novembre rivendicò il territorio italiano fino all'Isonzo, mentre il IX Corpus estese di fatto le rivendicazioni fino al Tagliamento), chiesero l'intervento degli alleati. (73)

I difetti della "diplomazia" del CLNAI emergono ingigantiti nelle vicende della cosiddetta delegazione del CLNAI in Svizzera, costituita a Lugano il 29 marzo. In realtà l'argomento potrebbe essere trascurato in questa sede poiché essa non ebbe un compito "rilevante nel quadro delle attività dello stesso CLNAI", (74) né alcun ruolo nei rapporti con gli alleati, in quanto sia Dulles che soprattutto McCaffery si rifiutarono di riconoscerne l'autorità e la competenza nelle questioni della resistenza. Anche le autorità svizzere la ignorarono, preferendo mantenere i rapporti con la legazione italiana a Berna. Con quest'ultima la delegazione fu in rapporti difficili, che da una decisa iniziale freddezza verso il ministro Conte Massimo Magistrati,

<sup>(71)</sup> Direttive di Togliatti cit. in Spriano, op. cit., p. 437.

<sup>(72)</sup> Pubbl. in Grassi (a cura di), op. cit., n. 79. Il CLNAI faceva propria la versione ufficiale del movimento di Tito, contestata tra gli altri da G. La Perna, Pola-Istria-Fiume 1943-1945. La lenta agonia di un lembo d'Italia, Milano 1993, cap. V, che calcola in 650-750 gli italiani uccisi nella sola Istria in questa prima occupazione da parte delle bande comuniste slave (p. 197 e appendice 2 per un incompleto elenco nominativo delle vittime).

<sup>(73)</sup> Cfr. G. Valdevit "Resistenza e alleati fra Italia e Jugoslavia", in Qualestoria, marzo 1980, p. 11-12 Pizzoni, nel corso della missione al sud, senza svelare "per lealtà verso il CLNAI e per carità di patria... tutti i particolari dei contatti con gli uomini di Tito", chiese a Wilson di far arrivare a Trieste per primi i soldati alleati, linea che gli "fu poi aspramente rimproverata dai comunisti" (Pizzoni, op. cit., p. 92-93).

<sup>(74)</sup> E. Signori, La Svizzera e i fuoriusciti italiani. Aspetti e problemi dell'emigrazione politica 1943-1945, Milano 1983, p. 49, n. 50.

dopo la costituzione del governo Bonomi, passarono ad una difficile collaborazione, che migliorò con il successore, l'incaricato d'affari Alberto Berio, che ha però rievocato le curiose pretese della delegazione che "in quanto rappresentante del CLNAI, era d'avviso che, sì, a Roma c'era un Governo legittimo, regolarmente costituito e che io dovevo naturalmente seguirne le istruzioni; però era anche vero che avrei dovuto tener conto delle vedute della Delegazione, se non proprio alla pari delle istruzioni provenienti da Roma, almeno come un utile complemento di tali istruzioni, nell'attesa che l'Italia avesse un governo definitivo, governo che l'avv. Massarenti non si stancava di lasciarmi capire sarebbe stato certamente comunista... In conclusione, mi trovai preso fra due fuochi: tra Roma e Lugano. Cercai naturalmente di conciliare le diverse necessità in quel momento difficile, ma in caso di divergenza, non potevo che seguire le istruzioni romane e difendere l'autorità dello Stato". (75)

Soprattutto la delegazione si scontrò con l'addetto militare a Berna, generale di divisione Tancredi Bianchi, che si era invece conquistato la piena fiducia dei servizi segreti alleati, tanto che McCaffery e Dulles respinsero sempre fermamente le critiche del CLNAI contro di lui e ne sottolinearono gli utili servigi alla causa comune. (76) Ancora una volta come nel sud, si ripeté il poco lusinghiero e controproducente spettacolo dei partiti antifascisti tesi a screditare, anche appellandosi agli alleati, autorità e corpi costituiti dello Stato, colpevoli di essere fedeli alla Corona e al governo legittimo. (77)

Lo stesso giudizio dei protagonisti della resistenza sulla delegazione è molto severo. Per Parri il CLN di Lugano era "in perpetua ebollizione: non

<sup>(75)</sup> Cit. in G. Bianchi, Neutralismo elvetico (1814-1944). Vicende problemi documenti testi, Trieste 1974, p. 197. Il 16-12-44 la Delegazione riferì al CLNAI: "Non ci si nasconde che il nuovo Incaricato d'affari sembra preferire di non essere troppo legato alla Delegazione".

<sup>(76)</sup> Cfr. de Leonardis, op. cit., p. 186-88 e 217, n. 150.

<sup>(77)</sup> Riflessi in sede storiografica di tale atteggiamento sono le critiche di C. Musso, per il quale in Svizzera la "propaganda monarchico-legittimista" e le "manovre di vario genere intessute da grossi nomi legati alla Casa sabauda, tra cui la principessa Maria José, e da elementi della diplomazia e dell'industria... contribuirono ad inquinare il clima politico" (Diplomazia Partigiana. Gli alleati, i rifugiati italiani e la Delegazione del CLNAI in Svizzera (1943-1945), Milano 1983 p. 150) e di Catalano (op. cit., p. 208) che deplora "la tendenza del governo italiano a servirsi dalla rappresentanza diplomatica in Svizzera per i suoi rapporti con il CLNAI". Pet la verità poi lo stesso Pajetta invitò il CLNAI a servitsi per i contatti con lui "delle comunicazioni radio, anche della legazione di Berna" (lettera del 10-1-45, in Secchia-Frassati, op. cit., p. 225).

avendo fascisti ed SS alle calcagna non gli mancavano tempo e agio per litigare", (78) mentre Pizzoni di quelli che erano chiamati "i cinque nani" ha scritto: "È certo che l'opera della delegazione del CLNAI in Svizzera è stata meschina, non ha, ritengo, contribuito a tenere alto il prestigio della causa, ha dato un apporto molto relativo alla lotta, sul terreno militare. La storia, non brillante, delle emigrazioni politiche, si è ancora una volta ripetuta". (79)

### Diplomazia partigiana

I rapporti tra CLNAI e anglo-americani presentano evidenti parallelismi con le relazioni tra questi ultimi e il governo del sud. Nel settembre e ottobre 1943 i vertici politico-militari del Regno del Sud si illusero che l'Italia potesse ottenere uno status molto vicino a quello di alleato e che numerose grandi unità del Regio Esercito potessero schierarsi in prima linea a fianco delle armate alleate. A novembre anche i generali Ambrosio e Roatta, che in particolare avevano nutrito tali illusioni, compresero la realtà della situazione. Poi, forzando la mano agli alleati, gli italiani riuscirono a espandere il Corpo Italiano di Liberazione dai 14 000 uomini previsti a 25 000. Allo stesso modo negli ultimi mesi del 1943 Parri si illuse di costituire un "esercito" partigiano e di stabilire un rapporto tra uguali con i comandi alleati. Ad aprile del 1944 Pizzoni prese atto della impostazione alleata verso la resistenza partigiana; poi il CLNAI, forzando anch'esso la mano agli anglo-americani, riuscì ad espandere le bande partigiane molto al di là di quanto gli alleati ritenevano utile. Comune agli italiani del sud e del nord era la convinzione che il rovesciamento delle alleanze potesse assolvere dal peccato dell'entrata in guerra contro le democrazie. In particolare gli antifascisti storici si illudevano, grazie al loro passato di oppositori della dittatura, di poter sfuggire alla "punizione" che toccava all'Italia: in realtà gli italiani, ex-fascisti, badogliani o antifascisti, sarebbero rimasti solo "faticosamente cobelligeranti". (80)

A differenza di molti antifascisti del sud, a cominciare dal più autorevole, Sforza, il CLNAI e gli azionisti del nord privilegiarono il rapporto con gli inglesi, sia perché essi mantennero fino alla fine, anche se in forma progressivamente attenuata, una chiara leadership nei rapporti con la re-

<sup>(78)</sup> Maurizio, art. cit., p. 11. Conferma la Signori (op. cit., p. 211) che la delegazione, priva di compiti ben definiti, cadde inevitabilmente in "un clima di aperta rivalità interpartitica".

<sup>(79)</sup> Op. cit., p. 178-79.

<sup>(80)</sup> L'espressione è di Sogno, La missione del CLNAI... cit., p. 423-24,

sistenza partigiana, sia perché, come scrisse Damiani, desideravano "avere a che fare con persone serie". (81) Del resto in nessuno dei momenti cruciali dei rapporti tra resistenza partigiana ed alleati (l'avvio dei contatti con il CLNAI, il proclama Alexander, gli accordi del dicembre 1944, le decisioni in vista della liberazione) emersero tra inglesi e americani divergenze importanti, come invece avvenne, in misura però da non sopravvalutare, riguardo alla politica generale verso l'Italia e in particolare il Regno del Sud.

L'errore di fondo del CLNAI, specialmente nella prima fase, fu lo stesso degli antifascisti del sud; quello di contrapporsi alla monarchia e al governo regio, di ignorare se non screditare le forze armate regolari. Errore di cui furono responsabili più gli azionisti e i socialisti dei comunisti, molto abili a predicare, con Togliatti fin dagli ultimi mesi del 1943, una politica di "unione nazionale" finché durava la guerra. In verità gli antifascisti del nord, consapevoli che nelle file della resistenza partigiana non erano certo pochi i monarchici, evitarono i volgari attacchi alle forze armate regie in cui si distinsero al sud i loro confratelli, a cominciare da Sforza; (82) eppure ancora il 10 gennaio 1945 Pajetta doveva scrivere ai membri del CLNAI: "È mia opinione che un vostro appello o vostri riconoscimenti per i soldati italiani che hanno combattuto nel CIL o stanno per ritornare a combattere sarebbe cosa utilissima". (83)

Occorre riconoscere che si comportò diversamente il "governo Badoglio, che, se era ostile ad una politicizzazione della Resistenza e aspirava a tenerla
sotto il proprio controllo e militarizzarla, considerava però il suo sviluppo e il suo
contributo alla lotta contro i tedeschi e la RSI di grande importanza per ottenere
da Londra e Washington (e da Mosca) un miglior trattamento dell'Italia al tavolo
della pace e per rafforzare le pericolanti fortune della monarchia", (84) In altre parole la "diplomazia" resistenziale si impegnò soprattutto nei rapporti con
gli anglo-americani ad esaltare il ruolo politico e militare del CLNAI anche a costo di erodere la credibilità e l'autorità del governo italiano: in

<sup>(81)</sup> A McCaffery, 10-11-43, in Secchia-Frassati, op. cit., p. 35. Molti leaders azionisti erano inoltre da tempo in rapporti con il SOE.

<sup>(82)</sup> Si vedano le sue accuse al Regio Esercito di essere "un nuovo esercito regolare fascista (per uccidere italiani, non i tedeschi)" (all'assistente segretario di Stato statunitense Berle, 17-12-43, in Foreign Relations of the United States, 1943, II, Europe, Washington 1964, p. 439).

<sup>(83)</sup> In Secchia-Frassati, op. cit., p. 224.

<sup>(84)</sup> De Felice, Introduzione, cit., p. XXVII.

questo senso fu veramente "partigiana". (85) Resta naturalmente senza risposta il quesito di quali effetti avrebbe avuto un fronte comune tra Corona e partiti, governo e CLNAI che invece di cercare di prevalere gli uni sugli altri, anche ricorrendo al patrocinio degli alleati, avessero accantonato le lotte interne fino al termine della guerra e cercato di ottenere dagli anglo-americani un migliore trattamento per l'Italia.

Nessun risultato ottenne la "diplomazia" del CLNAI dalla sua politica della mano tesa verso Tito. È un segno della condizione disperata dell'Italia il fatto che le bande titine vinsero la corsa per Trieste compiendovi i noti massacri del maggio 1945 anche grazie ai fondi "regalati" dal CLNAI, al passaggio dei garibaldini alle dipendenze slovene, alle forniture di armi, munizioni ed equipaggiamenti prelevati dagli anglo-americani dai depositi del Regio Esercito italiano. Del resto solo con estrema difficoltà il CLNAI avrebbe potuto condurre una politica diversa verso Tito, non fosse altro perché comunisti erano schierati al fianco di quest'ultimo. Il partito d'azione, erede della tradizione risorgimentale e dell'interventismo democratico e rappresentato dal fiumano Valiani, frenò le aperture al movimento di Tito. Già negli ultimi mesi del 1944 il CLNAI non era comunque più in grado di avere una politica unitaria riguardo alla Venezia Giulia e Trieste fu conservata all'Italia proprio da quelle truppe alleate che Togliatti avrebbe voluto escludere dalla amministrazione della regione.

<sup>(85)</sup> Naturalmente questa è una valutazione che non ha finora trovato spazio nella storiografia sulla resistenza, che, secondo De Felice, "ha assunto un carattere di vulgata" (ibi, p. IX).

# I RAPPORTI TRA L'ESERCITO FRANCESE E I PARTIGIANI ITALIANI NELLE ALPI

### JEAN-LOUIS RICCIOLI

La storia dei rapporti tra i partigiani italiani e l'esercito francese nelle Alpi, dall'autunno 1944 all'inverno 1945 è un elemento un poco marginale rispetto ai grandi avvenimenti vissuti dall'Italia nel 1944. Si tratta tuttavia di un aspetto importante per comprendere i rapporti intercorsi in quel periodo tra italiani e francesi. A questi rapporti potrebbero applicarsi due parole antinomiche ma complementari: illusione e disillusione. Illusione per le Forze Francesi dell'Interno e i partigiani italiani, disillusioni per questi ultimi.

Dal mese di agosto 1944 fino alla cessazione delle ostilità, truppe francesi sono presenti nelle Alpi al fine di assicurare la copertura verso est del dispositivo messo in opera durante l'operazione *Dragoon*. Su questo terreno delle Alpi, di fronte ad un nemico importante istallato sulle alture, le truppe trovano non solo l'appoggio delle unità delle Forze Francesi dell'Interno, ma anche quello spontaneo dei partigiani italiani già operanti in Italia sulle retrovie del nemico. Tuttavia, i rapporti tra Francia e Italia non sono dei migliori: dal momento che il governo francese non riconosce il governo Badoglio, gli italiani sono ufficialmente nemici e non alleati.

Questa relazione, preparata in gran parte attraverso i documenti degli archivi militari francesi, si propose di rispondere a tre quesiti:

- Su quali basi sono stati stabiliti questi rapporti?
- Quali forme essi hanno assunto?
- Quali sono state le ragioni di questo comportamento?

Ecco gli interrogativi ai quali questa relazione si propone di fornire elementi di risposta per il periodo intercorso fra l'agosto 1944 e il marzo 1945, cioè dallo sbarco in Provenza fino ai preliminari dell'assalto finale nelle Alpi. Fino all'inverno 1944-45, le Alpi sono divise in due zone —

352 JEAN-LOUIS RICCIOLI

nord e sud – di dimensioni disuguali. Il caso della zona sud, corrispondente al dipartimento delle Alpi Marittime, costituisce elemento a sé. Dal momento che è già stato oggetto di alcuni studi che descrivono soddisfacentemente la situazione,<sup>(1)</sup> non sarà trattato in questa relazione che prenderà dunque in esame soltanto la zona nord – dalla valle di Barcelonette al massiccio del Monte Bianco – molto meno studiata.

#### A. – I DATI DEL PROBLEMA

I rapporti tra i partigiani e l'esercito francese nelle Alpi sono condizionati dalla natura delle unità presenti sul terreno, dalla fisionomia dei combattimenti dell'autunno e dell'inverno 1944-45, dalle istruzioni impartite dal Governo Provvisorio della Repubblica Francese (GPRF), e dal modo in cui esse sono state interpretate dagli stati maggiori francesi.

## Missione di copertura nelle Alpi e potenzialità offerte dagli italiani

Il dispositivo alleato nelle Alpi non si stabilizza prima della fine del mese di novembre 1944. Preoccupati per la sicurezza del fianco est dell'operazione Dragoon, gli Alleati hanno previsto, dalla costituzione della testa di ponte in Provenza, un dispositivo di copertura sul lato est. Il primo dispositivo di copertura viene dunque messo in opera nelle Alpi Marittime e nella valle di Barcelonette. È assicurato dalla 1<sup>st</sup> Airborne Task Force (1<sup>st</sup> ABTF) la quale dopo il suo congiungimento con le unità delle Forze Francesi dell'Interno (FFI) delle Alpi Marittime viene a confinare il dispositivo nemico dal mare fino al passo di Larche (valle di Barcelonette). Più a nord nella regione di Briançon e nel Queyras, la Provisional Flank Protection Force, prelevata dalla 45<sup>st</sup> divisione di fanteria americana (45° Di US) ha la medesima funzione.

Molto presto, vista la rapidità con la quale i tedeschi rifluiscono nella valle del Rodano, diventa necessario assicurare la copertura del fianco destro dal passo di Larche fino al confine con la Svizzera. Il comando alleato affida la missione all'Armata B del generale de Lattre, che deve rilevare tutte le unità alleate a nord del passo di Larche mentre la 1<sup>st</sup> ABTF

<sup>(1)</sup> Vedi il n. 12 dei Cahiers de la Méditerranée e (giugno 1976), in particolare l'articolo di Faustino Dalmazzo, La partecipazione dei partigiani italiani alla liberazione delle Alpi Marittime.

rimane provvisoriamente stanziata nelle Alpi Marittime. Da parte sua, lo stato maggiore della 1<sup>a</sup> Armata, allo scopo di non ritardare l'avanzata delle sue truppe, decide di affidare la missione sulle Alpi alle truppe del secondo scaglione dell'operazione *Dragoon*.

La copertura viene assicurata, (2) dal 3 settembre al 25 novembre 1944, da tre divisioni nord africane che si avvicendano. Se si fa eccezione del breve passaggio dal 3 al 28 settembre 1944 della 3ª Divisione di Fanteria algerina (3) (3ª DIA), è alla 2ª Divisione di Fanteria marocchina del generale Carpentier (2ª DIM) che viene affidata, poco prima del 30 agosto 1944, la missione di coprire il dispositivo alleato nelle Alpi, dal passo del Piccolo San Bernardo al passo di Larche. Essa adempie alla missione fino al 30 settembre. Già dal principio, gli uomini del generale Carpentier lavorano, in stretto collegamento con le FFI e gli ufficiali delle missioni militari alleate già sul posto. Il 20, il comando decide di impegnare la 2ª DIM sul Doubs.

La 4ª Divisione marocchina di Montagna del generale Sevez (4ª DMM) può rilevare la 2ª DIM soltanto progressivamente a partire dal 10 settembre. Essa rimane nelle Alpi fino al 25 novembre 1944, ossia un poco più di due mesi. È in quel breve periodo che viene impostata l'organizzazione quasi definitiva, del settore delle Alpi, (4) il cui comando viene assunto dal generale Sevez il 27 settembre. Soltanto l'arrivo del cattivo tempo permette un alleggerimento del dispositivo: dal 14 ottobre, il generale Sevez decide di mantenere in prima linea soltanto il personale atto alla vita in altitudine, oltre alle sezioni di sciatori.

<sup>(2)</sup> I termini dati alle missioni delle grandi unità che si avvicendano nel settore delle Alpi sono ora "flanc - garde", ora "copertura". La decisione di adoperare soltanto il termine di "copertura" si giustifica sia per ragioni di chiarezza del testo sia perché questo termine descrive una missione di carattere statico, al contrario di "flanc garde" che implica talvolta un'idea di movimento.

<sup>(3)</sup> Viene staccato il sottoraggruppamento Van Hecke nella regione della Tarentaise e della Maurienne con missione di dare un aiuto alle FFI. In collegamento con queste ultime, il colonnello Van Hecke tenta un'uscita in direzione del passo del Piccolo San Bernardo occupato dal nemico. Bloccato all'altezza di Séez, riceve poco dopo l'ordine di raggiungere il resto della divisione che sta risalendo verso l'Alsazia.

<sup>(4)</sup> Il settore delle Alpi è diviso in due sottosettori (Isére e Durance), comprendenti ognuno più raggruppamenti (Tarentaise e Maurienne nel sotto settore Isère: Briançonnais, Ubaye e Queyras nel sotto settore Durance). All'estremo nord del dispositivo, si trova il sottoraggruppamento Arve Beaufortin, tenuto dal Battaglione del Monte Bianco (FFI) che gode di una semi autonomia.

354 JEAN-LOUIS RICCIOLI

Le azioni si riducono allora a semplici attività di pattugliamento e a tiri di artiglieria. Nel mese di novembre, mentre un ripiegamento locale è in atto a Ubaye, si dichiara lo stato di assedio sull'insieme del fronte delle Alpi. (5) L'11 novembre 1944 viene creato un Raggruppamento alpino Sud (6) (GAS). Riunisce, agli ordini del colonnello Larusse, le FFI delle Alpi Marittime, fra le quali sono presenti unità costituite da partigiani italiani, e viene messo agli ordini della 1ª ABTF. È il preludio alla assunzione della missione di copertura nelle Alpi da parte di sole unità nate dalle FFI. Allorquando, il 23 novembre 1944, il generale Bondis assume il comando del settore delle Alpi, le unità della 4ª DMM si mettono in marcia verso Mulhouse.

Dal 21 novembre 1944, inizia la campagna d'inverno che dura fino alla fine del mese di febbraio 1945. Il dispositivo francese nelle Alpi è allora il seguente: a nord del passo della Bonette (7), la 27<sup>a</sup> Divisione Alpina (27<sup>a</sup> DA) (8) occupa il terreno, mentre nelle Alpi Marittime è il GAS

<sup>(5)</sup> Il fronte delle Alpi raggruppa il settore delle Alpi e assicura sia il comando operativo per il settore che il comando territoriale per l'insieme delle Alpi (ivi compreso il settore americano). Per quanto riguarda lo stato d'assedio, esso detiene poteri di polizia. Passa i poteri, il 23 novembre 1944, al generale Bondis che li assume fino al 12 gennaio 1945. Da questa data, è il generale Molle che assume le funzioni di comando che egli cumulerà, dal 20 gennaio 1945 con quelle di comandante della 27ª DA. Dalla fine di novembre 1944, una zona di avanposto viene creata sul terreno. Comprende i dipartimenti dell'Alta Savoia (meno l'arrondissement di Saint - Julien) la Savoia, l'ex arrondissement di Grenoble, le Hautes Alpes, le Basses Alpes (meno l'arrondissement di Forcalquier) e le Alpi Marittime (meno i "cantons" di Cannes e di Antibes). Questa misura viene completata, il 5 dicembre 1944, con la creazione di una zona detta di protezione alpina, materializzata da una rete di punti di controllo, nella quale la circolazione delle persone, in primo luogo dei frontalieri e dei veicoli, viene sottomessa a regole particolari.

<sup>(6)</sup> Creato per decreto n. 1593/3 TS dal generale de Lattre, il GAS riunisce gli undici battaglioni FFI delle Alpi Marittime di Loccuyer - Sapin. È inizialmente agli ordini della 1<sup>st</sup> ABTF poi della 44<sup>a</sup> Anti Aircraft Artillery Brigade (AAAB), nel cui dispositivo è introdotto. Dalla fine del mese di gennaio 1945, passa sotto il comando diretto della 27<sup>a</sup> DA.

<sup>(7)</sup> Il passo della Bonette è chiamato anche passo di Restefond; permette la comunicazione dell'alta valle della Tinée (Alpi Marittime) con la valle di Barcelonette che costituisce lo sbocco del passo di Larche (colle della Maddalena) verso la Francia.

<sup>(8)</sup> La 27ª DA è ufficialmente costituita il 17 novembre 1944 (DM 1373/EMGG/1) dalle unità della 1ª DAFFI, istituita a sua volta per decreto del 28 agosto 1944 grazie al raggruppamento delle FFI della regione R1. Difatti, queste unità sono già impegnate nelle Alpi con le unità nord africane dalla fine del mese di agosto 1944. Il passaggio da una struttura all'altra si fà molto progressivamente e dà luogo ad alcuni rimaneggiamenti del dispositivo oltre a cambiamenti delle denominazioni delle unità di cui l'ultima avviene il 16 dicembre 1944.

che divide la missione con la 44th Anti Aircrast Artillery Brigade (44th AAAB) che ha sostituito la 1th ABTF. Malgrado una intensa attività alla fine del mese di dicembre nella regione di Saint - Dalmas - Valdeblore, ristrutturazioni e cambiamenti nel dispositivo in seno alla 27th DA, il periodo vede il rallentamento della sua attività sul fronte delle Alpi. Si mettono in atto soltanto colpi di mano e pattugliamenti in Italia. Dal mese di marzo 1945, vengono iniziati preparativi in vista di un'offensiva verso l'Italia. Durante tutto questo periodo, le truppe tedesche e quelle della Repubblica Sociale Italiana (RSI) occupano il confine e la maggior parte delle vallate. Aggrappate ai passi, esse dispongono di una artiglieria consistente che spara dalle alture. In questo contesto, i partigiani italiani istallati nella valle d'Aosta e nella regione di Cuneo rappresentano una seria minaccia per il nemico. Impiegati come forza destabilizzante nelle retrovie i partigiani sono dunque in grado di assumere un ruolo determinante nello scacchiere alleato per la riconquista della linea delle creste.

#### Il rifiuto della cobelligeranza

In questa atmosfera che potrebbe esserle favorevole, la volontà degli italiani di combattere il regime fascista e di partecipare alla lotta contro la Germania è controbilanciata dall'atteggiamento ufficiale della Francia che rifiuta la cobelligeranza.

In effetti, il generale de Gaulle e il Governo Provvisorio della Repubblica Francese (GPRF) non riconoscono l'armistizio del 1940 con l'Italia. Inoltre la Francia non è stata associata agli armistizi del 1943 né alla dichiarazione di cobelligeranza. Per il GPRF, l'Italia, avendo aggredito la Francia ha dato un aiuto non disprezzabile allo sforzo di guerra tedesco. Essa ha, per di più, firmato l'armistizio del 1943 soltanto quando la sconfitta della Germania è apparsa evidente. In queste condizioni, come dice Massigli quando si rivolge il 15 settembre 1943 ai rappresentanti francesi: la dichiarazione di guerra dell'Italia contro la Germania è una burla e la Francia non potrà ammettere la cobelligeranza, fin tanto che l'Italia non avrà riparato e che non saranno stati regolati i conti fra i due paesi. Questo atteggiamento, appoggiato dalla Grecia e dalla Jugoslavia, induce il Comitato Francese di Liberazione Nazionale (CFLN) a denigrare sistematicamente la partecipazione italiana in quanto cobelligerante, spingendosi fino a proibire che i soldati italiani vengano considerati come compagni d'armi. Capi militari, come il generale Juin, che temono ciò che quest'at356 JEAN-LOUIS RICCIOLI

teggiamento possa avere di dannoso per la situazione sul terreno tentano, senza successo, di far cambiare idea alla Francia Combattente. Dopo una parentesi durante la quale il governo provvisorio cerca di sfruttare le organizzazioni antifasciste italiane (fra le quali il PCI (9)), il riconoscimento nel marzo 1944 del governo Badoglio da parte dell'URSS induce di nuovo il CFLN ad adottare un atteggiamento di rifiuto: dall'aprile 1944, l'Italia ritorna ad essere, più che mai, un paese nemico. Quest'atteggiamento comprende la resistenza italiana e si traduce, nel luglio 1944, col rifiuto puro e semplice di nominare in Italia un ufficiale francese per assicurare la cooperazione tra le unità della resistenza francese e i partigiani italiani. Nel settembre 1944, allorquando le unità di partigiani italiani sono sottomesse ad una forte pressione da parte dei tedeschi, il governo francese rifiuta di nuovo di ufficializzare una qualunque cooperazione militare nelle Alpi. Così come nell'ottobre del medesimo anno esso rifiuterà l'installazione a Parigi di un corrispondente della Resistenza italiana. Quest'atteggiamento tocca il culmine allorquando il governo francese tenterà di ostacolare il vettovagliamento dei partigiani italiani da parte degli Alleati a partire dalle basi delle retrovie alleate del sud della Francia. Viene ordinato di fare cessare la collaborazione esistente con i partigiani italiani nelle Alpi, di disarmare e di internare coloro che si sarebbero rifugiati in Francia. A loro viene lasciata soltanto la scelta tra il lavoro obbligatorio e l'arruolamento nella Legione Straniera.(10)

# Le istruzioni impartite alle truppe francesi nelle Alpi

Il governo francese desidera fortemente che il suo atteggiamento sia recepito sul fronte delle Alpi tramite le autorità che detengono i comandi, siano esse territoriali che operative. Ma, per quanto riguarda queste ultime, prese tra una situazione di collaborazione efficace preesistente e l'atteggiamento ostile delle autorità superiori, la situazione è spesso contraddittoria.

Da un lato, dal mese di maggio 1944, i capi delle forze di resistenza francesi e italiane delle Alpi Marittime e del Piemonte regolano da sé le condizioni di passaggio del confine da parte degli uni e degli altri. I primi contatti avvengono l'11 maggio al passo del Sautron (valle della Maira).

<sup>(9)</sup> Citato da Pierre Guilleo, "I Francesi e la Resistenza italiana" in Revue d'Histoire de la seconde guerre mondiale, n. 143, luglio 1986.

<sup>(10)</sup> Vedi Pierre Guilleo, ibidem.

Undici giorni più tardi, il 22 maggio, Lècuyer - Sapin (capo delle FFI delle Alpi Marittime) prende contatto con Duccio Galimberti nella valle di Baralonette. Il 30 maggio, Max Juvenal (capo dei Movimenti Uniti di Resistenza (MUR) nella regione R2) e Dante Livio Bianco (delegato del Comitato di Liberazione Nazionale (CNL) del Piemonte) firmano gli accordi di Saretto.

Tali accordi comprendono un aspetto militare e un aspetto riguardante la circolazione delle unità di partigiani italiani in Francia. (11) Gli stati maggiori delle truppe francesi stazionanti a nord delle Alpi Marittime sono a conoscenza di questi accordi i quali, riguardanti solo la regione R2, non saranno ufficialmente presi in considerazione nel settore delle Alpi. (12)

D'altro canto, fino all'autunno 1944, la condotta da assumere da parte dei francesi nei confronti dei partigiani non è chiaramente definita. A questa data, esistono soltanto tre documenti scritti riguardanti gli italiani in territorio francese; emanati tanto dal comando alleato quanto dal comando francese, essi sono completamente muti circa il problema specifico dei partigiani.

È il caso della nota del generale Cochet, in data 31 agosto 1944, che serve da testo di riferimento in questo campo. (13) Indirizzata ai prefetti, dice chiaramente con quale spirito devono essere affrontati i rapporti con i cittadini italiani:

"I-b-Italiani. Avendo il governo della Repubblica francese, rifiutato di riconoscere ai cittadini italiani la qualità di cobelligeranti, gli italiani maschi di età compresa fra i 18 e i 60 anni dovevano essere internati a meno che accettino di contrarre un arruolamento nella Legione straniera...

VI - Stranieri che hanno partecipato attivamente alla resistenza: per quanto riguarda le persone soggette alle disposizioni dei paragrafi I-b, II III e V, si terrà conto dei servigi attivi che le suddette persone avranno potuto rendere alla Resistenza.

<sup>(11)</sup> Redatti in francese da Dante Livio Bianco, gli accordi di Saretto comportano un aspetto militare nel quale viene dichiarato che le parti si sono accordate per "stabilire una stretta collaborazione sul piano operativo allo scopo di ottenere i risultati migliori nella lotta contro i nazisti". Citato da Giovanni Parola detto "Dalmastro", Cuneo, Cassa di Risparmio di Cuneo, 1994, p. 230. A proposito di questi accordi vedi anche Faustino Dalmazzo, La partecipazione, op. cit.; Dante Leo Bianco "XX mesi di guerra partigiana nel cunese", Cuneo, Panfilo, 1946, p. 103 e A.A. Mola, "I patti di Saretto", Cuneo, Cassa di Risparmio di Cuneo, 1994.

<sup>(12)</sup> SHAT 11 p. 93. Verbale n. 151/DFO.

<sup>(13)</sup> SHAT 11 p. 93. Nota del generale Cochet, in data 31 agosto 1944, sul censimento e trattamento degli stranieri residenti nei departements.

358 JEAN LOUIS RICCIOLI

Misure speciali potranno essere prese in loro favore, in accordo con i rappresentanti delle FFI e dei Comitati di Liberazione". (14) Anche se Cochet lascia uno spiraglio verso un trattamento particolare dei partigiani, egli non li considera tuttavia come alleati, mentre una nota parallela del quartiere generale della 7ª Armata americana, anch'essa considerata come testo fondamentale, dà una interpretazione totalmente diversa del modo in cui dovranno essere trattati gli italiani. (15)

Considerati cittadini delle nazioni alleate o amiche, essi saranno, a questo titolo, evacuati, tramite gli stessi circuiti dei prigionieri di guerra. (16)

Davanti a questo vuoto, il generale Sevez sollecita istruzioni precise presso lo stato maggiore del generale de Lattre, in una corrispondenza che egli indirizza il 17 novembre 1944. (17) La sua richiesta, motivata in principio da un problema di vettovagliamento, allude al silenzio dei gradi superiori. Essa pone, inoltre, il quesito del comportamento da osservare nei confronti dei partigiani italiani desiderosi di unirsi alle forze della cobelli-geranza e di quanti ambiscono a fare parte di una legione garibaldina in formazione, a quell'epoca, in Francia. (18) La risposta della 1ª Armata è senza ambiguità: gli italiani devono essere istradati verso Bourg-en-Bresse per esservi internati. In seguito, la situazione non subisce evoluzioni persino quando, nel gennaio 1945, il generale Juin (capo di stato maggiore della Difesa nazionale) firma un testo che rimanda agli Alleati (19) la soluzione del problema; testo riguardante oltretutto soltanto i partigiani della valle d'Aosta.

L'ultimo episodio avverrà più di due mesi dopo, allorquando il Distaccamento di Armata delle Alpi si troverà investito, de facto, della re-

<sup>(14)</sup> Ibid.

<sup>(15)</sup> SHAT 11 p. 93. Nota A PO/758 Esercito degli Stati Uniti, quartiere generale e della 7<sup>a</sup> Armata, in data 3 settembre 1944, Disposizioni riguardanti il personale degli eserciti alleati o amici.

<sup>(16)</sup> SHAT 11 p. 93. Stato maggiore della 1<sup>a</sup> Armata. Nota n. 22/s in data 28 settembre 1944, riguardante i prigionieri di guerra diversi dai tedeschi e la mano d'opera PG.

<sup>(17)</sup> SHAT 11 p. 93. Settore delle Alpi. Nota n. 1057/2s, in data 1 settembre 1944. Firmata de Beaufre, all'epoca capo di stato maggiore del generale Sevez.

<sup>(18)</sup> Non è stato possibile assicurarsi se quell'unità, che viene menzionata in altre corrispondenze, sia stata veramente costituita.

<sup>(19)</sup> Copia di questo testo allegata la lettera 549/EM GDN/ in data 19 gennaio 1945, indirizzata da Juin al Direttore generale degli Studi e Ricerche. Il testo citato è quello dell'istruttoria n. 25/DN/ /PS, in data 3 gennaio 1945, indirizzata al generale comandante del settore delle Alpi. Quest'istruttoria fa seguito a una richiesta emanata dal settore delle Alpi, in data 17 dicembre 1944. SHAT sottoserie 4Q.

sponsabilità dei movimenti dei partigiani, con l'incarico di controllare i rapporti dei partigiani con le missioni alleate. (20)

Sicché, dopo più di 5 mesi di contatti, si constata la estrema precarietà della situazione degli italiani nelle Alpi: la loro presenza sul suolo francese è ufficialmente ammessa soltanto nel contesto delle missioni alleate controllate dal governo francese. Attraverso l'autorità militare, quest'ultimo può ora in ogni momento ostacolare loro sostegno.

#### B. – CONTATTI E COMPORTAMENTI ADOTTATI NEI CON-FRONTI DEGLI ITALIANI

Dall'autunno 1944 all'inverno 1945, allorché i contatti tra italiani e francesi sono frequenti e si svolgono sotto varie forme, si assiste sul terreno allo sviluppo di una situazione penosa: (21) le autorità locali francesi, interpretando con maggiore o minore fermezza le direttive governative, internano i combattenti italiani venuti a rifugiarsi in Francia. Questo modo di procedere ha fatto nascere non pochi rancori in coloro che ne furono vittime. I fatti dimostrano tuttavia che esso non fu né generalizzato né monolitico anche se il comportamento francese andò man mano irrigidendosi nel corso dei mesi a venire.

### Forme e luoghi di contatti

Nella zona del settore delle Alpi, i contatti fra italiani e forze francesi sono dovuti a tre ragioni principali: la partecipazione ai combattimenti di unità italiane al fianco dei francesi, il riflusso, sotto la pressione del nemico, delle suddette unità in territorio francese e i passaggi individuali. Così, per esempio, dopo la liberazione di Briançon (6 settembre 1944) alcune operazioni sono condotte, nel sottosettore Tarentaise, congiuntamente con le unità di partigiani italiani, tra il 12 e il 16 settembre: il passo del Mont è presidiato da un distaccamento misto, composto da un battaglione del 3º Reggimento di mitragliatori algerini (RTA), di FFI e

<sup>(20) 20</sup> SHAST 4Q. Allegato alla lettera 1184/EMG/DN/2, in data 4 aprile 1945.

<sup>(21)</sup> È l'aggettivo usato da Gianni Perona nel suo articolo su "Gli Italiani nella Resistenza in Francia" in Les étrangers dans la résistence en France, Besançon, edizioni del Museo della Resistenza e della Deportazione, 1992.

360 JEAN-LOUIS RICCIOLI

di partigiani italiani. Alla fine del mese di novembre 1944, nel corso di alcuni pattugliamenti, gli alpini francesi entrano in contatto a varie riprese coi partigiani della *Val di Viu* (22) e i passaggi di partigiani italiani in Francia diventano relativamente frequenti.

Per emblematiche che siano queste situazioni, rimangono tuttavia relativamente eccezionali fino alla fine dell'inverno 1945. È più significativo l'incidente che si produce verso il 20 settembre 1944 nella regione di Bonneval. I 2500 partigiani venuti dall'Italia che cercano di rifugiarvisi vengono ricacciati in Italia dalla 2ª DIM. Costretta a disimpegnarsi rapidamente verso l'Alsazia, essa non può prenderli in carico. L'arrivo di gruppi di partigiani nelle linee francesi, in seguito ad operazioni di rastrellamento condotte dai tedeschi in Italia, è all'origine della maggior parte dei contrasti.

Inoltre, durante tutto questo periodo, italiani isolati passano attraverso le linee francesi. Sono per lo più ufficiali dei partigiani delegati dai Comitati di liberazione italiani che vengono quasi sempre identificati e coperti dagli ufficiali delle FFI. Alcuni di questi partigiani recano dei lasciapassare che si riferiscono agli accordi di Saretto. I motivi di questi passaggi sono vari: contatti con gli italiani che combattono nelle Alpi Marittime o con i comitati di resistenza di Nizza e di Marsiglia, discussione dei problemi con le autorità francesi e alleate, transito della corrispondenza verso il Sud Italia. Riguardo a questi passaggi individuali, è necessario ricordare la traversata del Massiccio del Monte Bianco effettuata dal 15 al 17 ottobre dall'ufficiale dei partigiani Sandro Pertini.

I luoghi di passaggio preferiti dai partigiani sono i passi che sboccano nelle zone d'Italia controllate da loro. Si tratta per la maggior parte dei casi della regione di Val d'Isére, del passo di Larche e della valle della Tinée. Chi conosce la montagna e sa che essa non costituisce un ostacolo insormontabile per delle persone isolate non si stupirà di quell'incessante via vai da una parte all'altra del confine.

### La rigida applicazione delle istruzioni del GPRF

Sono soprattutto le autorità territoriali, civili o militari, che si mostrano più accanite nell'applicare alla lettera le istruzioni del GPRF. Di-

<sup>(22)</sup> I contatti avvengono tra il 12 e il 16 febbraio 1945 e sono seguiti da altri, presi dalle pattuglie degli 11º e 15º Battaglioni di Alpini (BCA), oltre il passo del Lautaret, tra il 21 e il 25 febbraio 1945.

sarmate dal loro ingresso nelle linee francesi, le unità di partigiani vengono generalmente raggruppate nella caserma Bizanet, a Grenoble, nell'attesa di essere dirette verso il centro di internamento di Bourg-en-Bresse. Gli italiani raggruppatisi in Francia allo scopo di formarvi delle unità combattenti vengono sottoposti al medesimo trattamento. (23) A volte, i partigiani vengono diretti verso Marsiglia dove, ironia della sorte, vengono impiegati dalla base 901 come magazzinieri insieme ai prigionieri tedeschi!

Questi sono comportamenti perfettamente in accordo con le istruzioni menzionate più sù e che rispecchiano in pieno l'atteggiamento mentale di alcuni alti responsabili. A volte, la situazione degli internati viene complicata da interventi inattesi o da conflitti tra persone.

Così, siccome i convogli verso Bourg-en-Bresse non sono regolari, molti italiani trattenuti a Grenoble vi soggiornano abbastanza a lungo. Per cui, le autorità francesi chiudono un occhio sull'impiego da parte di imprenditori locali di questa mano d'opera spesso qualificata e poco costosa. Nel mese di novembre 1944, scoppia un conflitto tra l'amministrazione centrale che richiede l'avviamento degli italiani da Grenoble verso Bourg-en-Bresse e gli industriali di Grenoble che, appoggiati dall'autorità militare, chiedono di soprassedere al trasporto di 150 partigiani precedentemente messi a loro disposizione "per i bisogni dell'industria locale". (24)

A volte, le cose sono ancora più complicate: è il caso della disputa che oppone, nel dicembre 1944, il comando territoriale e il comando operativo, disputa riguardante un distaccamento di volontari italiani, detto Legione garibaldina (25) che viene diretto verso Castellane dal sottosettore dell'Isère, alla fine del mese di ottobre. Questo distaccamento, messo così al riparo in modo da potersi riorganizzare, viene intercettato sul suo passaggio dalle autorità della XV Regione Militare che interna i volontari. Viene loro proposto di scegliere tra un arruolamento nella Legione Straniera o l'introduzione in una unità di lavoratori, in conformità con le istruzioni già citate. Avvertito, il colonnello Lanusse tenta di recuperarli allo scopo di formare una unità di artiglieria. Tuttavia, il generale comandante della XV RM non accetta né il tentativo di aggiramento di cui è vittima, né la

<sup>(23)</sup> SHAT 11 p. 93, corrispondenza del 19 novembre 1944. È il caso, in particolare, di ex militari italiani arruolati nella brigata FFA della Drôme.

<sup>(24)</sup> SHAT 11 p. 93, lettere 1197 del 7 novembre 1944, 1239 del 13 novembre 1944 e 1257 del 17 novembre 1944.

<sup>(25)</sup> Si tratta di un'unità diversa da quella citata in precedenza.

362 JEAN-LOUIS RICCIOLI

immissione degli italiani nelle forze francesi che combattono nelle Alpi Marittime. Si oppone dunque alla richiesta e li spedisce verso il deposito 154 di Marsiglia dove essi verranno impiegati come lavoratori. (26)

Secondo le nostre fonti, questo modo di procedere rimane eccezionale e l'internamento resta la pratica più usuale.

A questa rigida applicazione delle istruzioni, si contrappongono alcuni atteggiamenti molto più duttili.

#### Gli atteggiamenti di conciliazione

Tale applicazione alla lettera degli ordini non sorprende da parte di truppe che sono soltanto di passaggio nelle Alpi. In compenso, i documenti dimostrano che essa diventa meno rigida quando giunge l'inverno, anche se non ci è dato sapere se questo cambiamento è dovuto alla stagione o al fatto che, in quel periodo, le Alpi vengono difese soltanto da unità ex FFI.

Con l'eccezione della 3ª DIA il cui soggiorno nelle Alpi è troppo breve perché ci possa fornire esempi significativi, l'analisi delle fonti dimostra che, fino alla fine dell'anno 1944, i capi di divisioni successivi non applicano in realtà correttamente le istruzioni di internamento. Più frequentemente tentano tutti i mezzi ufficiali per fare riconoscere come alleati gli italiani entrati nelle loro linee. I comandanti delle grandi unità, soprattutto attraverso i loro servizi informativi, fanno frequenti richieste ai livelli superiori in questo senso. Ad esempio, in una nota in data novembre 1944, il servizio informativo della 4ª DMM chiede di nuovo quale atteggiamento adottare nei confronti dei partigiani anche se conosce perfettamente le istruzioni della 1ª armata. (27) Lo scrivente insiste elencando le diverse organizzazioni che reclutano italiani in Francia per mostrare ciò di cui si priva la Francia.

In questo comportamento di conciliazione, domina la figura del generale Sevez. Durante l'autunno 1944, egli evita l'internamento sistematico dei partigiani rifugiati in Francia. Sicché, i 500 uomini di un distaccamento proveniente dalla Valle d'Aosta, rifugiati in Francia intorno

<sup>(26)</sup> SHAT 10 p. 258. Settore delle Alpi, 2<sup>a</sup> Bureau; Bollettino di informazione settimanale dell'8 dicembre 1944.

<sup>(27)</sup> SHAT 11 p. 93. Settore delle Alpi. Nota n. 119 + 4/2s, novembre 1944. Riguardo agli stranieri stazionati nel settore delle Alpi.

al 6 ottobre, sono presi a carico dai Francesi prima di vedersi offrire la scelta tra il ritorno in Italia in seno ad una unità di partigiani, un lavoro da guida per conto delle missioni speciali francesi, o l'arruolamento nella Legione Straniera. Una ventina di giorni più tardi, i 350 uomini che hanno optato per un ritorno in Italia sono avviati verso la Base 901 (Marsiglia) che è incaricata del loro rimpatrio. (28) Inoltre, come dice un altro documento "I partigiani italiani circolano e vengono a prendere contatto con le nostre truppe". (29) Nell'ottobre 1944, il generale Sevez esamina la possibilicà di una azione in Italia in collegamento con i partigiani (Valle d'Aosta). Secondo lui, il successo di quest'ultima sarebbe garantita dagli antichi legami esistenti tra maquis delle due parti del confine (in particolare con i partigiani del generale Arnoud di cui esalta il valore (30). Egli propone l'integrazione di un ufficiale dei partigiani italiani nel settore francese, allo scopo di assicurare il collegamento con i gruppi operanti nella Doire e la Val Chisore ed è anche da quel momento che ufficiali e partigiani italiani assicurarono il collegamento, a partire da Val d'Isère con la mezza brigata FFI presente nella zona, quindi con la 4ª DMM.(31) Durante il medesimo periodo, alcuni ufficiali dei partigiani italiani delle valli d'Aosta e di Viu vengono accreditati da Sevez che concede loro la possibilità di rifugiarsi nelle linee francesi con le loro formazioni. (32) Durante l'autunno 1944 e l'inizio dell'inverno 1945, i responsabili militari francesi continuano ad applicare le istruzioni del Governo con una certa duttilità consentendo di aggiustarle con interventi continui a favore delle unità di partigiani bisognosi di soccorsi. Questo atteggiamento favorevole raggiunge il suo apice allorquando, il 3 novembre 1944, il capo della 4ª DMM chiede che i Partigiani siano considerati agenti di informazione. La richiesta è volta a favore di unità non sistematicamente raccomandate dalle missioni alleate in Francia. È dunque soprattutto dovuto al generale Sevez se l'applicazione delle istruzioni del GPRF conosce certi limiti sul terreno.

<sup>(28)</sup> SHAT 11 p. 93.29. Note 1022 e 1023.

<sup>(29)</sup> SHAT 10 p. 258, cartella 3.

<sup>(30)</sup> SHAT 11 p. 93. Nota di orientamento per l'antenna SR del 5 ottobre 1944.

<sup>(31)</sup> SHAT 10 p. 258. Nota del servizio informativo della 4º DMM senza data.

<sup>(32)</sup> SHAT 10 p. 258. 48 DMM. Nota di servizio del generale Sevez, n. 1037 in data 16 ottobre 1944.

364 JEAN-LOUIS RICCIOLI

#### C. - LE RAGIONI DEI DIVERSI ATTEGGIAMENTI

Le ragioni che hanno portato ai due diversi atteggiamenti sono piuttosto numerose e, in genere, dettate dal pragmatismo più che da convinzioni.

#### Le ragioni dell'atteggiamento rigido

Oltre al carattere vincolante delle istruzioni del GPRF, i documenti permettono di trovare almeno due ragioni che giustificano la loro rigida applicazione da parte dei militari francesi: il timore che bande armate creino nella zona del fronte una situazione incontrollabile, timore al quale si deve aggiungere quello dell'infiltrazione da parte di agenti nemici o comunisti. Alcuni documenti dimostrano la preoccupazione da parte del capo della 4ª DMM che la cattiva stagione provochi un flusso incontrollato di partigiani verso la Francia, con i rischi inevitabili che ciò comporta. Per questa ragione, egli assume un atteggiamento prudente e raccomanda la vigilanza ai capi dei sottosettori al fine di prevenire qualsiasi arrivo in massa, sul territorio francese, di unità armate. Inoltre, lasciando passare in Francia unità di partigiani, le autorità corrono il rischio di favorire l'infiltrazione di elementi nemici o indesiderabili che agiscono in gruppo o isolatamente. A questo proposito, i testi lasciano trapelare il timore di vedere arrivare agenti informativi del nemico. Ma, come lasciano intravedere le istruzioni del generale Sevez riguardanti il traffico sul confine, si teme ancora maggiormente di vedere giungere unità armate infiltrate dai comunisti. I bollettini del servizio di informazione francese concernenti i partigiani italiani rivelano questa preoccupazione. Di conseguenza, i gruppi che si presentano nelle linee vengono sistematicamente disarmati nell'attesa che gli ufficiali presenti siano sicuri della loro identità. Esiste, tuttavia, una disparità di trattamento a seconda dell'origine geografica dei partigiani. Infatti, i documenti insistono più volentieri sui partigiani della valle d'Aosta che sembrano avere beneficiato di un trattamento di favore.

Infine, va completato il quadro della situazione ricordando l'importanza che avrebbe avuto per una applicazione rigida delle istruzioni governative un sentimento anti italiano. Questa affermazione richiede una forte relativizzazione. In effetti, anche se questo tipo di atteggiamento è abbastanza evidente nel comportamento di alcuni responsabili territoriali, i documenti non lasciano apparire niente di simile quando si tratta delle truppe che si trovano a contatto nelle Alpi (nord africani e FFI).

#### Le ragioni della conciliazione

Oltre all'assenza apparente di un particolare risentimento nei confronti degli italiani, le ragioni dell'applicazione poco rigida delle istruzioni del GPRF da parte delle unità appaiono dettate da un comportamento pragmatico. Queste ragioni sono tre e si possono enunciare così: per gli stati maggiori francesi i partigiani sono a volte dei compagni di combattimento, essi sono protetti dalle missioni militari alleate e, sopratutto, essi sono, durante un lungo periodo, la loro maggiore fonte di informazione. In effetti, anche se i partigiani italiani pongono un certo numero di problemi, essi rimangono comunque, nei fatti, un veri e propri alleati. Oltre alla loro partecipazione ai combattimenti e all'arruolamento individuale di italiani nelle file delle FFI, alcune unità italiane vengono formate sul suolo francese per essere impegnate in Italia. D'altronde, altre unità di questo tipo sono già impegnate nelle Alpi al fianco dei soldati francesi. Molto presto, numerosi italiani che si trovano in Francia, si sono arruolati nelle unità delle FFI. Alcuni a titolo individuale – come, per esempio. quelli dei Battaglioni "les-alpins." FFI - (33) altri in gruppi costituiti, come quello di Nutro Revelli, nelle Alpi Marittime. (34)

Per quanto riguarda le missioni alleate, gli ufficiali americani e britannici inviati per coordinare le azioni dei partigiani italiani hanno trovato in Francia una comoda base di retrovia. Nell'autunno 1944, esistono due di queste missioni alleate nelle Alpi i francesi. La prima è basata a Guillestre, sede di una missione militare britannica comandata dal maggiore Hamilton. Oltre al coordinamento delle azioni delle unità di partigiani italiani, egli assicura il loro sostegno logistico. La seconda missione, di stanza a Grenoble, è diretta dal tenente americano Phealan, incaricato dal SHAEF dell'avviamento attraverso l'Italia dei prigionieri di guerra alleati evasi. Ed è a questo titolo che egli è in contatto con le unità di partigiani che costituiscono gli anelli essenziali della catena di avviamento degli evasi verso la Francia. Sarebbe difficile per gli stati maggiori, anche se ne avessero la volontà, disturbare l'azione di questi ufficiali operanti sotto la protezione alleata.

<sup>(33)</sup> SHAT 10 p. 256. Nota n. 105 in data 26 dicembre 1944, del DGER du Nizza (CRO).

<sup>(34)</sup> Faustino Dalmazzo, "la partecipazione" op. cit.

<sup>(35)</sup> SHAT 10 p. 258. Nota del servizio informativo della 4ª DMM, senza data.

<sup>(36)</sup> Chiamato in realtà Leonard Blanchaert, il maggiore Hamilton è più specialmente in contatto con la 2<sup>a</sup> divisione alpina Giustizia e libertà di Detto Dalmastro. Vedi Faustino Dalmazzo: "La partecipazione dei partigiani italiani alla liberazione delle Alpi Marittime": in Cachiers de la Méditarrenée, n. 12 giugno 1976.

366 JEAN-LOUIS RICCIOLI

Difatti, le missioni sollecitano ed ottengono senza difficoltà dalle autorità militari francesi facilitazioni nella circolazione per i partigiani con i quali esse sono in contatto. Hamilton dispone di un locale di immagazzinamento per viveri, armi e munizioni, destinati a rifornire i partigiani. Più tardi, nell'ottobre 1944, il generale Sevez accetta il principio del rifornimento ai partigiani tramite il sistema dei vasi comunicanti: gli italiani potranno d'ora innanzi essere riforniti dalle unità della 4ª DMM, a condizione che, successivamente, gli alleati rifondano i francesi in proporzione di quello che loro avranno fornito. Questo sistema presenta, per i francesi, un triplice vantaggio: permette loro di controllare effettivamente i movimenti al confine, di evitare la penetrazione di gruppi armati troppo in profondità nel territorio nazionale, e di partecipare alla catena di sostegno ai partigiani.

Questo coinvolgimento va crescendo: nel gennaio 1945, il SHAEF fa richiesta al governo francese di autorizzare la costituzione in Francia di vere e proprie basi di retrovia destinate ai partigiani italiani previste inizialmente ad Annecy e ad Avignon. Nel gennaio 1945, il principio viene accettato dal governo francese, a condizione che l'autorità militare locale – all'occorrenza il settore delle Alpi – ne controlli il funzionamento. (40)

Alla fine di gennaio 1945, le basi vengono costituite ad Annecy, Grenoble e Nizza e viene proposto ai francesi dagli alleati di distaccare un ufficiale di collegamento presso lo stato maggiore del generale Tobin (44<sup>th</sup> AAAB) affinché il controllo del passaggio del confine si possa effettuare sull'insieme del fronte delle Alpi comprese le Alpi Marittime. (41) Sicché, le missioni alleate hanno fatto da schermo protettivo per le unità di partigiani da esse sostenute, le quali durante tutto il periodo passano il confine

<sup>(37)</sup> SHAT 11 p. 93. Nota 1038, sulle relazioni con il tenente Phealon e SHAT 11 p. 93, nota n. 1119/2s, in data 27 ottobre 1944 sulle facilitazioni nella circolazione accordate agli ufficiali del SHAT che si occupano del rimpatrio dei prigionieri di guerra e inoltre alle guide italiane che li accompagnano.

<sup>(38)</sup> SHAT 11 p. 93. Nota 1214, in data 10 novembre 1944 sulla messa a disposizione del maggiore Hamilton di un locale destinato a immaginare le armi destinate ai partigiani.

<sup>(39)</sup> SHAT 11 p. 93. Nota n. 1138/2s in data 7 ottobre 1944.

<sup>(40)</sup> Nota del generale Juin, n. 25/DN/3/PS in data 3 gennaio sui partigiani valdostani e nota del suddetto, n. 54 9/EMG. n/2 in data 10 gennaio 1945 sulle questioni relative al confine franco italiano.

<sup>(41)</sup> Lettera APC 457 dello SHAEF, in data 26 gennaio 1945, sui partigiani italiani nel nord ovest dell'Italia.

nei due sensi senza difficoltà. A causa dell'ingerenza francese nel dispositivo di sostegno alleato, questo schermo svolge tuttavia il suo ruolo sempre meno positivamente. Per quanto riguarda l'impiego dei partigiani, l'esame delle fonti dimostra che salvo alcuni tentativi falliti per farne propangandisti, (42) è il ruolo di informatori che i francesi intendono sopratutto fargli ricoprire.

Dal momento dell'istallazione, nel settore delle Alpi, nell'autunno 1944, la principale preoccupazione dei capi delle grandi unità consiste nel cercare di ottenere informazioni più esatte possibili sulla consistenza del dispositivo nemico. In effetti, i tedeschi e le truppe della RSI tengono i passi e le alture sui quali hanno istallato la loro artiglieria che rende azzardato ogni tentativo di attacco a partire dalle valli occupate dalle truppe francesi. Ora, a causa dell'inesistenza di mezzi moderni per la raccolta delle informazioni e in particolare dell'aviazione di osservazione, i comandanti delle divisioni che si succedono nelle Alpi non sono a conoscenza delle postazioni delle batterie e di conseguenza non possono organizzare operazioni di distribuzione. A più riprese, il generale Sevez denuncia questo dato di fatto pur mettendo in evidenza la qualità delle informazioni fornite dai partigiani, (43) le quali costituiscono durante numerosi mesi la fonte principale delle informazioni di cui dispone il settore delle Alpi.

Dall'inizio del mese di ottobre, il generale Sevez organizza la raccolta delle informazioni tramite una nota del suo servizio informativo. (44) Da quel momento, gli archivi forniscono numerosi verbali di interrogatori di capi dei partigiani italiani venuti per servire da collegamento in Francia un gran numero dei quali, per non dire la maggior parte, proviene da partigiani valdostani. (45) Durante il mese di novembre, il generale Sevez precisa le sue istruzioni chiedendo che vengano utilizzate a fondo le fonti italiane. Sfruttando i buoni rapporti esistenti tra gli italiani e le unità FFI, egli fa di quest'ultime i suoi agenti privilegiati traendo così profitto da tutti gli andirivieni da una parte all'altra del confine. (46)

<sup>(42)</sup> SHAT 11 p. 93. Nota di orientamento per l'antenna SR in data 5 ottobre 1944 già citata.

<sup>(43)</sup> SHAT 10 p. 258. Nota 1014/2s in data 2 ottobre 1944. Questa nota è completata dalla nota 1065/2s in data 13 ottobre 1944 riguardante l'insieme del settore delle Alpi.

<sup>(44)</sup> Vedi in particolare le cartelle SHAT 11 p. 93 e 11 p. 173, SHAT 10 p. 258.

<sup>(45)</sup> SHAT 10 p. 258. Nota del generale Sevez in data 3 novembre 1944.

<sup>(46)</sup> SHAT 11 p. 93 e 10 p. 258.

368 JEAN-LOUIS RICCIOLI

In questo modo si spiega, in parte, l'atteggiamento conciliante della 4ª DMM e del suo generale. Difatti, si può dire che i francesi abbiano misurato l'importanza dell'aiuto dato dai partigiani italiani a seconda del valore delle loro informazioni.

Concludendo, la storia dei rapporti tra partigiani italiani e forze armate francesi nelle Alpi è un esempio del divario esistente a volte tra gioco politico e realtà vissuta sul terreno.

Dominate dalla contraddizione che trasforma alleati reali in nemici ipotetici, questi rapporti hanno spesso avuto come sbocco la forma assurda dell'internamento. Tuttavia, questa assurdità trova limiti tanto nel comportamento di capi militari coscienti della contraddizione contenuta negli ordini che essi ricevevano, quanto nell'atteggiamento — privo di equivoci — dei partigiani italiani.

# I MILITARI ITALIANI NELLA RESISTENZA BALCANICA

#### PIERLUIGI BERTINARIA

La situazione nei Balcani è emblematica poiché impegnò decine di migliaia di soldati italiani, prima inquadrati nelle formazioni regolari dell'Esercito e poi inseriti nelle formazioni partigiane jugoslave, albanesi e greche.

Il Comando operativo del sud-est europeo, affidato ai tedeschi, aveva stanziato le truppe italiane in Bosnia, Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia ed Egeo alle dipendenze tattico-strategiche del generale Alexander Loehr.

Le unità italiane risultavano frantumate e disperse in centinaia di presidi mentre i tedeschi, si erano limitati a mantenere il controllo delle grandi arterie e dei valichi principali estendendo l'occupazione agli aeroporti e ai centri fortificati. Era l'inizio della grande trappola in cui cadde l'Esercito italiano, statico e privo di mobilità, all'atto dell'armistizio.

Così, se da una parte sono note le gravi insufficienze di Comando delle Grandi Unità dal livello più alto fino a quello divisionale, dall'altra si assiste alla sofferta ricerca, da parte delle unità di minor livello, di che cosa fare, di che misure prendere, di che atteggiamento adottare.

La premessa inevitabile però è un'altra.

Tutte le unità sorprese dall'armistizio nei Balcani tendevano a rimpatriare, a rientrare in Italia; in ciò aiutate dagli stessi tedeschi che ne promettevano il ritorno.

Sfumate ben presto queste prospettive, ci si accorse che l'unica via da seguire era quella di affidarsi all'azione dei Comandanti minori più decisi. Ciò in base all'accertamento di due riconosciute e palesi condizioni di necessità:

 la prima, derivata dalla valutazione delle intenzioni dei tedeschi, i quali dove erano deboli tergiversavano, e dove invece erano forti non si peritavano di neutralizzare brutalmente le iniziative degli italiani; 370 PIERLUIGI BERTINARIA

 la seconda a sua volta basata sullo sfruttamento delle possibilità offerte sia dalle situazioni ambientali, sia dall'atteggiamento delle popolazioni locali, condizione – quest'ultima – estremamente variabile da luogo a luogo.

La guerra, infatti, e soprattutto il contatto con gente verso la quale non c'erano mai state serie ragioni di inimicizia, avevano sollevato molti veli, come accade sempre per ogni soldato che viene inviato in terre non sue per togliere ad altri popoli la libertà di cui godono.

Il soldato italiano è figlio della terra e la terra si conquista soltanto con il lavoro.

Comunque, se è vero che l'inizio della resistenza delle truppe italiane all'estero fu una decisione autonoma e completamente legata agli impulsi emotivi personali di quanti scelsero di affrontare la lotta (quasi 20 000 caduti fra il settembre e l'ottobre del 1943), è altrettanto vero che subito dopo fu possibile continuarla soltanto con l'inserimento pieno delle formazioni militari italiane nei movimenti locali patriottici e negli eserciti di liberazione nazionale.

Al fine di una maggiore comprensione degli avvenimenti bellici postarmistiziali nei Balcani, mi limiterò a suddividere le unità italiane in quattro grandi gruppi, i più emblematici. Anche se gli altri ebbero essi pure parte non trascurabile.

- Il gruppo delle isole Jonie (Divisione Acqui).
- II Dodecaneso.
- Il gruppo di unità dello scacchiere greco-epirota (Divisione Pinerolo) e albanese.
- Il gruppo di unità stanziate in Montenegro e nella Bosnia meridionale e occidentale.

Non mi dilungherò soprattutto sui primi due (Isole Jonie e Dodecaneso), le cui vicende sono tristemente note.

#### Cefalonia e Corfù

Le battaglie di Cefalonia e Corfù durarono dall'armistizio al 22 di settembre del 1943, dopo estenuanti e contraddittorie trattative con i tedeschi.

Essa può essere considerata uno dei più aspri episodi dell'ultima guerra soprattutto per una considerazione di carattere generale: la concentrazione su un ristretto territorio, chiuso ad ogni possibilità di alimentazione e di una formidabile offensiva aerea condotta senza economia di mezzi,

coniugata con l'impossibilità assoluta per i difensori di ricevere aiuti e rifornimenti o quanto meno di ripiegare e sfuggire all'offesa, costituiscono un "non senso" strategico di proporzioni inaudite.

Fu una battaglia rabbiosa e senza illusioni. Se vi fu illusione, fu quella di un possibile aiuto dall'Italia, ma anch'essa venne presto disillusa.

Per la prima volta – nel corso dell'intero conflitto – la Wehrmarcht era intervenuta in una barbara azione di rappresaglia, tanto dura quanto non consona alle tradizioni di correttezza proprie dell'esercito tedesco.

È indubbio che nella tarda estate del 1943 i tedeschi erano in inferiorità di forze in tutti gli scacchieri, e soprattutto in quello balcanico. E se le truppe italiane si fossero loro opposte in modo organico, coordinato e massiccio avrebbero potuto creare problemi gravissimi all'antico alleato, mettendone in forse la stessa sopravvivenza, specie in aree eccentriche, strategicamente delicate, ma povere di grandi assi di comunicazione, come quelle greco-jugoslave.

Ma questo non basta a giustificare i folli ordini di Hitler, come non basta a giustificare l'acquiescenza dei suoi generali che li eseguirono, né l'efferatezza dei soldati che li compirono. Né risulta plausibile la tanto enfatizzata scusa dell'alleanza tradita, e tanto meno l'amplificazione smisurata data al successo dell'operazione.

Cefalonia costituisce una brutale dimostrazione dissuasiva della Germania verso tutti i suoi alleati e una macchia indelebile di fronte alla storia per il suo esercito.

Le perdite della Acqui furono elevatissime: 65 ufficiali e 1250 soldati caduti in combattimento; 189 ufficiali e 5000 soldati fucilati. Altre migliaia perirono per siluramento delle navi che li portavano nei campi di concentramento.

#### Isole dell'Egeo

In questo delicato scacchiere i tedeschi si rivelarono più lungimiranti degli Alleati, che dopo mesi si dimostrarono incapaci di un intervento in forze, nonostante l'impegno e le insistenze di Churchill, per l'irriducibile opposizione di Roosevelt e di Eisenhower.

Ciò fu la causa prima della caduta di Rodi, dove solo pochissimi si opposero ai tedeschi (Pietro Carboni, Sottufficiale della Marina, sardo, alla testa di pochi ardimentosi fu l'anima della resistenza). In quest'area i tedeschi usarono dovunque la tattica di impiegare gruppi sceltissimi di

372 PIERLUIGI BERTINARIA

uomini fortemente armati e sostenuti da lanci di paracadutisti e da rincalzi nei punti di maggiore interesse e sensibilità.

Cosa che fecero a Coo, nelle isole minori ed infine a Lero, dove i comandanti di Marina dimostrarono grandi capacità decisionali e morali, mai rimanendo avviluppati da dubbi o da esitazioni.

Se Cefalonia costituisce la pagina più bella dell'Esercito nella resistenza, Lero indubbiamente la rappresenta per la Marina.

Ricordo che a Lero si realizzò, nonostante tutto, una interessante prima collaborazione fra italiani ed Alleati, anche se la battaglia ebbe per essi differenti significati. Dopo Lero, infatti, l'atteggiamento degli inglesi verso gli italiani cambiò. Il calore con il quale gli italiani si erano battuti li aveva profondamente colpiti.

#### In Grecia

Nel territorio greco era stanziata l'11ª Armata (Vecchiarelli), quella che è stata spregiativamente chiamata l'armata "s'agapò". Pareva infatti che la Grecia — soprattutto nelle aree di maggior urbanizzazione — avesse definitivamente infiacchiti i nervi ed il morale dei soldati e degli ufficiali italiani.

Non è possibile altrimenti giustificare i troppi cedimenti di molti comandanti, anche di fronte ad esigui reparti tedeschi: è più facile ignorarli.

Divisioni intere si dileguarono al solo annuncio dell'armistizio, prima ancora che da Atene fossero diramati ordini. Si trattava di soldati da molti anni alle armi, provati dalla dura campagna sul fronte albanese e, successivamente, dalla sottile e snervante guerriglia, lontani da anni dalle loro case, malarici in proporzioni altissime, mal equipaggiati e polverizzati in presidi minuti, lontani fra di loro e da ogni contatto. Soldati che erano stati dolorosamente colpiti dalla tragedia del popolo greco, decimato dalla carestia. Soldati che non avevano mai simpatizzato troppo con i tedeschi.

Fu in quel clima che intere divisioni, come la Forlì, la Modena, la Piemonte, la Cagliari, si dissolsero come nebbia al vento. Così come accadde alla Casale, che cadde interamente prigioniera in mano tedesca.

Si salvò dalla catastrofe la divisione Pinerolo che con le sue unità occupava la Tessaglia, un territorio dove era fortissima la presenza partigiana.

Fu così che la Divisione, per un atto di fierezza del suo Comandante (il generale Adolfo Infante), si trovò proiettata nel campo della resistenza, appoggiata e sostenuta in questo dalle Missioni militari alleate che fiancheggiavano l'esercito greco alla macchia. L'evento esemplare non mancò inoltre di esercitare e costituire un forte potere di attrazione nei confronti dei reparti dispersi e sbandati delle altre unità, che affrontarono lunghe marce per raggiungere questo superstite centro di resistenza italiano.

L'11 settembre a Pertuli — sulle pendici orientali del Pindo — il generale Infante firmava uno storico "Patto di cooperazione" con il generale Sarafis, comandante dell'ELAS (di ispirazione comunista), il colonnello Chris della Missione alleata e il colonnello Ratpopulos dell'EDES (di ispirazione monarchica). Patto che, ratificato al Cairo dal comando delle Forze Alleate del Medio Oriente, anticipava di un mese la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania.

Gli impegni intercorsi ebbero vita effimera e si vanificarono dopo appena alcuni giorni, nonostante l'impegno britannico di sostenere finanziariamente le forze italiane.

Non estraneo a ciò furono sia l'opzione di scelta offerta ai soldati italiani ("combattenti" o "lavoratori"), sia soprattutto l'atteggiamento dei comandi della Resistenza greca, che ben presto palesarono l'intento di tendere unicamente ad impossessarsi delle nostre armi ed a confinare i nostri soldati in "campi di raccolta" che ben poco avevano da invidiare a quelli tedeschi. Con il disarmo forzoso della *Pinerolo* il "Patto di cooperazione" cessava di avere significato politico e militare.

E gli uomini, ridotti allo stato di sbandati, cominciarono a vagare per i monti, senza meta e senza aiuti, mimetizzandosi con la popolazione locale.

Tutto questo appartiene alla storia di una delle più tragiche pagine della resistenza italiana all'estero: il dissolvimento di una Divisione che pure aveva dimostrato fermezza e animosità, e la morte di centinaia di uomini per consunzione, per inedia, per tifo petecchiale, per freddo, per fame, per angherie e crudeltà subite.

I nomi di Neraide e Karpenision sono le risonanze più bieche del trattamento riservato dai greci ai nostri soldati ridotti a larve umane che languivano in perpetua prostrazione, attendendo soltanto la morte.

Ed a questo possiamo aggiungere, senza tema di smentita, l'inumano e ignobile mercato di prigionieri affittati ai contadini greci dietro compenso sborsato, il più delle volte, dalle ignare missioni inglesi.

1150 caduti, 2250 feriti, 2000 dispersi segnano l'odissea di questa emblematica unità.

374 PIERLUIGI BERTINARIA

# Il gruppo di unità operanti nello scacchiere Bosniaco Montenegrino e Albanese

Le unità operanti in Montenegro, Bosnia, Erzegovina e in Albania ebbero sorte più benigna. Il maggior tempo fruito per addivenire a delle decisioni sia nei confronti dei tedeschi e sia per sondare le possibilità, le convenienze ed i vantaggi offerti dai contatti con i movimenti clandestini regionali, conferì maggior compagine ai reparti e maggior fiducia e sicurezza ai comandanti.

Rispetto al teatro greco vero e proprio – dove le frammentazioni politiche toglievano unitarietà al movimento della guerriglia e non dimostravano alcuna volontà di opporsi ai tedeschi, bensì soltanto quella di guardarsi con reciproca diffidenza in attesa di una resa dei conti definitiva (per questo tendeva ad armarsi a nostre spese) che sarebbe venuta solo dopo l'abbandono del territorio nazionale delle truppe germaniche – i movimenti clandestini erano sempre stati attivi, facilitando i fermenti ideologici nazionalistici ed indipendentistici.

La diversità delle condizioni ambientali, in uno con la difficoltà morfologica intrinseca del territorio, compartimentato e di non facile praticabilità specie per truppe motorizzate, favorirono una spontanea cooperazione fra i nostri comandi – particolarmente fra quelli di minor livello – ed i movimenti di liberazione locali

Dopo un periodo iniziale in cui gli italiani, per una politica d'occupazione che datava da due anni, erano sbilanciati a favore dei cetnici, le cose, progressivamente, si appianarono, sia pur permanendo la tendenza a disarmare i nostri reparti.

La collaborazione divenne, di fatto, sempre più stretta.

Ne sono testimonianza la costituzione del "Comando Truppe della Montagna", promosso dal Tenente Colonnello d'aviazione Mario Barbi Cinti e successivamente assunto dalla divisione Firenze (generale Azzi); la cooperazione con il comando albanese di Enver Hoxha; l'affiancamento operativo delle divisioni Venezia e Taurinense (fusesi in seguito nella divisione partigiana italiana Garibaldi) all'esercito di liberazione jugoslavo.

Sono soltanto gli esempi maggiori. Moltissimi altri sono pressoché sconosciuti, ma non per questo meno significativi.

E tutti dimostrano lo spirito di reazione e la volontà di rinascita e di riscatto del soldato italiano.

# RELAZIONE DEL MAGGIORE GIUSEPPE LABUS SUGLI AVVENIMENTI DOPO L'ARMISTIZIO

Il sottoscritto Maggiore di complemento Giuseppe Labus fu Arturo, nato il 3.5.1892 a Botticino (Brescia), Distretto Militare di Brescia, residente abitudinariamente a Montevideo (Repubblica dell'Uraguay - Sud America) dove ha interessi, moglie e figli, durante la permanenza in Italia coabita con la propria madre e sorella in Bergamo, Via Berlendis 2, espone a codesta superiore autorità militare quanto è a sua conoscenza circa i fatti e gli avvenimenti che si sono verificati in Grecia nel periodo bellico che hanno contribuito al crollo ed al collasso generale del nostro Esercito.

Da poco giunto in Italia dal fronte russo, fui inviato a Bari per inquadrare un battaglione di avieri destinati alla difesa degli aeroporti; ma stanco della poca cooperazione da parte degli ufficiali, dei quali solamente tre su 17 avevano partecipato a delle campagne, e ancor più per l'anormale contegno di alcuni ufficiali del 139° rgt. f. che per un pezzo di pane facevano favoritismi, chiesi ed ottenni di lasciare l'Italia e farmi trasferire in un reparto operante oltre mare.

Ciò avvenne il 17 agosto 1943. Da Mestre, punto di raccolta dei militari per la Balcania, partii il 30 agosto giungendo ad Atene il 5 settembre, il 7 al Comando del mio nuovo reggimento, il 44° rgt. f. della D. Forlì, e l'8 ad Anfiglia, dove si trovava dislocato il mio battaglione – il I/44° – di cui assunsi l'immediato comando giacché il mio predecessore, Ten. Col. Ventura, era stato richiesto dal Comando della Fanteria Divisionale (Gen. Morandi) quale ufficiale addetto.

...Assunto il comando del battaglione l'8 settembre 1943, all'armistizio ho pensato subito di tutelare gli interessi del reparto che rappresentava la Patria. Conoscevo molto bene il tedesco, sia per averlo combattuto nel 1915-18, sia per aver vissuto con esso due anni ed ancor più per aver partecipato alla campagna di Russia 1942-43, dove avevo avuto campo di completare le mie cognizioni sulla sua tracotanza, creduta superiorità e vigliaccheria.

Il caposaldo nel quale era chiuso il mio battaglione era circondato da 800 giovani tedeschi facenti parte delle organizzazioni delle SS. 376 PIERLUIGI BERTINARIA

La sera dell'8 settembre, appena venuta a conoscenza della truppa la notizia, il caposaldo fu invaso dalle truppe germaniche, già ubriache, che cercavano di fraternizzare coi miei soldati. Feci intervenire degli ufficiali loro poco discosti perché ogni promiscuità venisse evitata onde prevenire eventuali complicazioni e con due dei miei mi feci accompagnare ad ispezionare i diversi settori del caposaldo portando, con la parola e con la presenza, la calma e la tranquillità. Durante questo tempo, con uno stratagemma, il capitano comandante delle SS prelevava due miei ufficiali in servizio permanente effettivo: il Tenente Colonnello Ventura che non era ancora partito per Levadia ed il Capitano Pontiroli. Venutone a conoscenza, faccio telefonicamente le mie rimostranze al comando tedesco, ed il titolare si presenta a me chiedendo di parlarmi in privato e chiedendomi se ero il comandante effettivo del presidio e se fossi disposto a passare con tutto il mio reparto alle sue dipendenze, soggiungendo che tanto il Generale Morandi quanto il Generale comandante la divisione Forlì avevano dato l'assicurazione di combattere con l'armata tedesca. Chiesi ed ottenni una dilazione ed insistetti che i due ufficiali presi quali ostaggi fossero rilasciati, cosa questa che avvenne poche ore dopo. Al mattino del 9 mi giunse una circolare a firma Vecchiarelli, comandante l'11ª Armata, nella quale si impartivano le disposizioni per la cessione delle armi pesanti e d'accompagnamento ai tedeschi entro il 10 settembre. Non frapposi tempo al tempo, presso il battaglione vi era il Tenente Mario Amerio del 3° reggimento granatieri quale ufficiale preposto all'ufficio "I" e, conoscendo egli molti capi ribelli, lo invitavo a mettermi in contatto con essi, cosa che avvenne il giorno 9 settembre alle ore 11.00; ne ottenni l'appoggio morale e materiale per poter passare alla montagna con tutti gli uomini e materiali trasportabili, non volendo continuare una guerra non sentita a fianco di alleati che in Russia avevano assassinato tante migliaia di soldati nostri.

Le comunicazioni telefoniche coi nostri comandi superiori erano interrotte però avevo una radio trasmittente e ricevente ed il sottufficiale che ne aveva il comando, Sergente Maggiore Centineo Giovanni, aveva col collega della divisione Forlì un cifrario speciale da loro compilato e mi poteva trasmettere dei fonogrammi senza pericolo di intercettazione da parte tedesca.

Chiedo pertanto maggiori dettagli ed espongo il mio larvato intento. Mi giunge però una negativa assoluta da parte del superiore Comando. Verso le due pomeridiane riunisco a rapporto tutti gli ufficiali ed espongo segretamente il mio progetto, che viene accettato. Dò quindi le seguenti disposizioni: i muli che erano accantonati fuori del caposaldo dovevano rientrare, quattro mortai da 81 si spostassero a ridosso del presidio e rinforzassero una compagnia che dominava la pianura antistante la dislocazione delle truppe tedesche e che i quattro pezzi da 65/71 si spostassero in posizione dominante per battere sia i nodi stradali quanto l'accantonamento tedesco.

Verso il tardo pomeriggio tutto era disposto secondo gli ordini impartiti. La truppa, calma, serena, ignara di quanto stavo predisponendo, essendo stata mia cura avvisare gli ufficiali che ad essa nulla trapelasse giacché non mi fidavo soverchiamente circa la segretezza dei militari. Alle ore 18.00 nuovo abboccamento coi tedeschi i quali mi informano che l'eventuale disarmo si doveva effettuare l'11 o il 12; in tale frattempo io avrei potuto influire sui miei uomini per avere la loro completa adesione.

Verso le 22.00 mandai il Tenente Amerio a conferire con uno dei capi della montagna per prendere gli ultimi accordi circa il passaggio del battaglione, al completo di armi e materiali, in cambio della garanzia scritta che non sarebbero avvenute ritorsioni da parte loro, che mi fossero resi gli onori e conservate le armi e l'organicità del reparto, dando da parte mia l'assicurazione di una cooperazione leale e sincera, onde scacciare il tedesco dalla Grecia.

Al mattino del 10 verso le ore 6 antimeridiane il Tenente Amerio rientra portandomi l'assicurazione formale che tutte le proposte erano state approvate e che la notte sul 10-11 vi sarebbero stati, in una posizione delicata, 500 "Andartes" per difendere un mio fianco molto scoperto. Riunisco nuovamente gli ufficiali, i quali approvano il mio operato, ma aderiscono con meno entusiasmo di quello atteso: il che mi dà adito a dei sospetti. Li invito quindi ad avvisare la truppa perché si prepari, si vesta in panno e si alleggerisca, ed ho in poco tempo la sensazione che la massa abbia aderito giacché i visi dei soldati erano allegri, tutti vestiti in panno ed intenti a distruggere documenti personali e oggetti inutili. Alla mensa rinoto un atteggiamento strano tra i miei ufficiali e non vedo la certezza di poche ore prima. Pensai che erano nubi passeggere dato il difficile passo che stavamo per compiere. Mi ritiro spossato a riposare ma verso le 16.00 il Capitano Pontiroli mi si presenta prospettandomi il fatto che gli ufficiali non si sentivano tranquilli a seguirmi perché avevano timore dei greci.

A nulla valsero le mie parole. Non avevo nessuna autorità morale su di essi, giacché ero giunto al battaglione da solo poche ore, pertanto, 378 PIERLUIGI BERTINARIA

dopo ripetute insistenze, tutte dimostratesi vane sospesi ogni pressione. Alle 21.00, dopo mensa, avendo riunito tutti gli ufficiali insistetti ma la perorazione risultò inascoltata; alle 23.00, col Tenente Amerio, passai dalla parte degli "Andartes", accolto fraternamente. Il 13, in un paesetto della catena del Parnaso, ci raggiunsero una parte della 7ª e dell'8ª compagnia del 44° fanteria, al comando del Tenente Dambra e dei Sottotenenti Trota e De Vico, con 170 uomini completamente equipaggiati ma disarmati.

Da questo momento incominciarono i nostri guai. Lunghe e faticose marce in alta montagna, poco o nulla vettovagliati, osservati con cipigli arcigni dalle popolazioni e da esse rispettati soltanto perché scortati dagli "Andartes". Dopo 7 giorni arrivammo a Spertiala, dove trovai il Tenente medico del battaglione, Scordamaglia Renato, e il Sottotenente Foganti, comandante di un plotone mortai, che mi avevano seguito a distanza di ventiquattr'ore. Essi riferirono che i tedeschi erano furibondi contro di me, che la truppa voleva seguirmi, ma gli ufficiali ne impedirono ognimovimento giacché la maggioranza di essi era incriminata per rapine, eccidi, soprusi ed incendi. I tedeschi disarmarono l'intero battaglione che in seguito fu inviato a Lamia in un campo di concentramento, da dove, attraverso Salonicco, venne infine fatto proseguire per la Polonia per lavorare nelle miniere di carbone con tutto il personale della divisione. Queste notizie collimano con quelle fornitemi dal Sergente Maggiore Catone Pietro da Salerno del IV/44, incontrato un giorno nella Tessaglia durante le mie periodiche gite.

Il 15 settembre sono giunto con 170 militari del 44° a Karpenisio, zona di raccolta di noi disarmati e ramenghi.

Al costituendo campo di concentramento ho trovato un Capitano dell'Assietta, Sardi Paolo da Casale, fatto prigioniero unitamente al Maggiore Tucci dei CC.RR. nei pressi di Atene, una ventina di disertori e pochi altri militari provenienti da altri settori.

Dopo due giorni a Karpenisio giungono a centinaia i nostri disgraziati soldati e ufficiali in condizioni avvilenti per le angherie subìte da parte degli "Andartes".

Spogliati, bastonati, affamati vengono avviati al campo di concentramento. Gli ufficiali non hanno più nessuna autorità, chi impera è il disertore ed il di lui bastone.

Vengono smembrati i reparti, ufficiali e graduati privi di distintivo di grado sono comandati da facinorosi più arditi degli altri.

Coloro i quali avevano potuto salvare qualche indumento vengono sottoposti a nuova spogliazione.

Fino al giorno 22 settembre il campo di Raki era formato da circa 3000 uomini provenienti dal Peloponneso, dal Pireo e dalle isole dell'Eubea, Corfu e Cefalonia.

Senza indugi mi metto alla testa di questi disgraziati e cerco di organizzarli, malgrado gli intoppi frapposti dagli "Andartes" e dai disertori. Ho la soddisfazione di ottenere qualche larvato risultato; mi metto in contatto con la Missione inglese, capeggiata dal Ten. Col. Arthur, vero gentiluomo che si mostrava molto amico degli italiani interessandosi subito presso le autorità greche perché ci rispettassero e il vettovagliamento fosse fatto in più larga misura. La truppa, senza teli da tenda, aveva cercato di sistemarsi in un bosco di abeti costruendo capanne con frasche, muschio e felci. In questo frattempo vengo a conoscenza che a quattro giorni di marcia, fra le montagne, si trovava un generale italiano con una divisione. Con stratagemmi e protetto dalla Missione inglese ottengo di recarmi in cerca di questo Comando, che trovo il giorno 27 settembre a Pertulli.

Il comandante di queste truppe composte dalla Divisione Pinerolo ed al 6° reggimento cavalleria Aosta era il generale di divisione Adolfo Infante.

Fu per lui una sorpresa che altre truppe italiane si trovassero fra le montagne. Mi presenta al Col. Cris della Missione inglese, dal quale ottengo la formale promessa che gli "Andartes" restituiranno tutto il maltolto, oppure che a cura della missione stessa saremmo stati riarmati ed equipaggiati (allego documento probatorio). Parto il 3 ottobre giungendo a tappe forzate a Kapernisio il 6, dove la situazione delle truppe italiane era quasi insostenibile. Altri reparti erano giunti: bersaglieri, artiglieri, fanti affluivano giornalmente venendo sempre letteralmente spogliati.

Questi reparti avevano degli ufficiali come il Tenente Colonnello Novelli comandante un gruppo da 149 proveniente dall'Eubea, il Maggiore Araneo comandante un gruppo di artiglieri pure proveniente dalla costa, un battaglione del 2° bersaglieri comandato dal Capitano De Santis ed un battaglione costiero n. 478 comandato dal Maggiore Valgonesi.

Siamo giunti al giorno 8 ottobre. Dopo una riunione fra gli "Andartes", il comandante inglese ed io, quale rappresentante delle truppe italiane, i greci vengono alla determinazione di sospendere ogni rifornimento viveri malgrado le rimostranze del Col. Arthur e mie. Nella stessa mattinata 380 PIERLUIGI BERTINARIA

la Missione inglese mi fornisce 5 sterline e due milioni di dracme perché incominciassi a rifornire di viveri le truppe: 6000 uomini. Ho fatto quanto mi era possibile fare e verso il pomeriggio tutti i reparti ebbero una piccola razione di viveri. I giorni seguenti la Missione mi accreditò altro denaro migliorando il tenore di vita dei militari, malgrado le enormi difficoltà per l'acquisto e la confezione dei pasti.

La razione principale era pane di granoturco con un rancio caldo di fagioli, lenticchie, ecc... In questo frattempo il Maggiore Grimaldi della *Pinerolo*, ed il Cap. Miceli della stessa unità, si presentavano provenienti da Spertiano per accertarsi sulla nostra situazione. Situazione che a Karpenisio si aggrava nei giorni successivi, con gli ufficiali e le truppe sempre più intimorite dai disertori e dagli "Andartes" facenti parte dello stesso battaglione Grimaldi.

Il 13 ottobre mi giunge dalla *Pinerolo* il foglio n. 94/Pers/3 che attesta il mio operato in conformità agli ordini. Per la mia condotta intransigente, il contegno energico e la continua mia presenza fra gli ufficiali e la truppa ebbi un risultato sbalorditivo di adesioni raggiungendo il 99% dei suffragi positivi, ma disgraziatamente il giorno 14 ottobre ebbi la comunicazione che la *Pinerolo* ed il 6° *Aosta* erano stati disarmati.

Acqua, freddo e fame contraddistinsero il periodo che va dal 16 ottobre al 6 novembre, quando ebbimo l'ordine di sbandarci perché una colonna tedesca stava raggiungendo la zona di raccolta degli italiani. Non vedendo nessuna via di uscita da questo caotico marasma, sempre con l'appoggio del Ten. Col. Arthur, cercai di smistare questi militari, quanti più ne potevo, sui villaggi perché in essi trovassero alloggio, vitto e lavoro. Le truppe si sbandarono tra le montagne dove furono per l'ennesima volta denudate e seviziate sia dalla popolazione civile che dagli "Andartes".

Il 25 novembre ritornai in Karpenisio dove rimasi occulto nella casa del capo di polizia giacché disertori italiani, capeggiati da un tal "Gim" non ben identificato, mi davano la caccia per sopprimermi avendo impedito di far trasformare gli italiani in tante cellule comuniste.

Anche la Missione inglese di Kapernisio ebbe in questo frattempo un cambiamento che fu molto sentito da noi giacché il Ten. Col. Arthur fu sostituito dal maggiore Jon, antitaliano che ci fece pesare il pungo d'oro che distribuiva agli "Andartes", lesinando il lesinabile a noi che ne avevamo diritto in base ad una convenzione stipulata fra il Capo del Medio Oriente Gen. Henry Wilson ed il Generale Infante: convenzione che assegnava mensilmente ad ogni italiano una sterlina.

A me disse testualmente: "Tutti gli italiani che si trovano in Grecia moriranno e nessun indumento inglese andrà a coprire il loro lurido e sporco corpo!" Lotte giornaliere dovevo sostenere con questo incosciente. Finalmente in
febbraio ebbi il nulla osta per uscire ed interessarmi dei militari distaccati
nella zona di Karpenisio e dintorni, giacché gli "Andartes" stessi avevano
soppresso il disertore "Gim" ed il capo comunista greco Barbaianni, altro mio persecutore che era stato sgozzato perché si era appropriato di
un congruo numero di sterline.

Il Colonnello Giuseppe Berti, comandante il 6° Aosta, ed ufficiale più elevato in grado dopo l'abbandono del Generale Infante delle truppe che erano alle sue dipendenze, viene, verso la fine di febbraio, imprigionato dagli "Andartes" sotto l'accusa di "Criminale di Guerra".

Ho subito interessato la Missione inglese, ora capeggiata dal Maggiore Dikson, che mi diede la garanzia che il Berti sarebbe stato tutelato. Altre assicurazioni simili le ebbi dal Maggiore Clausc, Capitano Li e Ten. Kuc, Capo della Missione di Niokori, ma fino alla mia partenza dalla zona dove si trovava, e precisamente il 15 agosto, molto interessamento non doveva essere avvenuto perché il Berti continuava ad essere carcerato fra delinquenti greci e sempre sotto severa sorveglianza.

Nel periodo febbraio-agosto, sempre ostacolato dalle autorità greche che vedevano in me un fascista... pericoloso, ho girato nei vari villaggi dei Roumelli per assistere e confortare i nostri poveri militari.

Essi lavoravano come contadini presso famiglie greche, seviziati, mal nutriti e trattati da schiavi. Ironia fra le ironie: lo schiavo che deve pagare il proprio padrone! La missione inglese passa mezza sterlina d'oro ad ogni famiglia greca e per ogni militare italiano. Si pensi al come si dà la caccia a questa merce preziosa; lavorare e non essere ricompensati; cose mai viste che serviranno per la storia a macchiare ancor più il popolo greco. Ho trovato famiglie che avevano perfino sei schiavi italiani.

Si ripetono riveduti e corretti gli anedotti della capanna di zio Tom.

Altro crimine premeditato con sadica voluttà da parte dei Comandi degli "Andartes". Visti gli inutili sforzi per trasformare noi italiani in tante cellule comuniste, viste le innocenti vittime di Neraide, Saika, Karpenisio, ecc. erano insufficienti, il 6 giugno 1944 dettero ordine che tutti gli italiani dislocati fra la pianura di Tessala e di Agrignon e sulle montagne si riunissero a Niokori, Spinazza e Saika. Si prospettava una nuova ecatombe, ma questa volta fortunatamente fu abortita per l'energico intervento inglese.

382 PIERLUIGI BERTINARIA

Mi rivolgo a codesto Superiore Comando perché si compiaccia intervenire ed alleviare le condizioni dei 6800 militari italiani dislocati nella zona di Niokori, tutti ammalati che lottano per la conservazione della loro esistenza e farli rimpatriare. Se la massa fosse troppo numerosa, date le nostre condizioni, ci si interessasse almeno di circa 400 ammalati che se dovessero restare altro tempo in Grecia avrebbero la sorte segnata.

Quale vecchio ufficiale e patriota che ha partecipato a tutte le campagne per la grandezza della Patria, mi permetto segnalare il nome di un vero misantropo altruista ed eroe, il S. Tenente medico Manetti Carlo della provincia di L'Aquila che solo fra tutti i medici ha profuso la sua umanitaria opera per tutto il periodo che va dal 20 ottobre ad oggi nel campo di Neraide e di Saika.

#### I PRIGIONIERI ITALIANI IN MANI ALLEATE

#### ROMAIN H. RAINERO

La situazione dei prigionieri militari italiani agli inizi del 1944 si presenta stabile nella sua gravità: anche se la situazione politica italiana nella parte dell'Italia soggetta al Regno del Sud, andava verso una sempre maggiore realizzazione di quella "cobelligeranza" sancita dal secondo armistizio (di Malta del 29 settembre 1943), essa non pareva avere avuto nessuna influenza sulla sorte dei militari italiani tenuti prigionieri nelle più varie parti del mondo dagli Alleati. Ovviamente il discorso di una eventuale evoluzione della situazione dei prigionieri italiani non si può fare evocando la situazione dell'Italia del Nord, quella della Repubblica Sociale Italiana con la quale, permanendo lo stato di guerra con gli Alleati, non solo non era pensabile avviare ad una qualche soluzione il problema, ma al contrario esisteva vieppiù l'eventualità, con una guerra guerreggiata sul territorio stesso della Penisola, di aumentare il bottino di prigionieri con 'nuovi' prigionieri, da trattarsi, forse, ancora peggio degli altri, dei primi, del periodo 10 giugno 1940 - 8 settembre 1943. Un'altra considerazione andrebbe fatta a proposito degli Stati detentori dei prigionieri italiani; infatti, se un certo controllo poteva essere fatto sui militari in mani anglofranco-americane, ben diversa era questa prospettiva per quelli trattenuti dai sovietici. Per i primi vi era una precisa regolamentazione anche numerica, per gli altri regnava solo incertezza. Il nostro proposito vuole limitare la nostra indagine per il 1944 ai prigionieri in mani alleate anglofranco-americane; ma era necessario fare cenno, almeno a livello di problema, anche a quei prigionieri in mano sovietica che le stime ufficiali italiane indicavano di una consistenza oscillante tra un massimo di 80 000

384 ROMAIN H. RAINERO

ed un minimo di 60 000 (1) e che la realtà successiva doveva paurosamente abbassare di numero. E tanto per completare questo panorama va ricordato anche che, con l'evocazione di questi detentori non si esauriva il panorama degli Stati che avevano nei loro campi prigionieri di guerra italiani. Almeno due altre zone, che noi non esamineremo di proposito, ma che vanno ricordate, sono da citare. La prima detentrice di questo gruppo era la Grecia che tratteneva nei propri campi ben 35 620 prigionieri di guerra, di cui 802 ufficiali e 34 818 sottufficiali e soldati. Vi era poi la regione che la documentazione ufficiale italiana denominava "Balcania" con una consistenza di prigionieri italiani che rimaneva abbastanza vaga: essa comprendeva la Jugoslavia, con ben 62 500 prigionieri, la Bulgaria (2500), la Grecia (35 000) ed altri Stati con modeste presenze di prigionieri: l'Albania, la Romania, e, fuori zona, la Turchia. Un caso a parte poi, era la Svizzera che contava solo internati e non prigionieri di guerra, e cioè 21 197 militari italiani, di cui 1979 ufficiali e 19 218 sottufficiali e soldati.

Per tutti i prigionieri la data chiave per la loro storia è costituita dalla firma degli armistizi del 3 e del 29 settembre 1943, ma la vera svolta
concreta si ebbe l'8 settembre con l'annuncio della conclusione del primo
armistizio ed il successivo sbandamento dello Stato italiano e con la nascita delle molte Italie: per i prigionieri, che erano privi di notizie dirette
e che erano già stati sconvolti dall'evento precedente, la caduta del regime
fascista del 25 luglio, ecco apparire un'altra crisi ed una nuova occasione
di sconvolgimenti e di divisioni. All'inizio del 1944 la situazione all'interno dei campi di prigionia era pertanto divisa tra almeno tre tipi di militari: innanzitutto vi erano coloro che, per convinzioni politiche nuove o
antiche, o per semplice tornaconto, si dichiaravano disposti a collaborare
con gli ex-nemici. In questa categoria possono rientrare sia coloro che volevano limitare la loro collaborazione ad aspetti non-militari, sia coloro

<sup>(1)</sup> Questi dati sono dati "ufficiali" di fonte italiana. Vedasi al riguardo l'Allegato I: Quantitativo iniziale dei prigionieri di guerra e degli internati all'estero, della Relazione sull'attività svolta per il rimpatrio dei prigionieri di guerra di internati, 1944-1947, Roma, Ministero della Guerra, Ufficio Autonomo Reduci da Prigionia di guerra e rimpatriati, 1947.

<sup>(2)</sup> Su questi prigionieri della Balcania gli scritti storici complessivi sono pochissimi, mentre le testimonianze sono numerose. Per un quadro d'insieme di questi casi, si veda soprattutto lo studio di S. Bianchini, "I prigionieri italiani nella regione balcanica", nell'opera collettiva I prigionieri militari italiani durante la seconda guerra mondiale. Aspetti e problemi storici, a cura di R.H. Rainero, Milano, Marzorati, 1985, p. 117 e sg.

che volevano riprendere le armi e passare decisamente a contribuire con gli alleati ex-nemici a liberare l'Italia dall'occupazione tedesca in formazioni italiane nuove o inquadrati negli eserciti alleati. Riguardo al primo caso, si era verificato un precedente illustre, in piena guerra, in Africa Orientale, allorquando il gen. Guglielmo Nasi firmò, il 24 giugno 1942, con le autorità britanniche, nella sua veste di vice-governatore dell'Impero e di ufficiale di più alto grado tra i prigionieri italiani dopo la morte del duça d'Aosta, viceré d'Etiopia, il famoso "accordo di Eldoret" in base al quale ogni prigioniero veniva lasciato libero di accettare o no di lavorare per le autorità inglesi; in questo caso l'accordo legittimava, a tutti gli effetti, una eventuale simile scelta. Da parte delle autorità inglesi il proposito di utilizzare i prigionieri italiani risaliva ad alcuni mesi prima dell'accordo di Eldoret, allorquando fu redatto al Cairo, il 30 gennaio 1941 dal Quartier Generale britannico un piano sull'uso dei prigionieri italiani ai fini di un lavoro politico antifascista. In tale piano a firma del col. C. Thornill e di F. Stark, si facevano interessanti osservazioni sulla situazione dei militari italiani e se ne ventilava l'inserimento in un complesso di decisioni britanniche per giungere allo sganciamento dell'Italia dall'Asse. Nel punto 10 di tale Piano veniva evocata questa prospettiva in questi termini:

"Un ulteriore uso di prigionieri, che noi raccomandiamo urgentemente, deve dipendere dall'assistenza delle autorità militari; esse sole lo possono organizzare. Si tratta di rendere i prigionieri italiani strumenti della lotta antifascista. Noi pensiamo che ciò possa avere successo nei confronti di circa i due terzi del numero disponibile dei prigionieri, a patto che gli altri – i veri fascisti – vengano separati e confinati a parte il più rapidamente possibile dopo la cattura, cioè entro una settimana o due...". (3)

Anche se il piano non andò a buon fine per una serie di difficoltà politiche generali, rimane il fatto che una utilizzazione dei prigionieri venne anche ventilata dallo stesso Churchill, il quale indicava al Comando Supremo la propria idea di concentrare in Cirenaica dei gruppi di prigionieri italiani allo scopo di crearvi una colonia di Liberi-Italiani da utilizzare quale forza anti-mussoliniana. L'idea era di inserire in questa azione di propaganda antifascista nei vari campi di detenzione coloro che erano sia per origini (i maltesi), sia per convinzioni politiche (i fuoriusciti antifascisti d'Egitto per esempio) in grado di meglio spiegare a quelle masse di

<sup>(3)</sup> E. Aga Rossi, L'inganno reciproco. L'armistizio tra l'Italia e gli anglo-americani del settembre 1943, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, 1993, p. 237.

386 ROMAIN H. RAINERO

prigionieri il significato dell'impegno politico che si richiedeva loro. Il progetto di Churchill è dell'11 febbraio 1941; poco dopo però, il comandante in capo per il Medio Oriente, gen. Archibald Wawell, faceva tramontare ogni cosa affermando che "le possibilità di costituire una forza di liberi italiani traendoli dai prigionieri di guerra non poteva essere ancora valutata" e così, il 21 marzo, ogni proposito di questo tipo naufragava. (4)

Evidentemente i tempi non erano maturi, specie sul piano interno italiano ma il precedente di Eldoret tornò di attualità nelle vicende successive. Infatti questo precedente diventava per le ben note vicende istituzionali e militari italiane, assai interessante per le autorità alleate che vi diedero. dopo il settembre 1943, una speciale diffusione. Vi erano pure alcuni gruppi di prigionieri i quali ritennero che ogni cedimento di fronte alle proposte degli anglo-franco-americani, dovesse essere considerato un vero e proprio tradimento dell'idea fascista alla quale dichiaravano di voler rimanere legati. I motivi di tali scelte sono piuttosto complessi e vanno dai ricordi recenti di una fratellanza d'armi con i tedeschi alla dura realtà concentrazionaria che faceva apparire i detentori sempre più nemici e quindi sempre lontani dalla generosità che avrebbe potuto, in alcuni casi, ammorbidire le opposizioni di coloro che vennero definiti dai detentori "criminali fascisti" e come tali rinchiusi in speciali campi dalle regole assai più rigide degli altri. La nascita della Repubblica Sociale Italiana con alla sua testa il redivivo Mussolini, fece anche apparire queste posizioni come necessarie per dare una suprema prova di lealtà nei riguardi di un regime che non si voleva considerare sconfitto, bensì tradito e costoro, i prigionieri 'irriducibili' si rifacevano volentieri a quanto, alla vigilia della caduta del regime ed in piena débacle militare italiana, qualcuno andava affermando circa la necessità assoluta di non cedere alle lusinghe del nemico: "per ignoranza si può abboccare, per malafede la si può accettare... un'arma il soldato prigioniero possiede e deve adoperare: la fede... Chi viola comunque la disciplina rende un servizio al nemico" (5)

Vi era infine la posizione degli attendisti che ritenevano che ogni scelta politica a favore degli uni o contro gli altri fosse impraticabile vista la condizione non libera dei militari. Conveniva, secondo questa tesi attendere che le cose si fossero decantate e, soprattutto che ognuno fosse messo in

<sup>(4)</sup> F. W. Deakin, "Lo Special Operations Executive e la lotta partigiana", in L'Italia nella seconda guerra mondiale e la Resistenza, Milano, Franco Angeli, 1988, p. 97.

<sup>(5)</sup> Cit. in A. Beretta, Prigionieri di Churchill, Milano, Ediz. Europee, 1963, p. 25.

grado di meglio documentarsi per meglio capire e per meglio scegliere il proprio destino. Fino ad allora una non-scelta era di rigore. Con il gen. Ettore Scala veniva precisato: "Siamo soltanto prigionieri e soldati. Abbandoniamo ogni altra considerazione e lasciamo che gli eventi si compiano. Quando usciremo dai reticolati, ciascuno prenderà la strada che meglio ritiene...".(6)

Ed ora che di questa realtà concentrazionaria si è data una certa configurazione conviene precisare, a seconda degli Stati detentori di prigionieri militari italiani, la dimensione numerica con alcune indicazioni geografiche connesse alla loro detenzione nel 1944.

#### In mano americana:

| negli Stati Uniti        | 51 000  |
|--------------------------|---------|
| in Italia                | 19 000  |
| nell'Africa del Nord     | 9651    |
| in Francia e in Germania | 43 000  |
| totale                   | 122 651 |

#### In mano francese:

| nell'Africa del Nord    |        | 37 300 |
|-------------------------|--------|--------|
| in Corsica              |        | 713    |
| nell'Africa Equatoriale |        | 314    |
| in Francia              |        | 29 227 |
|                         | totale | 67 554 |

## In mano inglese:

| in Inghilterra              | 158 029 |
|-----------------------------|---------|
| in Medio Oriente            | 70 001  |
| nell'Africa Meridionale     | 40 794  |
| nell'Africa Orientale       | 53 149  |
| nell'Africa Occidentale     | 1 566   |
| nell'India                  | 33 302  |
| nell'Australia              | 17657   |
| nel Canada, Giamaica e Aden | 139     |
| nella Rhodesia              | 4 471   |

<sup>(6)</sup> Fascist Camps, a cura di C. G. Baghino, Roma, C.E.N. 1960, p. 182.

| a Malta              |        | 726             |
|----------------------|--------|-----------------|
| a Gibilterra         |        | 541             |
| nell'Africa del Nord |        | 11506           |
| in Italia            |        | 20 000          |
|                      | totale | 411881          |
| 80                   |        | \$8117640754750 |

## Totale generale:

602 086

Evidentemente questi dati numerici non sono da prendersi quali dati assolutamente fissi e definitivi, innanzitutto perché tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre i dati variano; ma non basta tenere presente questo fatto. Bisogna anche evocare le fonti che, di varia provenienza ed in periodi particolarmente agitati, non sono né omogenee, né uniche: la stessa fonte ufficiale dei detentori non si presenta mai con cifre identiche: morti e spostamenti dall'uno all'altro alleato detentore, specie nelle zone ancora calde (Nord Africa, Italia e Francia) fanno sì che si possa avere dalla stessa fonte dati assai differenti. Pertanto queste cifre sono da prendersi come entità di riferimento che le stesse autorità italiane preposte alla vicenda prendono come tali. Per esempio la relazione che, nel giugno 1944, il capo dell'Alto Commissario per i Prigionieri di Guerra, gen. Pietro Gazzera, inviò al presidente del Consiglio Bonomi riferiva cifre lievemente diverse e così sarà, allorquando, il 24 giugno 1947 vi sarà la relazione finale sulle attività dell'ente.

Se queste sono le situazioni numeriche relative ai prigionieri, non si può certo ritenere che l'interesse della nostra ricerca possa concentrarsi in questo solo elemento. Al di là delle cifre, appare necessario, allorquando si voglia esaminare il problema dei prigionieri di guerra in mani alleate nel 1944, dividere il discorso in almeno tre aspetti fondamentali. Non ci si può certo accontentare del primo aspetto che è quello relativo alle vicende dei prigionieri nelle varie località nelle quali sono tenuti nei vari campi. Condizioni e situazioni contrastanti e alterne a parte, non basterebbe un simile discorso ad illustrare l'intero e complesso problema, pur essendo di notevole interesse. Le condizioni di vita e le varie situazioni degli italiani in cattività meriterebbero di essere trattate finalmente in modo completo ed omogeneo, ma si tratta di impresa enorme che supera, di gran lunga, i limiti delle nostre osservazioni. Il secondo aspetto altrettanto importante, investe il discorso che, a partire dalle autorità politiche italiane del Regno del Sud, da Brindisi, dal 10 settembre 1943, da Salerno, dal 16 febbraio 1944 e da Roma, dal 15 luglio 1944, venne fatto alle varie

autorità alleate, sia nel quadro della Commissione Alleata di Controllo, diventata poi Commissione Alleata, sia nel dialogo con i capi supremi degli Stati Uniti (e principalmente il Presidente Roosevelt) e della Gran Bretagna (e principalmente con il Premier W. Churchill), sia infine con il governo della cosiddetta Francia Libera. È in questo discorso diplomatico che la realtà incerta della cobelligeranza andò ad urtarsi contro sordità ed incomprensioni. Da una parte vi era chi negava che la condizione 'nuova' di cobelligerante potesse avere ripercussioni automatiche su situazioni che erano state prodotte dall'iniziale posizione dell'Italia nel conflitto. Dall'altra vi era anche chi, come la Francia di De Gaulle, negava all'Italia lo stesso riconoscimento di cobelligerante non essendo, tra l'altro, la Francia cofirmataria di nessuno dei due accordi di armistizio dell'Italia, di Cassibile e di Malta. Quanto all'URSS, si può dire che in questo problema ubbidiva a direttive proprie e se tendeva a dare al nuovo governo quel riconoscimento diplomatico che per primo tra gli alleati concederà nel marzo 1944, non ne vedeva, quale conseguenza obbligatoria, la riconsegna dei prigionieri di guerra nelle sue mani. Infine quale terzo aspetto della nostra ricerca, l'insieme delle decisioni che, sul piano interno italiano, si prendono allo scopo di assistere nella prigionia e di organizzare il rimpatrio di questa ingente massa di militari dispersi ai quattro orizzonti del mondo.

Per quanto riguarda il discorso che, a livello diplomatico, le autorità italiane fanno agli Stati detentori, esso non riguarda solamente l'aspetto legittimo, ma pur sempre debole, della necessità di fare seguire alla cobelligeranza l'esigenza politica generale italiana di fare rientrare i militari italiani prigionieri nel seno della patria, bensì l'altro aspetto, ben più importante, di servirsi di costoro nella generale economia di guerra. E questo aspetto riguarda sia la loro utilizazzione nello sforzo bellico alleato a livello di manodopera tanto più preziosa quanto libera, sia il loro inserimento in reparti militari nuovi da utilizzare nello sforzo bellico alleato sul suolo italiano o altrove, a fianco di quelle truppe dell'esercito del Regno del Sud già inserite attivamente nella guerra d'Italia. Interessanti appaiono, a questo riguardo, le osservazioni che a Brindisi vengono sottoposte al capo del governo Badoglio all'indomani della dichiarazione di guerra alla Germania. "Nessuna o scarsa notizia sicura giungeva per quanto molte voci circolassero, frutto più che altro del desiderio popolare: quali quelle che fosse stata conclusa un'alleanza militare con le Nazioni Unite, che il Maresciallo Messe avesse preso il comando delle truppe italiane in campo, che i prigionieri fatti in Sicilia e 390 ROMAIN H. RAINERO

perfino in Tunisia venissero restituiti per essere inquadrati in nostre unità combattenti". (7)

Tali esigenze che affiorano in molti documenti ufficiali corrispondevano ad una diffusa volontà di voltare rapidamente pagina iniziando con gli Alleati quella cobelligeranza attiva che sembrava evocata nei documenti armistiziali ed in molte dichiarazioni ufficiali militari e politiche degli Alleati. Ne sia testimonianza la notizia fragorosa con la quale la vicenda dei prigionieri segna l'inizio dell'anno. Essa si riferisce ad un incarico che il generale P. Piacentini, rientrato dalla prigionia, riferiva al Ministero degli Affari Esteri di Brindisi di aver avuto, circa un presunto accordo tra le Nazioni Unite ed il governo italiano, accordo che il generale Piacentini avrebbe dovuto, per incarico del Gran Quartier Generale alleato a Delhi, portare alla conoscenza dei prigionieri italiani in India. In esso venivano stabiliti i seguenti principi:

- 'status quo' dei prigionieri di guerra sarà preponderantemente mantenuto; trattamento migliorato per quanto è possibile;
- volontari, ripeto volontari, saranno formati in unità a carattere italiano al comando di ufficiali e sottufficiali italiani per essere impiegati in ogni parte del mondo allo scopo di servire i migliori interessi della causa degli Alleati ed a discrezione delle potenze che attualmente detengono i prigionieri;
- 3. uniforme per quanto possibile quella delle truppe britanniche con distintivi di grado, arma, ricompense italiane;
- 4. paga da essere stabilita tra le potenze interessate ed il R. Governo d'Italia;
- disciplina esercitata dagli ufficiali italiani e soggetta al finale controllo delle autorità britanniche;
- 6. le guardie saranno trattenute nelle baracche;
- mettere in grande evidenza che gli italiani così riuniti in dette unità operano agli ordini del proprio Re e del proprio Governo e non, ripeto, non sotto nemiche pressioni". (8)

Lo stupore delle autorità italiane di governo nel ricevere tale comunicazione fu enorme e ben si incaricò lo stesso capo del governo, maresciallo Badoglio, di farne partecipe la Commissione Alleata di Controllo, per il tramite del suo vice-presidente Joyce, mostrando quanto l'incarico

<sup>(7)</sup> Il primo segretario di Legazione Venturini al capo del governo Badoglio, Appunti, Brindisi, 15 ottobre 1943, in D.D.I. serie X, vol. I, p. 51.

<sup>(8)</sup> Il capo del governo Badoglio al vice-presidente dell'A.C.C. Joyce, Brindisi, 5 gennaio 1944, Allegato, Ibid. p. 125.

che il generale Piacentini aveva ricevuto non trovasse, nei documenti sottoscritti dallo stesso governo di Brindisi, riscontro alcuno. Non vi era alcuna traccia di quanto l'autorità inglese di Delhi aveva deciso di rendere noto ai prigionieri italiani e quindi di quelle ventilate unità italiane al servizio delle Nazioni Unite (o della Gran Bretagna?). Si rammentava che esisteva al riguardo solo una generica dichiarazione del maresciallo Badoglio, in data 10 ottobre 1943, ma nessun accordo al riguardo era stato negoziato e sottoscritto. Successivamente tra il generale Gazzera ed autorità militari americane era stato discusso, a Washington, un piano di organizzazione militare dei prigionieri di guerra italiani senza che si giungesse in qualche modo a fare uscire dall'impasse la trattativa. Quindi le notizie, di cui il generale Piacentini si era fatto portavoce, erano prive di qualsiasi fondamenta e tali da indurre l'insieme dei prigionieri in pericolose illusioni di svolte imminenti del loro status.

A questo riguardo, anche la lettera che il maresciallo Badoglio rivolse, il 27 gennaio 1944, al presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, invocava un'evoluzione molto importante anche ai fini della sorte dei prigionieri di guerra e del loro eventuale inserimento nell'insieme delle forze armate delle Nazioni Unite. Infatti veniva ricordato, nel quarto paragrafo di tale lettera, questa richiesta: "...if Italy who is now fighting the same common enemy could be declared an ally, you would have the eternal gratitude of the Italians living in Italy and in the United States". (9) E nella relazione del segretario generale agli Esteri, R. Prunas, al capo del governo, Badoglio, del 28 gennaio, veniva riportato quanto era stato comunicato al capo della Commissione Alleata di Controllo Donovan, in data 26 gennaio, su questi importanti argomenti. Dapprima la questione della partecipazione dell'Italia alla guerra e, nel secondo capoverso la questione dei prigionieri di guerra sotto il controllo degli Alleati; la sostanza era sempre la stessa e cioè: "Italy is not only perfectly willing, but it desires that her war effort against the Germans be made more effectual by also employing the 450 000 prisoners of war in allied hands; but Italy asks at the same time that their human dignity be safeguarded...". Appare chiaro che le trattative si svolgevano con una certa accelerazione data, sia dalle autorità italiane che vogliono liberare al più presto contingenti sempre più numerosi di prigionieri di guerra, sia dalle stesse autorità militari alleate che vedono nell'impiego di questi militari un ausilio possibile, non

Il capo del governo Badoglio al presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, Napoli, 27 gennaio 1944, Ibid. p. 159.

392 ROMAIN H. RAINERO

trascurabile nel quadro generale delle operazioni in Italia ed in Europa. Il negoziato portò ad un progetto di accordo per la sistemazione dei prigionieri italiani sotto il controllo delle autorità britanniche del Commonwealth e degli Stati Uniti; secondo i termini quantitativi si parlava dell'impiego di 27 000 ufficiali e di 420 000 sottufficiali e soldati da inserire con alcune cautele nel grosso delle truppe alleate da impiegarsi sui vari fronti. A questo progetto il Ministero degli Affari Esteri di Brindisi rispose il 29 gennaio inviando alla Commissione Alleata un contro-progetto in otto punti circa "l'organizzazione e l'impiego dei prigionieri italiani" che costituisce la prima enunciazione ufficiale italiana di una dottrina circa questo delicato problema. L'analisi di questo fondamentale documento appare interessante anche per stabilire i limiti del negoziato venturo dopo il rigetto della sostanza dell'accordo "indiano" del 5 gennaio. La posizione delle autorità italiane è netta e può essere riassunta nell'affermazione del punto 7 che precisa: "Si ritiene che la semplice esposizione delle disposizioni dell'accordo fatto più innanzi basta per se stessa a dimostrare le ragioni per le quali esso non può costituire neanche una base di discussione. Qualunque Governo che ritenesse di apporvi la sua firma sarebbe indubbiamente travolto dall'opinione pubblica dell'Italia liberata e cadrebbe automaticamente nel più certo discredito da parte degli italiani del territorio occupato..." (10)

La posizione del governo italiano così recisa sembra aver a che fare con lo spirito con il quale le autorità alleate trattavano il problema, spirito che sembrava assai lontano da quell'idea di alleanza paritetica che il concetto stesso di cobelligeranza, tante volte evocato e tante volte umiliato, lasciava prevedere. E tra le righe di questo documento (la cui importanza è tale da indurci a riportarlo per intero nell'Appendice Prima al presente studio) si può leggere, a chiare lettere, la delusione delle autorità italiane che vedevano le loro speranze frantumarsi di fronte alla sordità ed alla banalità degli Alleati sempre divisi tra lo spirito nuovo dei rapporti con l'Italia e l'astio antico contro l'Italia fascista. Ma a meglio chiarire il fondo dei propositi italiani valgono alcune righe alla fine del documento che mettono in evidenza due elementi di forza della posizione italiana. Innanzitutto la "fermissima volontà di integrare il suo (dell'Italia) sforzo bellico anche attraverso la totale cooperazione dei suoi prigionieri" ciò che mette in chiaro che a nessuno, del governo di Brindisi, pare pensabile un ritiro dell'Italia

<sup>(10)</sup> Allegato I, Promemoria di Badoglio a Donovan, Brindisi, 26 gennaio 1944, Ibid. p. 161.

democratica di fronte all'imperativo della lotta contro la Germania. Il secondo punto relativo all'aspetto etico di tale nuova collaborazione con le nazioni alleate che deve "salvaguardare l'umana dignità del Popolo italiano" nei suoi rapporti con le nazioni interlocutrici. Ed è su questo duplice aspetto che non sembrava contraddittorio a Brindisi, ma che non era del tutto recepito dagli Alleati che si doveva svolgere quel dialogo dei sordi anche riguardo alla sorte dei prigionieri italiani durante l'intero anno 1944, quasi senza esito positivo.

Dire che il problema della sorte dei militari italiani prigionieri era in una impasse diplomatica è però troppo poco; in verità era l'intero rapporto tra le autorità italiane e gli Alleati che non aveva trovato ancora la sua armonizzazione e oscillava su piani sempre più negativi. Ben lo fece osservare Badoglio in una lettera personale a Churchill ed a Roosevelt del 25 febbraio che prendeva in esame l'intero problema delle relazioni reciproche e lo considerava nella sua gravità e nel suo immobilismo. Malgrado le prove di chiara volontà politica in favore degli Alleati, il capo del governo italiano lamentava una chiusura sistematica da parte degli Alleati, chiusura che deludeva molte delle aspettative del popolo e non giovava certo alla causa delle Nazioni Unite. Lapidariamente la lettera affermava. "Nessun provvedimento sinora è stato preso in favore del cobelligerante...". Quanto ai prigionieri veniva ribadita l'inaccettabilità delle proposte alleate che umiliavano l'Italia: "Ben altra era l'aspirazione del Governo e degli stessi prigionieri. Entrambi agognavano a formare unità combattenti su qualsiasi fronte a fianco degli Alleati, ed a formare unità di lavoro sotto inquadramento di ufficiali italiani, con la condizione di essere considerati come cobelligeranti e collaboratori e non soltanto come semplici prigionieri di guerra..." (11)

Il dialogo tra l'Italia e gli Alleati non riprendeva, né sul piano politico generale, né, tantomeno su quello specifico dei prigionieri di guerra;
ben lo costatava il capo di Stato Maggiore Generale, generale Messe il quale
il 29 luglio, in un Promemoria al segretario generale agli Esteri R. Prunas,
che le potenzialità militari italiane erano enormi a patto di potere convincere gli alleati a dare ai prigionieri la possibilità di entrare nelle nuove
Grandi Unità in formazione nel sud del paese. Le attività diplomatiche,
malgrado questi chiari segni di rifiuto da parte degli alleati non cessarono
del tutto ed il 26 settembre un progetto di trattato generale sulla cobellige-

<sup>(11)</sup> Il Ministero degli Esteri alla Commissione Alleata di Controllo, Brindisi, 29 gennaio 1944, Ibid. p. 164. Se ne veda il testo completo nell'Appendice 1.

394 ROMAIN H. RAINERO

ranza elaborato dalle autorità italiane in collaborazione con quelle alleate della Commissione di Controllo sembrò aprire uno spiraglio. L'art. 6 di questo progetto riguardava i prigionieri e riconosceva l'impegno degli Stati detentori di rilasciare tutti i prigionieri italiani nelle mani delle autorità italiane del Regno del Sud alle quali era affidato il compito di trasformarli o in cooperatori civili allo sforzo bellico, o in militari attivi della cobelligeranza. (12) La decisione attesa non si manifestò da parte delle capitali interessate e ancora una volta l'equivoco della situazione di una Italia nemica o ex-nemica, cobelligerante o in stato armistiziale non fu sciolto con gravi conseguenze sul piano politico generale e con una fase di stallo senza sviluppo per i prigionieri che rimasero senza novità di rilievo nei loro campi di detenzione.

Sul terzo aspetto del nostro discorso, quello relativo alla creazione in Italia dei necessari apparati di accoglienza e di assistenza ai prigionieri, l'anno 1944 registrò il primo avviamento di una azione rivolta agli aspetti istituzionali del problema. Con la creazione, il 6 aprile, di un Alto Commissariato per i Prigionieri di guerra, si diede incarico alle autorità civili e militari di assistere in prigionia i militari italiani internati; successivamente con la nascita di un Ufficio autonomo reduci da prigionia di guerra e rimpatriati, decisa il 9 novembre 1944, si gettarono le basi per l'assistenza ai reduci dall'atto del loro rimpatrio sino al loro ritorno ai vari luoghi di origine. Ed in questa organizzazione fu allestita una rete di "Centri alloggio" a Napoli (800 posti), a Bari (1800), a Lecce (1500), a Palermo (1000), a Taranto (7000), a Tricase (600), a Castellana (400), a Oria (1200) ed a Roccaforzata (400). Ed accanto a questi centri fu creata una rete di ospedali a disposizione dei reduci. L'intero progetto venne approvato dagli alleati il 27 dicembre in via definitiva. Ma già qualche rimpatrio aveva avuto luogo: in totale a tutto dicembre 39 800 prigionieri di guerra poterono ritornare in patria, ciò che non era forse una cifra elevata ma che era importante poiché segnava l'inizio del grande ritorno. Di fronte all'attivismo diplomatico italiano che ben pochi risultati riesce tuttavia a raggiungere, appare significativo il tipo di reazione che suscitò presso i prigionieri italiani questo clima di attesa e di speranze deluse. Le testimonianze al riguardo sono unanimi: l'incertezza regnava sovrana e il disorientamento pareva definitivo. Valga per tutte queste reazioni quelle

<sup>(12)</sup> Il capo del governo Badoglio a Churchill e a Roosevelt, Salerno, 25 febbraio 1944, in D.D.I. Ibid. p. 182.

che suscitò presso i militari nei campi di detenzione in Gran Bretagna il messaggio natalizio del 1944 dell'ambasciatore Nicolò Carandini a Londra per rappresentare il governo del Regno del Sud (non certo col grado di ambasciatore visto lo stato incerto sul piano internazionale del governo italiano). In questo messaggio veniva evocata una svolta prossima del regime di prigionia, almeno per quelli detenuti nel Commonwealth britannico. Divisi, come è già stato ricordato in cooperatori e non, le reazioni sono contrastanti ma non chiariscono le vere situazioni delle varie qualità dei prigionieri di guerra. Le reazioni di tutti sono interessanti perché dividono ulteriormente le situazioni che si possono evocare. Ricorda il Carandini nel suo diario, dopo essersi recato in vari campi di detenzione di militari italiani in Inghilterra per fare loro un discorso sulla nuova situazione italiana: "...nei campi di non-cooperatori, i più fascisti, si sono rifiutati di ascoltare, altri banno accolto con freddezza, altri credono di essere ancora vittime di 'propaganda', altri non credono che io rappresenti l'opinione italiana. Poveri figlioli, lontani da tutto, ignari di tutto, in uno stato d'animo artificiale, scontenti, sfiduciati, delusi!" .(13)

Di tutt'altro segno sono le reazioni dei cosiddetti "cooperatori" (delle squadre dei lavoratori italiani, o Italian Working Companies), i quali parevano disposti a capire quanto era successo in Italia in quei fatidici mesi, ma in realtà avevano capito assai poco della vera tragedia italiana nella quale neppure la nuova condizione politica annunciata, la cobelligeranza, appariva dai chiari contorni o implicava evidenze omogenee: "La maggioranza dei campi cooperatori ha fatto huona accoglienza al messaggio, chiedono di vedermi, che si ripetano i messaggi alla radio. È la prima volta che qualcuno si occupa di loro. Ma sono tutti lontani dalla realtà, dalla nostra lotta, dalle nostre speranze nuove. Alcuni vorrebbero tornare a combattere per cacciare i tedeschi dall'Italia, ma anche quelli sono mossi da un sentimento semplicistico, non hanno notizie precise, si aggrappano a qualche ragione nuova di vita. Sono tutti vittime di quello che qui chiamano il 'complex del reticolato', estranei a tutto, testardi, incapaci di ragionare...".

E queste osservazioni che sono della fine dell'anno suonano, per i prigionieri ancora dietro i reticolati, che sembra persino ridicolo di chiamare reticolati alleati, come il triste presagio di quella che oramai sarà la lunga attesa del rientro in patria, in quella patria che doveva ancora vivere molti

<sup>(13)</sup> N. Carandini, "Diario 1944-1945", in Nuova Antologia, I. gennaio-marzo 1983, p. 193

396 ROMAIN H. RAINERO

mesi di tremende sofferenze prima di potere giungere al traguardo della pace, o almeno della non-guerra. Le reticenze degli alleati anglo-francostatunitensi rimanevano intere e, malgrado talune dichiarazioni distensive, più ad uso interno italiano che a vantaggio dei prigionieri, non appariva imminente un mutamento di rotta in chiave di generosità o di semplice liberalità. E pertanto anche la successiva dichiarazione del presidente delegato della Commissione Alleata, Harold Macmillan che affermava: "The Allied Nations desire to make concessions with regard to Italian prisoners of war..." rimaneva un puro auspicio senza conseguenza pratica. (14) Invano venivano ricordate le parole dell'autorevole comandante supremo alleato in Italia, il generale, Eisenhower, il quale, fin dal 29 settembre 1943, aveva riconosciuto la necessità di fare evolvere la situazione italiana precisando che: "Developments since that time (3 settembre) have altered considerably the status of Italy, which has become, in effect, a co-operator with the United Nations". (15) La realtà era che l'immobilismo tornava utile agli alleati detentori dei prigionieri e che quindi ogni decisione rimaneva vincolata a questa realtà che impediva di rispondere positivamente agli sforzi di questa "Nuova Italia", alleata e democratica, diretti a non subire le conseguenze degli errori della vecchia Italia, fascista e nemica.

E la tristezza di quella condizione ineluttabile e dell'andamento dell'intero anno traspare anche dalle annotazioni di quell'attento cronista che fu Nicolò Carandini; nel suo Diario, alla data del 31 dicembre, la sua testimonianza assume il tono di una dimessa confessione: "...Così finisce quest'anno pieno di ansie gravi di attese di soddisfazioni di delusioni. Incomincia un altro anno duro. E gli auguri sono rivolti più alla cessazione delle sofferenze che all'avvento della felicità". (16)

<sup>(14)</sup> Promemoria del presidente delegato dell'A.C., H. Macmillan al presidente del Consiglio I. Bonomi, 24 febbraio 1945, paragr. 11, in D.D.L., Decima Serie: 1943-1948, vol. II, Roma, M.A.E., 1992, p. 86.

<sup>(15)</sup> Lettera di Eisenhower al capo del governo Badoglio, Malta, 29 settembre 1943, in D.D.I. Decima Serie, cit. vol. I, p. 26.

<sup>(16)</sup> N. Carandini, op. cit., II ott.-dic. 1982, p. 351.

### APPENDICE PRIMA

## MINISTERO DEGLI ESTERI ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

Nota verbale

Brindisi, 29 gennaio 1944

- 1. Il R. Governo ha esaminato con la maggiore attenzione il progetto d'accordo speciale fra Italia da una parte, la Commonwealth britannica e Stati Uniti dall'altra, per l'organizzazione e l'impiego dei prigionieri di guerra italiani attualmente sotto il controllo delle due predette Potenze.
- 2. Secondo i termini di tale progetto, l'accordo dovrebbe essere concluso in conformità "all'intenzione espressa dal Governo italiano di cooperare con le Nazioni Unite alla sconfitta della Germania". Si rileva che l'intenzione di battersi contro la Germania espressa dal R. Governo al momento dell'armistizio, si è già concretata nei cinque mesi susseguenti, in una effettiva cooperazione bellica, la cui estensione, nel campo propriamente militare, sarebbe, se gli Alleati l'avessero consentita, molto maggiore dell'attuale. Comunque, non si tratta più dunque di un'intenzione, ma di una collaborazione già in atto, da integrarsi anche mediante l'utilizzazione e l'impiego dei prigionieri di guerra.
- 3. Secondo l'art. I del progetto d'accordo i prigionieri di guerra italiani sotto il controllo della Commonwealth britannica e degli Stati Uniti, potranno avere la possibilità, a discrezione delle predette Potenze, di arruolarsi come volontari per servire in unità o formazioni organizzate su basi militari, o di essere altrimenti impiegati sotto il comando, non solo nordamericano e britannico, ma di qualunque delle Nazioni Unite, in qualunque parte del mondo ed in qualunque mansione possa essere considerata conveniente nell'interesse della causa comune da qualunque dei predetti Governi.

L'impiego e l'utilizzazione dei nostri prigionieri non avrebbe dunque (nonostante che nel preambolo si parli esclusivamente di guerra alla Germania) nessuna limitazione geografica ed essi potrebbero essere conseguentemente impiegati in qualunque dei cinque continenti e da qualunque delle quarantaquattro Nazioni Unite. Il loro impiego non avrebbe inoltre alcuna limitazione di compiti e di mansioni: essi potrebbero dunque essere impiegati in qualunque lavoro anche indecoroso che possa essere loro imposto da qualunque delle predette Nazioni. 398 ROMAIN H. RAINERO

I nostri soldati così impiegati a totale e assoluta discrezione altrui, dovrebbero ciononostante continuare a conservare lo stato di prigionieri di guerra, con la semplice assicurazione che il loro trattamento verrebbe migliorato, soltanto se e quando le circostanze lo permetteranno.

- 4. Lo stesso articolo I dispone che tutti i prigionieri italiani che non saranno disposti ad arruolarsi come volontari, o i cui servizi saranno considerati come impraticabili o indesiderabili da qualunque dei predetti Governi, saranno soggetti ad essere impiegati dovunque e in qualunque mansione ritenuta conveniente dal governo che li detiene e saranno trattati esattamente come lo erano prima dell'armistizio.
- 5. Benché lo stato di prigionieri di guerra sia comunque mantenuto immutato, l'art. 4 dispone che la protezione consentita ai nostri prigionieri dalla Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, sia dichiarata caduca e l'art. 8 fa altrettanto per tutte le disposizioni della stessa Convenzione che contrastino col progetto stesso. In sostanza cioè i prigionieri italiani perderebbero ogni protezione loro consentita dalle convenzioni internazionali ed il R. Governo ogni possibilità di decisione o di iniziativa nei loro confronti.
- 6. L'accordo infine potrà, secondo l'art. 7, essere denunziato senza preavviso e per quel che la concerne, da qualunque Potenza, salvo naturalmente l'Italia; tutti i pagamenti effettuati ai componenti delle forze italiane (a termini dell'accordo finanziario annesso all'accordo principale) sarebbero a carico del R. Governo: un Maresciallo d'Italia (e tutti gli altri in conseguenza) sarebbe retribuito notevolmente meno di un policeman ecc.
- 7. Si ritiene che la semplice esposizione delle disposizioni dell'accordo fatto più innanzi basta per se stessa a dimostrare le ragioni per le quali esso non può costituire neanche una base di discussione. Qualunque Governo che ritenesse di apporvi la sua firma sarebbe indubbiamente travolto dall'opinione pubblica dell'Italia liberata e cadrebbe automaticamente nel più certo discredito da parte degli italiani del territorio occupato. Esso, d'altra parte, non solo non può costituire incentivo alla collaborazione dei prigionieri alla guerra, ciò che dovrebbe essere lo scopo fondamentale dell'accordo e il comune fine da conseguire ma, anzi, le sue durissime disposizioni scoraggerebbero ed annullerebbero in modo certo ogni e qualunque proposito in quel senso.
- 8. Il R. Governo ricorda che il Generale Gazzera, nello scorso novembre, ha discusso a Washington con il Provost Marshal General e con

i generali White e McManny dello Stato Maggiore nordamericano, un progetto di massima, relativo all'organizzazione militare dei prigionieri di guerra italiani, sia per la protezione di servizi ausiliari negli Stati Uniti, sia per la preparazione ad operare in guerra sul fronte italiano. Secondo quanto venne comunicato al Generale Gazzera, il predetto progetto, che aveva ricevuto l'approvazione di massima dei predetti alti ufficiali nordamericani, doveva essere tradotto in uno schema di accordo da sottoporsi all'approvazione del Governo italiano e di quello britannico, per trovare quindi attuazione tanto per i prigionieri italiani detenuti negli Stati Uniti, quanto per quelli che sono sotto controllo della Commonwealth britannica. Tale progetto è stato comunicato alla Commissione di Controllo con lettera diretta dal Maresciallo Badoglio al Generale Joyce sin dal 5 gennaio, insieme alla preghiera che si sospendessero tutti gli inizi di esecuzione di misure prematuramente adottate in India nei confronti dei nostri prigionieri, segnalate al suo ritorno dalla prigionia dal Generale Piacentini.

- Il R. Governo richiama l'attenzione della Commissione di Controllo sul progetto Gazzera-Provost Marshal General e ha l'onore di proporre che una piccola Commissione mista italiana, nordamericana ed inglese sia immediatamente nominata dalle tre parti allo scopo di discutere la complessa questione di giungere ad una sollecita, amichevole conclusione.
- Il R. Governo conferma, concludendo, la sua fermissima decisione di integrare il suo sforzo bellico anche attraverso la totale cooperazione dei suoi prigionieri; ricorda che essi ascendono approssimativamente, fra Gran Bretagna e Stati Uniti, a circa 27 000 ufficiali e 420 000 sottufficiali e uomini di truppa (è cioè problema che investe direttamente, con le famiglie, dai tre ai quattro milioni di italiani); si augura che i metodi di utilizzazione e di impiego che saranno discussi dagli Alleati siano i più atti a raggiungere il fondamentale scopo comune, che è quello di battersi contro i tedeschi, e, in pari tempo, a distanza di cinque mesi dall'armistizio, i più suscettibili di influire, decisamente e favorevolmente, salvaguardando l'umana dignità del Popolo italiano, sui rapporti fra le nostre rispettive Nazioni.

400 ROMAIN H. RAINERO

### APPENDICE SECONDA

# L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA PER L'ACCOGLIMENTO DEI REDUCI

### ENTI E COMPITI

Fonte: Allegato N. 3 della Relazione sull'attività svolta per il rimpatrio dei prigionieri di guerra ed internati 1944-1947.

## ATTRIBUZIONE DELL'UFFICIO AUTONOMO REDUCI DALLA PRIGIONIA DI GUERRA E RIMPATRIATI

(Determinazione Ministeriale n. 4300 - 9 novembre 1944)

- a) Questioni di carattere generale ed attinenti all'organizzazione dell'accoglimento in Patria dei reduci da prigionia e dei rimpatriati; rapporti con le Autorità alleate e con gli Alti Commissariati prigionieri e profughi di guerra nonché con le Autorità italiane centrali e periferiche eventualmente interessate.
- b) Comunicazioni di volta in volta agli enti interessati dell'arrivo di scaglioni reduci e rimpatriati.
- c) Organizzazione delle operazioni di ricevimento nei porti di sbarco e nelle zone di confine dei reduci e dei rimpatriati e loro smistamento nelle formazioni sanitarie e logistiche all'uopo predisposte (campi sosta e contumaciale,<sup>(1)</sup> ospedali, convalescenziari, commissioni interrogatrici).
- d) Avviamento dei reduci e dei rimpatriati (previa licenza) alle formazioni militari (per gli aventi obbligo) e contatto con le organizzazioni civili (per i congedati) tramite Alto Commissariato profughi e ministeri eventualmente interessati.
- e) Trattazione, per quanto di competenza del Ministero della Guerra, delle questioni relative allo stato giuridico (collaboratori, ex cobelligeranti prigionieri e liberati sulla parola, militari italiani repubblicani fatti prigionieri dagli alleati, matrimoni di prigionieri di guerra con donne straniere, ecc.).

<sup>(1)</sup> Denominazione poi "Centri alloggio".

 f) Pratiche amministrative relative ai reduci e rimpatriati in accordo con gli organi amministrativi competenti (centrali e periferici).

Le questioni amministrative di carattere generale e normativo e che comunque implicano impegni di spesa sul bilancio saranno trattate tramite il Gabinetto.

Fonte: Documenti Diplomatici Italiani, Serie Decima, Vol. I. p. 164-166.





## GLI INTERNATI MILITARI IN GERMANIA

## FILIPPO STEFANI

### La resistenza senza armi

La resistenza senza armi dei militari italiani rinchiusi nei campi di concentramento del Terzo Reich, dopo l'8 settembre è senza dubbio parte integrante della lotta complessiva degli italiani contro l'occupazione tedesca della penisola e contro il regime della repubblica sociale fascista. Essa, infatti, si colloca accanto all'intervento delle forze armate regolari nella campagna d'Italia degli alleati, si alimenta di sofferenze e di dolori simili talvolta a quelli inflitti ai deportati politici e razziali condannati a morte violenta o a lenta agonia nei campi "KZ" ed è permanentemente congiunta a rischi non meno gravi di quelli che incontravano le formazioni partigiane. Essa, inoltre, ebbe una dimensione quantitativa più che doppia rispetto a quella degli appartenenti alle unità delle forze armate regolari, di prima linea e ausiliarie, e pari ad almeno quattro quinti di quella delle forze partigiane.

Nonostante le sue dimensioni, l'apporto della resistenza senza armi degii internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi talvolta viene ignorato o sottaciuto, talaltra insufficentemente analizzato e valutato, altre volte non inteso nella giusta misura.

La scarsa attenzione dedicata dall'intero paese e, in particolare, dai governi, dalle forze politiche e dalle stesse autorità militari al problema può trovare inizialmente una qualche giustificazione e motivazione nella generale preoccupazione di evitare il fenomeno del "reducismo", che non aveva lasciato un buon ricordo di sé dopo la fine del primo conflitto mondiale. Ma vi fu anche un disinteresse intenzionale, non casuale, a non porre il problema dei reduci in generale, e quello degli ex internati in particolare,

404 FILIPPO STEFANI

al fine di esaltare maggiormente, per favorirli politicamente, i partigiani, anche se il contributo diretto da questi dato alle operazioni militari contro i tedeschi fu certamente di peso più rilevante.

Sta di fatto che le ricerche e gli studi storiografici sulla guerra antifascista e partigiana hanno avuto negli ultimi cinquant'anni uno sviluppo molto spinto in profondità e, nonostante la talvolta eccessiva enfasi narrativa, il ruolo che i partigiani ebbero e svolsero durante la campagna d'Italia risulta ormai chiaro, come altrettanto chiari sono i motivi per cui molti italiani, in gran parte militari, o in procinto di assumere tale qualifica, si dettero alla montagna e alla macchia, in virtù del loro bisogno di rivolta morale e politica contro i tedeschi e i fascisti.

Spesso si coglie in alcuni scrittori l'impressione di un atteggiamento anacronistico, quanto meno sul merito, circa le vicende dell'internamento, quasi fossero estranee a quelle belliche. Persiste tuttavia, anche in alcuni studiosi e storici di vaglio, la convinzione che la resistenza senza armi non abbia avuto un grande rilievo e sia stata un fatto incidentale nel corso della seconda guerra mondiale.

Il rifiuto di ogni forma di collaborazione militare con le forze armate tedesche e con quelle della repubblica sociale italiana da parte della grande maggioranza dei militari rinchiusi nei campi di concentramento tedeschi fu, invece, come si esprime lo storico prof. Giorgio Rochat, ordinario di storia contemporanea nella Università di Torino, "una delle più belle pagine di fedeltà che le forze armate italiane possono annoverare nella seconda guerra mondiale". (1) Il loro rifiuto dipese da una scelta morale, ma anche politica, ed essi vissero un'esperienza atipica, del tutto diversa da quella dei combattenti italiani caduti prigionieri di guerra nelle mani di altre potenze.

Storici italiani qualificati in materia di internamento militare sono soprattutto l'ex internato militare, dirigente dell A.N.E.I., professore universitario Vittorio Emanuele Giuntella e Giorgio Rochat, professore presso l'Università di Torino: entrambi hanno prodotto varie pubblicazioni di rilevante spessore storico sul tema.

<sup>(1)</sup> Gli studi sull'internamento e la memorialistica sono numerosissimi, in genere opera di ex internati, basati su testimonianze dirette e su documentazione varia, risalenti gran parte fino agli ultimi anni quaranta. La bibliografia comprende dunque in primo luogo, la memorialistica (diari, ricordi, rielaborazioni, relazioni, raccolte antologiche di testimonianze, poesie, disegni) e comprende anche studi, rassegne bibliografiche, pubblicazioni documentarie e le relazioni esistenti presso la A.N.E.I., mentre non tiene conto dei bollettini della stessa associazione. Nella bibliografia va inclusa anche la rivista Quaderni del Centro studi sulla deportazione e l'internamento. La ricchezza delle pubblicazioni sull'internamento tocca valori elevati, e la federazione toscana della A.N.E.I., con sede in Firenze, dispone di una bibliografia molto copiosa anche se non del tutto completa.

## La storiografia sull'internamento

La storiografia italiana sull'internamento abbonda di memorie, diari, appunti, ricordi, ecc., ma a tutt'oggi non esiste un saggio storico complessivo, che vada al di là della copiosa memorialistica e diaristica, edito da parte degli uffici storici militari, quali fonti ufficiali o ufficiose. La memoria storica dell'internamento si deve pressoché esclusivamente all'''Associazione Nazionale ex Internati'' (A.N.E.I.). Fu ad opera della federazione toscana dell'A.N.E.I. che si svolsero in Firenze due convegni di studi storici in materia, il primo (2) di carattere nazionale nei giorni 14-15 novembre 1985, il secondo (3) di carattere internazionale il 23-24 maggio 1991.

Molti altri furono i convegni svolti sul tema, specialmente per iniziativa dell' "Istituto della Resistenza", ma i progressi della storiografia italiana non furono quali erano stati auspicati nei convegni fiorentini. Questi ultimi costituiscono, a mio parere, due pietre miliari della storiografia riguardante l'internamento, sia per la validità dei temi svolti dai relatori italiani e stranieri, sia per la metodologia seguita. La relazione del prof. Rochat, in particolare, fece il punto della situazione storiografica del momento, indicò le vie da percorrere soprattutto in materia archivistica, tracciò un quadro ampio e approfondito per una disamina generale dell'internamento.

Al di là di una ulteriore memorialistica, i progressi storiografici compiuti dal 1991 sono stati piuttosto scarsi e non avrebbero potuto essere granché più significativi, se non vi fosse stato un approccio maggiore agli archivi stranieri. Lo stesso capo dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, l'allora colonello Pierluigi Bertinaria, nel convegno fiorentino del 1985 infatti aveva qualificato "esigua" e "modesta" la documentazione esistente nell'Archivio del suo ufficio e aveva reso noto che un tentativo, avviato anni addietro per l'approntamento di un saggio storico sul tema, non era stato condotto a compimento perché il lavoro svolto si era tradotto nella elaborazione di una antologia di brani e di una raccolta di episodi, tratti dalle varie pubblicazioni già edite fino ad allora, (4) ma non già in un'opera italiana narrativa e critica della quale si avverte tuttora la mancanza.

<sup>(2)</sup> I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 settembre Atti nel Convegno di Studi, Firenze, 14-15 novembre 1985, stabilimento grafico Aurora 1986.

<sup>(3)</sup> Fra sterminio e sfruttamento - Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista 1939-1945, a cura di Nicola Labanca, Casa editrice "Le lettere", tipografia "ABC", Sesto Fiorentino, Firenze, 1992.

<sup>(4)</sup> Vds. nota n. 2, p. 120 degli Atti del Convegno di Studi, Firenze 14-15 novembre 1985.

406 FILIPPO STEFANI

Nel prosieguo degli anni crebbero ulteriormente memorialistica e diaristica per merito di singoli e particolarmente del "Centro studi sulla deportazione e l'internamento", che venne pubblicando periodicamente dei "quaderni" con riferimenti anche alla bibliografia sulla vicenda.

### Lo storico Schreiber

Uno studio storico elaborato con vigore metodologico e basato sulla buona completezza delle fonti non ha ancora visto la luce in Italia e l'internamento dei militari in Germania, fatti salvi i preziosi e documenti interventi dei prof.ri Vittorio Giuntella e Giorgio Rochat, nonché di altri che non è possibile qui elencare, resta tuttora un problema da risolvere sotto il profilo storiografico. Un punto fermo è stato peraltro posto due anni or sono dalla traduzione in italiano e dalla pubblicazione, edita dall'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito nel 1992, (5) del lavoro dallo storico tedesco Gerhard Schreiber: I militari internati nei campi di concentramento del Terzo Reich - Traditi, disprezzati, dimenticati. Il volume costituisce, a mio parere, una pietra d'angolo della storiografia dell'internamento, tanto più apprezzabile in quanto l'autore, ufficiale della marina tedesca, si è dedicato all'opera con onestà e serietà di intenti, cercando soprattutto di essere fedele il più possibile alla realtà.

Lo Schreiber ha scritto un'opera storica illuminante e documentata, fedele nell'interpretazione e nei giudizi a quella che fu la tragica realtà dell'internamento, che egli analizza in tutti suoi aspetti, compresi quelli morale e politico. L'opera risponde compiutamente ad una ricerca storica che non soffre di pregiudiziali ideologiche e che si rifà a documenti di archivi e a testimonianze che rifiutano le invenzioni e gli eccessi di parte, mentre aiuta a prendere consapevolezza della contraddittorietà insita in alcuni fatti che vengono descritti con grande obiettività.

### Dati statistici

Lo Schreiber giunge a dati statistici, anche molto diversi, da quelli della storiografia preesistente, per cui; (6)

<sup>(5)</sup> I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945. Traditi, disprezzati, dimenticati. Autore: Gerhard Schreiber, Traduttori dal tedesco: Friendrum Mazza e Giulio Primiceri; editore: Ufficio Storico SME, Roma, 1992.

<sup>(6)</sup> Vds. nota n. 5 p. 305-306 del volume I militari italiani internati ecc. dello Schreiber.

- i militari italiani disarmati dopo l'8 settembre sarebbero stati 1 007 000;
- gli internati militari sarebbero stati 810 000. La differenza di 197 000
  uomini tra la prima e la seconda cifra troverebbe giustificazione nel
  fatto che le forze armate italiane impegnate nella difesa di Roma e intere altre unità di combattimento e logistiche dislocate in località italiane
  e al di fuori dal territorio nazionale, riuscirono a sottrarsi in buona
  parte all'internamento;
- alla data del 1º febbraio 1944 sarebbero stati presenti nei vari Lager, situati nel territorio soggetto al Comando Supremo della Wehrmacht (O.K.W.), 607 331 uomini e nella zona tedesca delle operazioni sulla fronte orientale vi sarebbero stati altri 8481 soldati italiani, qualificati come prigionieri di guerra e non come internati (615 812 militari in tutto);
- nel febbraio-marzo 1944: 86 000 sarebbero stati i militari italiani che avevano optato per una collaborazione con la Germania nazionalsocialista, 15 000 si sarebbero resi disponibili per arruolarsi nelle forze armate della repubblica sociale italiana, 60 000 sarebbero stati coattivamente passati al servizio della Luftwaffe e 5000 sarebbero stati rimpatriati per motivi vari;
- nel marzo 1944 gli optanti per una qualche collaborazione con il Terzo Reich sarebbero stati in tutto 186 000 (615 812 avrebbe rifiutato di restare fedeli all'alleanza italo-tedesca), mentre dei 185 000 optanti, buona parte sarebbe rimasta rinchiusa nei campi di internamento. Il totale di 809 722 uomini sarebbe stata la somma dei 615 812 internati che avevano rifiutato ogni adesione al Terzo Reich e 186 000 militari italiani che continuarono ad essere fedeli all'alleanza italo-tedesca.

Occorre peraltro tener presente che molti optanti erano stati costretti a prestare servizio nella Werhmacht – come, ad esempio, i militari inquadrati nei battaglioni edili del genio – nella Luftwaffe e nella Flack. La cifra di 830 822 uomini tra prigionieri e internati "potrebbe rivelarsi superiore o inferiore" – a detta della stesso Schreiber – "qualora venissero variate le ipotesi relative alla situazione statistica del 1º febbraio 1944". L'autore aggiunge che la cifra totale "è nell'ordine di grandezza che non può variare in modo notevole, se si accettano i valori massimi e minimi ricavati dalle fonti" (tedesche). (7)

<sup>(7)</sup> Ibidem, p. 455.

408 FILIPPO STEFANI

Circa il numero degli ufficiali internati le cifre dello Schreiber e quelle precedenti quasi coincidono, indicando il numero di 30 000 unità, stimato forse in eccesso come aveva rilevato il prof. Rochat nel convegno
di Firenze del 1984. Permangono tutt'oggi dubbi e incertezze sul numero complessivo degli ufficiali, anche se i prospetti delle tabelle dalla 14<sup>a</sup>
alla 20<sup>a</sup> dello Schreiber forniscono un quadro sufficientemente approssimato delle presenze degli internati italiani nei vari campi di concentramento situati nel territorio di competenza del Comando Supremo della
Wehrmacht per il periodo 1943-45. Sempre alla data del 1º febbraio 1944
risultavano presenti nella zona di operazioni sul fronte orientale 8085 militari italiani, dei quali ben 5365 inquadrati nel gruppo di armate del Centro
agli ordini del feldmaresciallo Busch caddero o risultarono dispersi tra il
22 giugno e l'8 luglio 1944, in seguito all'annientamento di quel gruppo
di armate.

Altri militari italiani vennero rinchiusi nei campi di concentramento delle SS situati nel territorio del Reich perché catturati dopo una fuga o in applicazione del cosiddetto ordine Kugel-Erlass del 4 marzo 1944, con il quale si ordinava che tutti gli ufficiali e sottufficiali catturati nuovamente dopo una fuga dai campi fossero consegnati alle SS per essere avviati e rinchiusi nel campo di concentramento di Mauthausen. Gli ufficiali, dopo la loro cattura, vennero avviati nella grande maggioranza nei Lager apprestati in Polonia e nei campi per ufficiali vennero aggregati anche militari di truppa adibiti ai servizi dei campi stessi. (9)

# Mutamenti di status degli internati

Lo status iniziale conferito ai militari italiani catturati dopo l'8 settembre 1943 fu quello di "prigionieri di guerra". Ma il 20 settembe 1943 su ordine personale di Hitler, la qualifica venne mutata in quella di "internati militari". Molteplici i motivi che possono avere indotto Hitler al cambiamento, ma di fatto questo comportò la sottrazione di ogni guarentigia del personale catturato, compresa quella della Croce Rossa Internazionale (C.R.I.). Più che un atto di riguardo verso Mussolini liberato dalla prigionia e verso la costituenda repubblica sociale italiana, il provvedimento valse a ridurre nella condizione di veri e propri schiavi i militari

<sup>(8)</sup> Vds. nota n. 2 I militari italiani internati dai tedeschi ecc., p. 53-57.

<sup>(9)</sup> Vds. nota n. 5, p. 396 e seguenti dal volume I militari italiani internati ecc. dello Schreiber.

italiani, di fatto equiparati, perché rimasti privi della protezione della C.R.I., ai prigionieri di guerra sovietici, anche questi privi di ogni protezione in quanto l'Unione Sovietica non aveva aderito alla Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929.

L'impiego degli internati militari italiani fu all'origine di gravi dissensi tra il governo tedesco e quello della repubblica sociale italiana ed anche tra gli stessi organismi militari e civili tedeschi. L'interesse preminente del Terzo Reich era quello di avvalersi degli internati come mano d'opera nelle industrie di guerra e nei lavori agricoli, per liberare da tale attività i cittadini tedeschi abili al servizio militare e inviarli sulle varie fronti di combattimento.

L'interesse preminente di Mussolini e del governo della repubblica sociale italiana consisteva nel trarre fuori dai campi di concentramento il maggior numero possibile degli internati per inquadrarli nelle costituende unità delle forze armate repubblicane. Che dal conflitto tra i due governi sarebbero usciti vittoriosi i tedeschi era facilmente prevedibile, ma ciò dipese molto dagli insufficienti risultati della propaganda italiana e da quella tedesca a favore della collaborazione militare con il Terzo Reich e con la repubblica di Salò.

Alla fine del dicembre 1943 vi era stata un'apposita riunione di tutti gli organismi tedeschi interessati al problema, durante la quale era stato convenuto, in linea di principio, che gli internati militari italiani sarebbero stati posti a disposizione del "Plenipotenziario generale per l'impiego della mano d'opera nella economia bellica". A quella data l'organizzazione Todt aveva già assorbito 9000 internati e il reclutamento di militari per le SS, per le forze armate repubblicane poteva considerarsi concluso, mentre Mussolini non riusciva a capacitarsi che non fosse possibile trovare tra gli oltre 600 000 internati 50 000 o 60 000 uomini per le sue forze armate e continuava a non comprendere il rifiuto della grande maggioranza degli internati di servire in armi la Germania nazionale socialista e la repubblica sociale italiana.

Il bisogno tedesco di mano d'opera per aumentare la produttività dell'industria bellica e la produzione agricola indusse il Comando Supremo della Webrmacht, il 12 gennaio 1944, ad estendere la facoltà di lavorare agli ufficiali che ne facessero domanda, previa la firma di una dichiarazione circa la disponibilità al lavoro volontario. Coloro che avessero assunto l'impegno, avrebbero goduto di notevoli miglioramenti del trattamento in materia di vitto. Dal febbraio, inoltre, il Comando Supremo 410 FILIPPO STEFANI

della Wehrmacht, poneva nuove restrizioni al rimpatrio degli italiani, (10) mentre l'atmosfera di sfiducia, disprezzo e disistima nei riguardi degli italiani continuava a prevalere, in uno coi sentimenti da parte dei tedeschi di predominio razziale, espressi, tra l'altro, con i divieti imposti alla libertà di avvicinamento degli italiani a donne e ragazze tedesche e ai matrimoni tra i cittadini delle due nazioni.

Un ulteriore mutamento di *status* fu quello da "internati militari" a "lavoratori civili volontari", la cosiddetta "civilizzazione" degli internati. Il provvedimento riguardò tutti gli ufficiali, sottufficiali e soldati che l'avessero chiesto. Va subito rilevato che, sotto il profilo morale, il provvedimento non mutò minimamente, rispetto a quello precedente, il trattamento morale, mentre sotto il profilo materiale le condizioni di vita migliorarono alquanto, anche se i militari italiani continuarono ad essere strettamente sorvegliati durante il lavoro e continuarono a subire maltrattamenti di ogni sorta, anche fisici.

## La "civilizzazione" degli internati

A metà del 1944 la situazione dei militari italiani rinchiusi nei campi di concentramento continuava a pesare notevolmente sul morale della popolazione italiana, nella quale otto-nove milioni di cittadini avevano i loro familiari di fatto ancora prigionieri e ne conoscevano i patimenti e le sofferenze.

La civilizzazione decisa in seguito all'incontro Mussolini-Hitler del 20 luglio 1944, in un momento cioè di grave demoralizzazione della popolazione della repubblica sociale italiana, fu, in un certo senso, un regalo di Hitler che andava oltre le stesse richieste di Mussolini, ma in realtà fu un regalo d'obbligo, in quanto i tedeschi finalmente si resero conto che, costringendo più di mezzo milione d'italiani a vivere come bestie, in uno stato d'inferiorità morale, razziale, giuridica e materiale, finivano con il danneggiare se stessi, traendo risultati minori dai lavori cui erano stati adibiti gli internati. Il mutamento di status della massa degli internati e l'impiego di alcuni di questi quali forze ausiliarie delle unità germaniche furono fatti apparire come una soluzione magnanima di Hitler, ma essa fu dovuta al fatto che oramai, nella seconda metà del 1944, sarebbe stato assolutamente impossibile reperire in Italia altra mano d'opera nella misura necessaria alla economia tedesca.

<sup>(10)</sup> Ibidem, p. 539.

La realizzazione pratica dell'accordo Mussolini-Hitler venne stabilita da una comunicazione dell'O.K.W., in data 3 agosto 1944, a firma del feldmaresciallo Keitel, nella quale era scritto che i militari internati sarebbero passati a un rapporto di lavoro civile, la Wehrmacht li avrebbe messi a disposizione del "plenipotenziario generale per l'impiego della mano d'opera" e gli internati militari da mutare in lavoratori civili si sarebbero dovuti dichiarare disposti a lavorare nel territorio del Reich sino alla fine della guerra, nelle stesse condizioni stabilite per la mano d'opera civile reclutata in Italia. Esclusi dal provvedimento di civilizzazione furono i militari poco affidabili o ritenuti tali, quelli inabili fisicamente al lavoro, i prigionieri di guerra e quelli in servizio ausiliario nei reparti della Wehrmacht, della Luftwaffe e della Flack.

Anche i soldati che rifiutarono di sottoscrivere la dichiarazione della loro disponibilità al lavoro furono coattivamente considerati come liberi lavoratori, tanto che alla fine di dicembre 1944 l'ambasciata della repubblica sociale in Berlino valutava pari a circa 500 000 gli internati trasferiti allo stato di liberi lavoratori, stima che risulta realistica e confermata dal capo reparto prigionieri di guerra del Comando Supremo della Webrmacht che, al 1º luglio 1944, aveva segnalato l'esistenza nei campi di Concentramento della sua giurisdizione di ben 580 000 internati, presumibilmente compresi gli ufficiali ed esclusi coloro che conservavano la qualifica di prigionieri di guerra.

Quanto agli ufficiali, in seguito ai provvedimenti del gennaio e di luglio 1944, ne erano rimasti nei campi di concentramento quasi 15 000. Quelli che avevano accettato di diventare lavoratori civili erano stati circa 3000. Quando, il 31 gennaio 1945, i tedeschi diramarono l'ordine di costringere al lavoro anche tutti gli ufficiali, eccezione fatta per gli inabili e per quelli che avevano superato i 60 anni, la grandissima maggioranza di essi rifiutò il nuovo status e dei primi 2000 avviati al lavoro coatto molti finirono in campi di punizione, alcuni vennero fucilati o impiccati. Scrive lo Schreiber: "gli ufficiali italiani sarebbero stati obbligati a svolgere ogni genere di attività in base alle esigenze dei singoli datori di lavoro. In sintesi: prima del luglio gli ufficiali italiani potevano lavorare con l'approvazione tedesca, dopo dovevano farlo contro la loro volontà nel caso che i tedeschi lo avessero chiesto". (11)

<sup>(11)</sup> Ibidem, p. 408.

412 FILIPPO STEFANI

### Considerazioni

Dopo l'8 settembre 1943 l'Italia venne divisa in due e ognuna delle due parti venne usata da stranieri come teatro di operazioni. L'Italia centro-settentrionale divenne quasi una provincia del Terzo Reich, i suoi abitanti furono soggetti a ogni genere di arbitrio, prepotenza, sfruttamento. Gli internati militari vennero trattati come veri schiavi e gli ordini criminosi emanati da Hitler e dal Comando Supremo della Wehrmacht resero subumano il trattamento loro riservato, indice di una nutrita convinzione, pressoché generalizzata, circa l'inferiorità della razza italiana, di un sentito disprezzo della personalità umana e dello spietato sfruttamento di questa.

A dimostrare quanto sia stato crudele e spietato il trattamento dei prigionieri di guerra, e degli internati militari, dei cosiddetti liberi lavoratori, stanno le perdite subite dagli italiani, valutabili in circa 45 000 uomini: 5200-6300 trucidati nei campi, 13 300 annegati in seguito all'affondamento di navi nel Mediterraneo orientale, 5400 caduti sulla fronte del teatro operativo orientale. Nel 1982 il Ministero italiano della Difesa, per il tramite del "Commissariato generale onoranze caduti in guerra" pubblicò un fascicolo, riguardante militari italiani deceduti nei Lager, dal quale risulta che i morti accertati fino a quella data nella Germania occidentale e orientale erano 20 480, ma faceva presente che il numero finale era stato senza dubbio più che doppio di quello fino ad allora accertato. (12)

Circa le motivazioni che indussero la maggioranza degli internati a rispondere "no" alle profferte tedesche, esse furono molteplici e multiformi, talvolta anche confuse e incerte, ma sostanzialmente determinate da un istintiva ripulsa della guerra e delle ideologie fascista e nazional-socialista. In primo luogo infatti il rifiuto alla collaborazione con i tedeschi fu una rivendicazione della propria dignità umana e del proprio prestigio militare. La fedeltà alle istituzioni forse venne dopo, ma anche questa costituì una ragione fondamentale della resistenza passiva espressa con determinatezza dalla gran parte dei militari italiani.

È vero, d'altra parte, che il lavoro coatto imposto subito a tutti soldati ed esteso poi agli ufficiali concorse a una maggiore produttività del-

<sup>(12)</sup> Militari italiani caduti nei Lager nazisti di prigionia e di sterminio. Ministero della difesa. Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra. Roma, Arti Grafiche di F. Santarelli, 1982.

l'industria bellica e della agricoltura, ma quale diverso corso avrebbe avuto la guerra se la totalità, o solo la maggioranza degli 800 000 e più avesse scelto la collaborazione militare con le forze armate del *Terzo Reich* o della repubblica sociale italiana?

La consistenza numerica di 180-194 000, su 800-810 000 internati, costituisce una cifra di un certo rilievo, ma che non può stupire alla luce di quello che era stato fin dall'inizio il trattamento degli internati sotto l'aspetto morale e materiale. La fame e il freddo furono i costanti compagni degli internati; l'angoscia, l'incertezza del futuro, la preoccupazione per le proprie famiglie lontane furono altrettanti fattori che concorsero ad indebolire la volontà di resistenza, presente in tutti, fatta eccezione di coloro che fin dal primo momento si erano dichiarati disponibili per motivi ideologici alla cooperazione militare.

La maggioranza ebbe invece la forza di non lasciarsi suggestionare dalle continue lusinghe o impaurire dalle pesanti minacce e, posta dinanzi al dilemma tra una prigionia che sarebbe stata durissima e si sarebbe potuta concludere con una morte violenta o per inedia, e una collaborazione militare, che avrebbe aperto la strada del ritorno a casa o, come minimo, il miglioramento delle condizioni di vita, optò per la prima scelta, scrivendo una pagina impareggiabile della storia delle forze armate italiane e del popolo italiano. Si tratta perciò di una scelta politica oltre che morale.

#### Conclusioni

L'internamento dei militari italiani in Germania non ha trovato ancora, da parte italiana, una collocazione storica sufficientemente esaminata sotto i vari aspetti di carattere morale, politico, sociologico, e psicologico, che dia degli avvenimenti una visione unitaria, riferita al quadro generale della situazione diplomatica e militare dal settembre 1943 all'aprile 1945.

La ricerca sull'internamento non può essere perciò considerata esaurita e ogni ampliamento rileva aspetti e momenti nuovi, di grande interesse storico. È pertanto necessario analizzare la vicenda per mettere meglio a fuoco il peso che essa ebbe a suo tempo e ha tuttora ai fini di una migliore comprensione e interpretazione di quello che fu la resistenza italiana dopo l'8 settembre.

Molti dei lavori memorialistici e storici sinora pubblicati sono frutto di accurate indagini e risultano di grande valore metodologico, ma l'Italia ufficiale non può continuare a tacere su di una vicenda che le fa indubbia414 FILIPPO STEFANI

mente grande onore. Occorre ravvivare il dibattito, tentare un discorso completo e omnicomprensivo dell'internamento, quale dato storico della resistenza che le forze armate italiane regolari condussero contro l'occupazione tedesca della penisola. Il vero significato morale e politico del "no", sul piano storico, si pone nella prospettiva del ritorno dell'Italia alla democrazia, ancorché tutto fosse allora incerto e confuso. Il comportamento della maggioranza degli internati si espresse dunque come rivendicazione della dignità umana e dell'onore militare e come rifiuto esplicito e chiaro del totalitarismo nazional-socialista e fascista.

# IL PROBLEMA DEGLI ARRUOLAMENTI: VOLONTARI, COOPERATORI E LEVA

## NICOLA DELLA VOLPE

A distanza di cinquant'anni l'apporto fornito dalle Forze Armate italiane alla lotta per la liberazione, al fianco delle Armate alleate, è oggi fuori discussione. Un apporto dato su tutti i fronti della guerra, operativi e non: subito dopo l'armistizio, nel settembre-ottobre 1943, con le reazioni alle unità tedesche, in Italia e all'estero; nella guerra di liberazione, dal dicembre 1943 al maggio 1945, con il 1º Raggruppamento Motorizzato, il Corpo Italiano di Liberazione, i Gruppi di combattimento; nella resistenza, con migliaia di militari inquadrati nelle bande partigiane, spesso da essi stessi formate e guidate, nei campi di concentramento tedeschi, con la ostinata e dolorosa resistenza passiva di centinaia di migliaia di internati.

Bilancio finale delle perdite, approssimato per difetto: circa 23 000 caduti e dispersi sui vari fronti, circa 40 000 deceduti nei campi di concentramento, spesso trucidati o morti dopo sofferenze atroci.

Di pari rilevanza il contributo di valore, a smentita di ogni strumentale illazione centinaia le massime ricompense (medaglie d'oro al valor militare), migliaia le altre (medaglie d'argento e di bronzo, croci al valor militare).

Un riconoscimento che la storiografia solo tardivamente ha saputo ascrivere ai militari; non è questa la sede per analizzarne i motivi, ma non possiamo fare a meno di annotare la faticosa marcia che le istituzioni militari, soprattutto attraverso l'operato degli Uffici Storici, hanno dovuto compiere perché fosse ripristinata la verità storica sulla guerra di liberazione e fosse loro riconosciuta la parte avuta ed i meriti acquisiti. Riteniamo, pertanto, che non vi sia più bisogno di battere la grancassa, insistere sul noto, enfatizzare gli eventi. Diventare i retori del proprio operato potrebbe rivelarsi controproducente, sollecitare falsi compiacimenti e finirebbe per offrire il destro a facili accuse. Non ultima, quella di essere agiografici, vanificando così il faticoso cammino percorso ed il traguardo raggiunto dopo decenni di ostile, incomprensibile e sorda ingratitudine.

416 NICOLA DELLA VOLPE

Oggi è invece possibile allungare lo sguardo alle zone d'ombra poco esplorate, di quel periodo, per evitare, come già successo in passato, che certi storici e storiografi interpretino ai propri fini avvenimenti che, inquadrati correttamente in uno specifico contesto storico, non possono certamente arrecare danni o incutere timori alle Forze Armate.

In conclusione per chi vuole leggere onestamente quegli eventi è disponibile già una sufficiente bibliografia: per chi cerca testimonianze ed esempi esiste un'abbondante memorialistica, ed i bollettini ufficiali delle concessioni delle ricompense al valore. Non resta, quindi che l'esame attento di particolari aspetti del periodo di nostro interesse, per meglio capire il perché di alcuni avvenimenti.

Un compito delicato. Per la stessa spigolosità di certe problematiche; da cui però, è bene non fuggire per evitare che in certe mani diventino capi d'accusa o scheletri nell'armadio. È per questo che parlando degli arruolamenti accenneremo ad argomenti poco discussi e difficili, quale quello delle diserzioni. Quei militari che compirono il loro dovere nulla hanno da temere; degli altri, è bene che si sappia, perché non si approprino di meriti che non appartengono loro.

Il problema degli arruolamenti nel 1944 è forse quello che meglio aiuta a comprendere ed a definire i limiti della reale volontà, della massa degli italiani, di partecipare alla guerra, di riprendere le armi per la liberazione del territorio nazionale rimasto sotto l'occupazione nazi-fascista.

Una volontà, in verità, che non appare proprio esaltante (1) anche se giustificata da pesanti motivazioni: le dolorose sofferenze patite in tre anni di guerra, le distruzioni, le disastrose condizioni economiche, finanziarie e alimentari, la sconfitta, il penoso armistizio, il nuovo alleato di pari protervia e arroganza del vecchio, avevano gettato civili e militari in uno stato di profonda crisi. Perciò nessuno, in Italia, aveva più voglia di combattere.

O meglio pochi; ed è a quei pochi; che vanno, esclusivamente, riconosciuti il merito e l'ammirevole coraggio di essere andati controcorrente, per riacciuffare quei valori, di dignità soprattutto, che distinguono gli uomini e li rendono liberi.

<sup>(1)</sup> Sulla scarsa voglia degli italiani di continuare la guerra hanno già scritto Giuseppe Conti, in Il Primo Raggruppamento Motorizzato, SME-Ufficio Storico, Roma 1986, e Virgilio Ilari, in Storia del servizio militare in Italia, Vol. IV, CEMISS, Roma 1991.

Se, infatti, nel dopoguerra molti milioni di italiani si scoprirono, per opportunità, combattenti e/o partigiani, restano incontestabili le cifre dell'epoca, che fanno ascendere a 500 000 unità circa i cittadini che, inquadrati in unità regolari o nelle bande, lottarono per la libertà della Patria. E, idealmente uniti a loro, i circa 800 000 chiusi nei campi di concentramento.

I rimanenti, i milioni in grado di impugnare le armi, niente hanno da recriminare; allargare il numero dei meritevoli, oltre ad essere un falso storico, sarebbe un vergognoso affronto verso i primi ed i valori di cui soltanto quella minoranza fu testimone.

Riannodare i fili per riorganizzare l'Esercito fu la costante, assillante preoccupazione dei vertici militari alla fine del 1943 e per tutto il 1944. E poiché riorganizzare significava recuperare soprattutto gli uomini, quegli uomini in quello stato di profonda crisi, è facile comprendere quanto sia stato arduo il compito dei capi militari; e, per contro, come sia stato facile in quei frangenti commettere errori.

Il primo tentativo di recupero avvenne, alla fine del 1943, con l'istituzione di tre campi di riordinamento nel territorio della 7ª Armata, per farvi affluire reparti e militari sbandati provenienti da oltremare e dal territorio nazionale. (2) Severe le disposizioni relative agli sbandati, duri i bandi di Roatta, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, e di Arisio, comandante della 7ª Armata, che agitavano minacciosamente il codice militare penale di guerra verso quanti non si fossero presentati alla chiamata.

Quasi a beffa della severità delle disposizioni, contemporaneamente il Comando Carabinieri dell'Italia meridionale annotava come i centri di raccolta non fossero in grado di accogliere gli sbandati, tanto da essere costretti a rispedirne a casa molti in condizioni pietosissime, perché non riuscivano ad assicurare loro una sistemazione ancorché provvisoria; come non pochi dei militari sbandati, affidati a quadri indolenti e sfiduciati, abbandonati a se stessi, si assentassero arbitrariamente; come per l'Arma diventassero, in tal modo, sempre più difficili i rastrellamenti degli sbandati e degli assenti arbitrari, per il loro elevato numero e per la connivente protezione offerta dai civili. (3)

Infelice anche la situazione di quanti, rischiando la pelle, attraversavano le linee nemiche per presentarsi ai Comandi italiani; tanto che il

<sup>(2)</sup> I campi furono istituiti nell'ottobre 1943, vedasi Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito (d'ora in poi A.U.S.S.M.E.), fondo M 7, busta 280/4.

<sup>(3)</sup> A.U.S.S.M.E., fondo M 7, busta 280/4.

418 NICOLA DELLA VOLPE

generale Berardi, succeduto a Roatta al vertice dell'Esercito nel novembre del 1943, si sentiva in dovere di sollecitare nei loro confronti un'assistenza immediata, fattiva, fraterna. (4)

Mentre il recupero degli sbandati si rivelava oltremodo difficile, mentre disposizioni sulla leva stabilivano le classi da chiamare alle armi e quelle da richiamare (e allo stesso tempo ponevano in congedo i nati nel 1910 e negli anni antecedenti), il problema del personale e degli arruolamenti veniva a complicarsi con la questione dei volontari, in parte per il discusso Bando N. 8 per il loro arruolamento, firmato da Ambrosio il 28 ottobre 1943, ed in parte per quei cittadini che volontariamente (da qui l'auto-definizione di volontari) si posero a seguito delle Unità alleate, a prescindere dal fatto che avessero o meno obblighi di leva o di richiamo alle armi.

Il bando, in particolare, suscitò forti proteste, poiché prometteva assegni migliori e premi di congedamento a quanti, delle classi 1910 e successive, si fossero arruolati di propria iniziativa; grazie a tale assurda disposizione, incomprensibile sul piano del diritto, si veniva a creare una abnorme sperequazione nel trattamento economico fra i militari rimasti alle armi – trattenuti, richiamati o di leva – e che erano magari vecchi combattenti, e i volontari, che pure erano comunque cittadini soggetti a rispondere agli obblighi militari.

Gli assegni maggiorati concessi furono garantiti anche al termine del conflitto ai volontari che si raffermavano, aggravando la disparità già esistente e alimentando il malcontento di quanti venivano trattenuti alle armi d'autorità.

Una sperequazione che ancora nel 1945 faceva scrivere al generale Clemente Primieri, comandante del Gruppo di Combattimento Cremona, sarcastiche osservazioni affinché si riparasse ad una palese ingiustizia verso i "vecchi" della Cremona, che egli definiva "santi volontari" in Corsica fin dal 9 settembre 1943.<sup>(5)</sup>

L'affluenza dei volontari non fu peraltro, almeno nei primi mesi, travolgente; il Centro Ordinamento Volontari (COV) registrò, dal 20 novembre 1943, data di costituzione alla Certosa di Padula, e fino all'aprile del 1944, 448 volontari (di cui 4 ufficiali e 2 sottufficiali). Di essi, 190 (150 il

<sup>(4)</sup> A.U.S.S.M.E., fondo L 10, busta 5/2.

<sup>(5)</sup> A.U.S.S.M.E., fondo diari storici, busta 2299/1.

18 marzo 1944 e 40 il 28 aprile) furono assegnati al 1º Raggruppamento Motorizzato. (6)

Non conosciamo a fondo la vicenda di questi volontari, perché su di essi non esistono studi consistenti e la documentazione d'archivio non è organica, ma frammentata, dispersa in fondi archivistici disparati. Una prima analisi dei documenti porta a considerazioni non proprio favorevoli sul comportamento che essi tennero durante la guerra di liberazione. Ma, ovviamente, l'argomento merita ulteriori approfondimenti.

Allo stesso modo non conosciamo a fondo la storia dei cooperatori al seguito delle Armate alleate, altre forze italiane – decine di migliaia di uomini – impiegate non solo in Italia, ma anche sugli altri fronti europei. Cooperatori furono quei prigionieri di guerra in mano anglo-americana che accettarono, a seguito degli accordi concertati dalle autorità italiane, di servire nelle unità alleate; impropriamente, come successe con la denominazione di volontario, a fine guerra si autodefinirono cooperatori (oltre che volontari) anche quanti avevano seguito gli alleati spontaneamente, di propria iniziativa e senza essere costretti in prigionia.

La problematica delle definizioni non è accademica; essa ha risvolti storiografici e, ancora oggi, sociali. Dal punto di vista storico, infatti, l'essatta collocazione di volontari e cooperatori, propri ed impropri, consentirebbe di separare coloro che presero la decisione spinti da motivazioni in parte ideali, da quanti invece aderirono alla guerra a seguito di considerazioni più pragmatiche ed opportunistiche. Dal punto di vista sociale, è da tener presente che ancora oggi è in atto un continuo contenzioso tra pseudo volontari-cooperatori, che da decenni invocano la qualifica di combattenti, perché si ritengono di fatto tali, e lo Stato, che non riconosce loro la qualifica e, di conseguenza, i benefici economici legati ad essa.

Anche il problema della leva meriterebbe ulteriori approfondimenti. All'8 settembre 1943, si trovavano alle armi ben 14 classi di leva (1910-1923) per intero, aliquote delle classi dal 1901 al 1909, e i primi due quadrimestri della classe del 1924. È da annotare, in particolare, che il secondo scaglione di quest'ultima classe si era presentato ai Distretti Militari dal 16 al 31 agosto, e quindi era giunto ai depositi e agli altri enti di assegnazione in gran parte pochi giorni prima dell'armistizio.

Alla fine del 1943, progressivamente, furono poste in licenza illimitata o in congedo le classi più anziane, fino a quella del 1913. Nel 1944

<sup>(6)</sup> A.U.S.S.M.E., fondo diari storici, busta 2022/22.

420 NICOLA DELLA VOLPE

l'organizzazione della leva e dei richiami fu vincolata dai limiti della forza alle armi imposta dagli alleati ed alla liberazione dei territori sottoposti alla giurisdizione nazi-fascista; man mano che il fronte si spostava verso il nord, attraverso bandi di presentazione venivano chiamati o richiamati alle armi i cittadini aventi obblighi militari.

Il 7 giugno, al fine di raccogliere i militari rimasti alla macchia o sbandati nelle zone che venivano liberate, furono costituiti due centri raccolta, il CERSA (Centro Riorganizzazione Militari Settore Adriatico) a Foggia, ed il CERSETI (Centro Riorganizzazione Militari Settore Tirrenico) ad Aversa. Tali centri avevano anche il compito di interrogare il personale raccolto sul comportamento tenuto dopo l'8 settembre, di operare una prima selezione, di avviare eventuali accertamenti disciplinari e/o penali. Particolari raccomandazioni vennero fatte per un adeguato, favorevole trattamento verso quanti avevano operato con le bande partigiane per la liberazione del territorio nazionale.

Sarebbe interessante uno studio statistico sulla composizione regionale della leva in questo periodo, per analizzare alla luce di tale parametro le percentuali dei cittadini alle armi e le proporzioni in cui essi entrarono a far parte dei gruppi di combattimento, delle unità ausiliarie, dei servizi; al fine di verificare o di correggere, o di revisionare alcune affermazioni, quale quella che ritiene preponderante la presenza degli italiani nativi del nord nei reparti combattenti, mentre riserva agli italiani del sud una preminente assegnazione a reparti servizi impiegati lontani dal fronte.

Una particolarità, in fatto di leva, fu rappresentata dal ripristino del servizio militare per i cittadini di razza ebraica, avvenuto a seguito dell'abrogazione delle leggi razziali; nel marzo del 1944, i cittadini ebrei appartenenti alle classi prosciolte furono collocati in congedo, quelli con obblighi militari furono posti in congedo illimitato (in attesa di seguire le sorti della propria classe), mentre per quelli nati dal 1920 al 1924 fu disposta la chiamata con la leva del 1925.

Altro aspetto, non strettamente legato alla leva ma di interesse comunque degli arruolamenti, fu l'avvio della costituzione del Corpo Ausiliario Femminile (CAF), di scarsa rilevanza numerica, ma importante per i riflessi psicologici sui militari, grazie alle attività di benessere che le caffine svolsero l'anno successivo.

L'argomento che ci sembra di maggiore interesse, peraltro legato al problema degli arruolamenti e, come detto in apertura, di maggiore valenza per comprendere il livello di partecipazione degli italiani alla guerra di liberazione, è senz'altro quello del fenomeno delle assenze arbitrarie e delle diserzioni.

Un fenomeno che, superato il periodo di iniziale, comprensibile sbandamento legato all'armistizio, si affacciò in tutta la sua complessità a partire dagli scorci del 1943 e perdurò fino al 1945. Il contegno tenuto dagli alleati non fu estraneo allo sviluppo del fenomeno. Abbiamo già accennato alle "sottrazioni" di civili, di militari o addirittura di intere unità minori, cui erano avvezzi gli anglo-americani; ma, fatto ancor più grave, essi non si limitarono soltanto a prendere ed arruolare uomini per proprio conto.

Nel mese di dicembre 1943 il Maresciallo Messe, Capo di Stato Maggiore Generale, segnalava al Capo del Governo che numerosi casi di diserzione di militari siciliani erano stati agevolati dagli alleati, che avevano fornito ai disertori ospitalità, vettovaglie e mezzi di trasporto per il rientro nell'isola, promettendo anche impunità e reinserimento nella vita civile. Analoghe segnalazioni venivano dal ministro della Marina, ammiraglio de Courten; fu individuata perfino una vera e propria organizzazione che, in varie località della Puglia, favoriva la diserzione degli alloglotti e provvedeva al loro trasferimento nel nord Italia. Il generale Chatrian, comandante della 227ª Divisione, in un suo documento del giugno 1944, fu così pessimista in fatto di diserzioni, da concludere che era rimasto ai reparti soltanto chi ancora non aveva avuto la possibilità di allontanarsi.

Eppure le cause generali del fenomeno erano state tutte individuate nel corso dell'anno, ma non fu possibile porvi rimedi. (10) L'intera Nazione aveva vissuto e viveva uno stato di profonda depressione, dovuto alla crisi morale e alla gravissima situazione economica e alimentare, che per molti significavano miseria e la fame più nera. La massa dei soldati era gravata dall'ansia delle precarie condizioni di vita proprie e dei familiari, poiché l'assenza di uomini validi ancor più si rifletteva sulle già scarse possibilità di procurarsi il sostentamento quotidiano; gli stessi volontari, nella stragrande maggioranza, non nascondevano di essersi presentati unicamente perché allettati da una migliore paga, che poteva influire beneficamente sulle condizioni proprie e delle famiglie.

<sup>(7)</sup> A.U.S.S.M.E., fondo 1/3, busta 64/3.

<sup>(8)</sup> A.U.S.S.M.E., fondo I/3, busta 64/8.

<sup>(9)</sup> A.U.S.S.M.E., fondo 1/3, busta 121/3.

<sup>(10)</sup> A.U.S.S.M.E., fondo diari storici, busta 4206/I-4-4.

422 NICOLA DELLA VOLPE

L'ansia per la sorte dei congiunti diventava, inoltre, vero tormento, quando i soldati riflettevano sulla possibilità, reale e concreta, di morire in combattimento: l'inefficacia, fino alla latitanza, dell'assistenza dello Stato nei confronti dei familiari dei caduti era stata dolorosamente sperimentata nei precedenti tre anni di guerra.

Gli stessi provvedimenti disciplinari e penali a carico di assenti, renitenti e disertori, erano ritenuti inefficaci dalla massa dei cittadini alle armi e non; per cui era diffusa la convinzione che i colpevoli non sarebbero stati seriamente perseguiti e puniti, e che, in definitiva, vi sarebbe stata una larga amnistia al termine del conflitto, come era già successo dopo la prima guerra mondiale. Una convinzione quanto mai profetica.

L'atteggiamento dei partiti politici contribuiva a fomentare gli stati d'animo: la loro propaganda — specialmente quella sviluppata dai partiti definiti "sovversivi" — incitava i cittadini a sottrarsi in tutti i modi al servizio militare. In tale azione disgregatrice si associavano parenti ed amici, che spesso, quando scrivevano ai soldati, davano loro notizie di conoscenti, i quali, pur essendo disertori, attendevano indisturbati e tranquilli alle proprie ordinarie occupazioni ed affari. La sommatoria di tali influenze negative aveva avuto ripercussioni anche sugli elementi migliori, su quei militari che avevano dato prova di affidamento, di attaccamento al dovere, di spirito di corpo: poiché molti di essi, inviati in licenza, non rientravano ai reparti.

Involontariamente, in alcuni casi furono i carabinieri ad avvalorare le voci sull'impunità di cui godevano i disertori; per motivi di opportunità o per causa di forza maggiore (quali, ad esempio, il timore di inasprire la popolazione in mezzo alla quale essi vivevano, o l'indisponibilità dei mezzi di trasporto per far rientrare i colpevoli) i militari dell'Arma a volte furono impotenti o non dimostrarono un eccessivo zelo nell'arrestare i disertori. Sintomatico il comportamento di un brigadiere; interessato da una segnalazione del Comando 21º fanteria alla ricerca di due assenti arbitrari, domiciliati nel territorio di sua giurisdizione, rispose laconicamente che i due, interpellati, "non intendevano rientrare", (11) né si prodigò a convincerli.

L'autorità militare annotava, comunque, nei documenti come i soli provvedimenti restrittivi e di rigore – che pure da più parti si suggeriva di inasprire – non sarebbero mai stati sufficienti a far rientrare il grave

<sup>(11)</sup> A.U.S.S.M.E., fondo diari storici, busta 4206/I-4-4.

fenomeno; citando ad esempio quanto fatto dopo Caporetto nel 1917 (rancio migliore, frequenti turni di riposo, pacchi vestiario, licenze premio e premi in denaro per quanti si distinguevano in combattimento, polizza assicurativa per i combattenti, potenziamento delle case del soldato e delle attività assistenziali di ogni tipo), essa raccomandava la necessità di una larga politica di provvedimenti a favore dei combattenti, quali il raddoppio almeno della indennità giornaliera, premi in denaro per sopperire alla svalutazione della lira, aumento della razione giornaliera e della quota miglioramento rancio, distribuzione gratuita di una polizza assicurativa ai combattenti, agevolazioni fiscali, riserva di posti negli impieghi statali e parastatali, concessione di terre incolte, ecc.

Provvedimenti ritenuti quanto mai urgenti alla fine del 1944, poiché a quel tempo si andavano completando i gruppi di combattimento ed era necessario, quindi, concedere almeno quelle provvidenze che potevano essere attuate sollecitamente, prima che i gruppi entrassero in linea.

Occorre osservare, in proposito, che al di là della lucida analisi, delle giuste osservazioni e dei validi suggerimenti, le proposte non tenevano conto di una realtà amara, ma ineludibile: per ogni più piccola cosa, in quel momento, Governo, autorità politica e militare dipendevano, o meglio pendevano, dalla volontà degli alleati, e quindi le possibilità di attuare i buoni propositi, in mancanza di ogni autonomia decisionale, restavano sogni nel cassetto.

Alleati, fra l'altro, che da un lato sollecitavano energiche misure e provvedimenti contro i disertori, e dall'altro, continuavano ad alimentare, con sottrazioni, laute paghe e promesse d'impunità, il fenomeno. Ignorando le continue, inutili proteste delle autorità militari italiane.

Essi, inoltre, intervennero sempre pesantemente sul problema delle assenze arbitrarie; di fatto, imposero prima un "accordo" che graziasse i disertori dal 10 luglio all'8 settembre 1943 (accordo Badoglio-Mac Farlane), e poi fecero continue pressioni, fino al termine del conflitto e specialmente a favore di quanti avevano servito nelle loro unità, perché si giungesse ad una amnistia generale, in barba ad ogni principio di sovranità dello Stato italiano.

Neanche fra Governo e Ministero della Guerra, in effetti, c'era stata unità d'intenti e di provvedimenti in materia di diserzioni. Da un lato, Guerra e Comando Supremo avevano emanato provvedimenti di clemenza 424 NICOLA DELLA VOLPE

per proprio conto, per i reati che "non avevano leso profondamente la disciplina"; dall'altro il Governo, nell'aprile 1944,<sup>(12)</sup> aveva concesso una larga amnistia per tutti i reati, in particolare per quelli militari, senza interpellare alcuno.

Il fenomeno delle diserzioni fu certamente grave, se si considera che per tutto il 1944 la Direzione Generale Leva Sottufficiali e Truppa, Divisione Disciplina, sporse 80 828 denunce nei confronti dei disertori. Un numero elevato, che rivela tutta la sua gravità quando viene messo a confronto con il limite della forza alle armi concesso dagli alleati, stabilito in 360 000 uomini.

Numeri che, a fine guerra, si rivelarono ancora più drammatici, poiché in uno studio dello Stato Maggiore Generale del 18 maggio 1945 una stima prudenziale faceva ascendere ad oltre 200 000 i non presenti alle armi. (13) Nello stesso documento, l'amnistia veniva definita "dolorosa necessità inderogabile", e, di conseguenza, venivano avanzate proposte per giustificare il provvedimento e per preparare la Nazione, ed in particolare quanti avevano adempiuto al proprio dovere, sacrificando di molto se stessi.

Di fronte a tali alchimie di comodo dura, feroce e amara, quanto lo può essere la reazione di un capo che vede svanire il limite che sempre deve esistere fra meritevoli e non, fu l'annotazione autografa del generale Claudio Trezzani, capo di Stato Maggiore Generale: "Sono tutte chiacchiere. La realtà è questa: solo gli imbecilli fanno il proprio dovere...". Quanto rabbioso dolore e sdegno traspare da quel termine imbecilli; quanta sofferenza cosciente della propria impotenza di fronte a sì palese ingiustizia.

Una presa di posizione che ancora gli faceva scrivere al presidente del Consiglio Ferruccio Parri, in un estremo, inutile tentativo di inchiodare ciascuno alle proprie responsabilità — quando fu chiaro che per motivi di opportunità politica ancora una volta il Governo avrebbe non solo concesso l'amnistia, ma fatto ricorso ad un indiscriminato colpo di spugna — di voler definire almeno la parte che ciascun organo dello Stato avrebbe avuto nelle decisioni, "al fine — scriveva il Trezzani — di non sancire una volta di più la norma per cui i responsabili delle cattive soluzioni dei problemi militari, sono sempre i militari, e soltanto questi".

<sup>(12)</sup> D.L. n. 96 del 5 aprile 1944.

<sup>(13)</sup> A.U.S.S.M.E., fondo 1/3, busta 64/8.

La questione delle diserzioni e le esplicite, chiare deduzioni a cui anche esse conducono sulla reale volontà della massa degli italiani di partecipare alla guerra, conducono ad una riflessione finale. È stata più volte avanzata l'ipotesi che subito dopo l'armistizio sarebbe stato possibile schierare a fianco degli alleati 5-6 divisioni efficienti ed agguerrite, e dare così immediatamente un contributo ben più pesante alla liberazione della Patria. È stato anche ampiamente dimostrato che gli alleati, gli inglesi soprattutto, frapposero sempre ostacoli e limiti alla partecipazione italiana, impedendo l'auspicata, massiccia partecipazione, data per scontata.

Ma davvero sarebbe stato possibile impiegare proficuamente tante e numerose unità? Onestamente, non riusciamo a vedere come, né ad individuare i presupposti concreti che fanno avanzare l'ipotesi. Numerosi documenti d'archivio sul morale delle truppe e sul loro spirito combattivo, del 1943 soprattutto, non portano a conclusioni favorevoli ad una entusiastica ed allargata adesione alla guerra. Ad analoghe considerazioni conducono anche l'esame delle relazioni della censura delle corrispondenze. Prove che fanno pensare che, in fin dei conti, l'essere partiti con lo sparuto 1º Raggruppamento Motorizzato e l'aver meritato sul campo un concorso sempre maggiore, si rivelò di fatto e inaspettatamente la soluzione più aderente alla realtà e la migliore, forse l'unica vincente.

|      | €.  |  |
|------|-----|--|
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
| 29   |     |  |
|      |     |  |
| - 3X |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      | 110 |  |
|      |     |  |
| 150  |     |  |
| #    |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
| (4)  |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
| 40   |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |

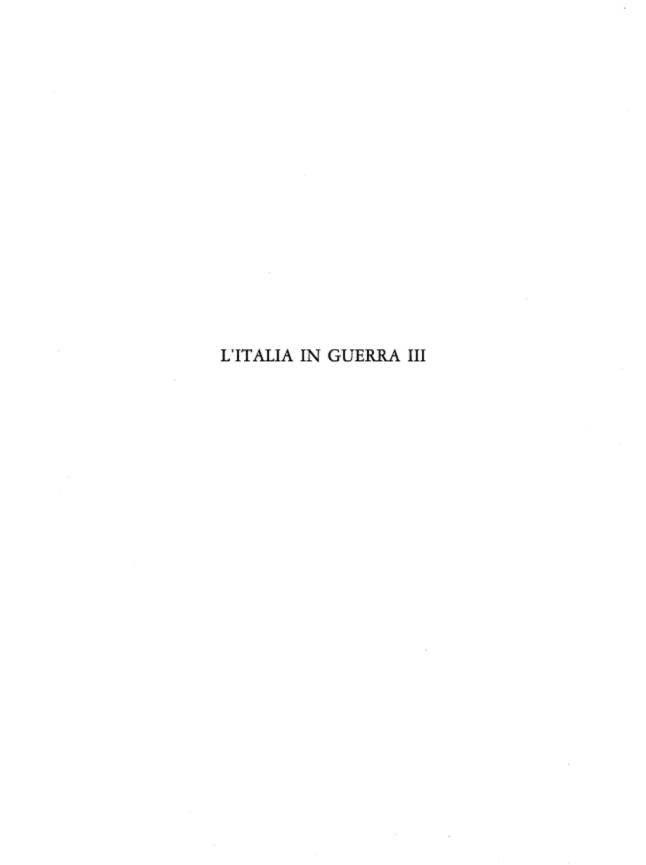

|    | M. |
|----|----|
|    |    |
|    |    |
|    |    |
|    |    |
|    |    |
| 72 |    |

## LA POPOLAZIONE ITALIANA TRA MERCATO NERO E RAZIONAMENTO

## MARIA GABRIELLA PASQUALINI

Il 1944, quinto anno di guerra, è il secondo durante il quale il conflitto ormai si svolge su tutto il territorio del Regno: l'inverno del 1944, in particolare, rimasto scolpito nella memoria degli italiani di quell'epoca, si rilevò, dal punto di vista alimentare, per la popolazione civile e per i combattimenti, come uno dei periodi più difficile dell'intero conflitto, specialmente nelle zone non ancora liberate dagli anglo-americani, divenuti gli alleati.

L'Italia del 1944 era divisa in due: il centro-nord, tagliato dal resto della penisola, pativa di più e nulla poteva ricevere da un sud che, liberato, comunque ricominciava appena a produrre, anche se pochissimo. Gli alleati anglo-americani, avanzavano lentamente, per inchiodarsi poi sulla linea gotica e la quasi totalità della popolazione italiana attendeva con ansia febbrile la liberazione, anche dalla fame e dal freddo. Le stesse forze della resistenza, ormai organizzata e presente sul territorio, si dovevano rifornire, in un modo o nell'altro per sorvegliare e combattere il nemico. A volte il cibo veniva accettato non tanto come pagamento quanto come una sorta di lasciapassare per avvenimenti futuri, a dimostrazione dell'aiuto dato alla resistenza e alla lotta contro il tedesco occupante e il fascismo socialiale di Salò.

In genere, anche nei territori liberati la situazione alimentare era precaria, perché il ritorno alla normalità, pur tenendo conto di quegli approvvigionamenti alimentari che gli alleati facevano venire in abbondanti quantità dall'America, era lungo e complesso e i problemi, di produzione e di distribuzione, erano così gravi da non poter certo essere risolti nel giro di pochi mesi.

Oltre alle obiettive difficoltà logistiche connesse al trasporto dagli Stati Uniti del cibo necessario, sia per i militari in azione, che per la popolazione delle zone liberate, il lungo periodo di nutrizione insufficiente - e quando comunque possibile, con carenze vitaminiche e proteiniche gravi - sconsigliava tra l'altro agli esperti nutrizionisti americani l'immissione sul mercato e la distribuzione di enormi quantità di derrate alimentari, senza uno stretto controllo di oculata distribuzione che si rivelava difficilissimo anche per l'organizzazione della struttura alleata. Non era estraneo a queste difficoltà quel mercato nero che aveva prosperato sotto il governo fascista, un ostacolo alla distribuzione dei viveri e alla normalizzazione della situazione ben difficile da debellare, pur in condizioni fondamentalmente diverse, perché coinvolgeva interessi economici notevoli e nello stesso tempo aveva condizionato psicologicamente la popolazione nella ricerca del cibo e dei vari mezzi di sopravvivenza: non era facile cancellare quattro anni di abitudini e di illegalità imperante, di vita difficilissima per chi non aveva risorse e doveva procurarsi il cibo, ma vita assai facile con denaro contante che fluiva a rivoli nelle tasche di chi, senza problemi di coscienza e di moralità, era entrato nel giro del grande mercato nero. Con l'arrivo degli anglo-americani, in ogni zona liberata, la guerra al mercato nero si fece sempre più evidente, con la conseguenza che le derrate alimentari in offerta in un primo tempo scesero così come i prezzi, ma il fenomeno anche se ridimensionato non scomparve.

In sintesi, sia nell'Italia del governo fascista repubblicano, occupata dai tedeschi, sia nell'Italia del regno del sud, le difficoltà alimentari continuavano a essere fortissime: ovviamente in alcuni luoghi erano più dure che in altri posti, in quanto la situazione generale di quel periodo era fluttuante e assolutamente non omogenea su tutto il territorio, nemmeno considerando luoghi finitimi.

Gli avvenimenti bellici del 1944 avranno anche un riflesso pesante sull'anno successivo, il 1945, quando, ad esempio, le disponibilità medie alimentari pro-capite scesero ulteriormente perché le ostilità non avevano permesso, nel 1944 appunto, ancor meno che negli anni precedenti, una produzione agricola e una attività di allevamento del bestiame che avessero potuto adeguatamente rifornire la popolazione.

Se il 1943 era stato l'anno dei bombardamenti a tappeto su tutto il territorio – bombardamenti che continuarono ad essere pesanti soprattutto nell'Italia del nord anche nell'anno successivo – il 1944 e il 1945 furono gli anni della "grande fame" che tormentò quasi tutta la popolazione

italiana, in particolar modo quella a reddito fisso (impiegati e operai), con salari bloccati; la penuria di cibo si fece drammaticamente sentire per una nutrita serie di motivi, oltre al fatto che si era appunto ormai entrati nel quinto anno di guerra, ora direttamente combattuta sul territorio italiano, e che la presenza di truppe occupanti, quali erano divenute di fatto quelle tedesche dopo l'8 settembre 1943, aveva aggravato pesantemente una già precaria condizione alimentare.

Per avere una idea della situazione reale per quanto riguardava i prodotti cerealicoli e ortofrutticoli, di più largo consumo nelle abitudini degli italiani, alcune cifre statistiche riguardo alla produzione possono meglio illustrare quanto sopra esposto: se nel 1939 - anno immediatamente prima della guerra - complessivamente 80 717 milioni di quintali di frumento erano disponibili per l'alimentazione umana - rappresentando il fabbisogno medio della popolazione italiana in quegli anni - e nel 1940, primo anno di guerra furono disponibili 64 949 milioni di quintali, solo, 57 339 milioni lo furono nel 1944 e ancor meno nel 1945 (43 522 milioni); (1) per quanto riguardava il granoturco, contro i 9260 milioni di quintali disponibili nel 1939 e i 19983 milioni del 1940, solo 9108 milioni lo furono nel 1944 (e 5071 milioni nel 1945).(2) Anche per legumi secchi,(3) segale e orzo,(4) patate(5) si ebbero notevoli ribassi nelle disponibilità, così come per tutti i prodotti ortofrutticoli, i legumi freschi,(6) i pomodori, (7) si era tornati in molti casi, nel 1944 e ancor più nel 1945, ai livelli produttivi del 1922, anni tormentati del primo dopoguerra, prima dell'affermazione politica del fascismo. Per agrumi, ortaggi e frutta

Nel 1922, anno della marcia su Roma, la produzione era stata di 65 813 milioni di quintali. Queste statistiche e quelle che seguiranno sono tratte da Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1945, a cura dell'ISTAT (Roma, 1958), tav. 120, p. 223.

<sup>(2)</sup> Nel 1922 quintali di granoturco prodotti furono 10 287 milioni. Fonte: cit., ibid.

<sup>(3) 1922;</sup> furono prodotti 3625 milioni di quintali; 1939; 4944; 1940; 4225; 1944; 1777; 1945; 859. Fonte cit., ibid.

<sup>(4) 1922;</sup> furono prodotti 1455 milioni di quintali; 1939: 2056; 1940: 2006; 1944: 1105; 1945: 684. Fonte: cit., tav. 120, p. 224.

<sup>(5) 1922:</sup> furono prodotti 7523 milioni di quintali; 1939: 16 427; 1940: 20 977; 1944: 13 725; 1945: 6162. Fonte: ibid.

<sup>(6)</sup> Per i legumi freschi dai 1065 milioni di quintali del 1922, si sali a 2170 nel 1939, per scendere ai 1767 del 1940, mentre la produzione riprese nel 1944, 2127, e scese nel 1945, ritornando quasi ai livelli del primo anno di guerra, cioé a 1636 milioni di quintali. Fonte: ibid.

<sup>(7) 1922:</sup> furono prodotti 6626 milioni di quintali; 1939: 6517; 1940: 8395; 1944: 7092; 1945: 6178. Fonte: cit., tav. 120, p. 225.

fresca la produzione si era mantenuta relativamente costante, anche se in molti luoghi se ne lamentava la mancanza, soprattutto nei grandi centri, a causa delle difficoltà incontrate nella distribuzione per l'assenza di mezzi di trasporto in numero sufficiente.

Questo era infatti uno dei problemi primari, oltre alla scarsa produttività, soprattutto nell'Italia repubblicana; in effetti quei pochi mezzi di trasporto ancora utilizzabili venivano sistematicamente requisiti dalle truppe tedesche; i mezzi che non erano stati requisiti avevano bisogno dei permessi del comando tedesco per poter circolare, ma il coordinamento tra le stesse autorità tedesche tra di loro e tra queste e le autorità fasciste repubblicane a questo riguardo lasciava molto a desiderare, o per inefficienza o per strategia voluta. (8) Quei mezzi che riuscivano ad essere sottratti agli usi comuni venivano utilizzati proprio per il trasporto di generi per il mercato nero, con noli altamente maggiorati; persino i servizi dell'Annona dovevano rivolgersi al mercato parallelo per i trasporti e arrivavano a pagare ai privati prezzi da mercato nero come due-tremila lire a tonnellata per poter distribuire i viveri. (9)

In termini più chiari per meglio comprendere il problema del razionamento e del conseguente sviluppo del mercato nero, bisogna tener conto che la disponibilità annua media per abitante dei generi alimentari sopra considerati negli anni 1944 e 1945 fu la seguente: per il frumento, fu di 126 e 110 kg a testa; (10) per le patate, fu di 30,1 e 17,7 kg (11) per i legumi secchi si scese a 3,8 e 3,1 kg (12) e per i legumi freschi si ebbero quasi le stesse cifre, cioè 4,7 nel 1944 e 3,6 kg nel 1945. (13) Continuando in questa analisi, riscontriamo che la disponibilità media annua per abitante di carne bovina fu nel 1944 e nel 1945, rispettivamente, di 2,5 e 3,4 kg,(14) quella suina di 1,3 e 2,9 kg;(15) l'ovina e caprina, 0,4 e 0,7

<sup>(8)</sup> Cfr. 'Il Giornale d'Italia', da gennaio a maggio 1944, in particolare su questo argomento numerosi articoli nel gennaio 1944.

V. Archivio Centrale dello Stato (ACS), Ministero dell'Interno, Servizi Annonari,
 b. 15, Relaz. 777/235.A.34. del 1.3.1944 e il quotidiano 'Avanti' del 12.7.1944.

<sup>(10)</sup> Nel 1922, 178,3 kg; nel 1939, 180,4; nel 1940: 163,8. Fonte: cit. tav., 121, p. 229.

<sup>(11)</sup> Nel 1922: 22,3 kg; nel 1939 38,1 e nel 1940, 44,6. Fonte ibid.

<sup>(12) 1922: 11</sup> kg; 1939; 11,3; nel 1940: 10,1. Fonte: ibid.

<sup>(13) 1922; 1,3</sup> kg; 4,9; 1940; 4,0. Fonte: ibid.

<sup>(14) 1922; 8,6</sup> kg; 1939; 8,7; 1940; 8,3. Fonte: cit., tav. 12, p. 230.

<sup>(15) 1922: 5,8</sup> kg; 1939: 5,4 1940: 6,5. Fonte: ibid.

kg; (16) le uova, 4,1 e 3,4 kg (17) Per l'olio di oliva, 3,3 e 3,7 kg; (18) zucchero, 5,3 e 2,8 kg; (19) il caffè non fu presente sulla tavola degli italiani in tutti gli anni di guerra (20) e fu usata la cicoria e l'orzo, ambedue contingentati, come succedanei del caffè. Il vino continuò ad essere prodotto seppur in diminuite quantità, pur sempre apprezzabili: furono disponibili a testa in media 79,7 litri nel 1944 e 69,3 nel 1945. (21)

Un altro dato può essere di grande interesse per comprendere in valori relativi quale fu la situazione alimentare nel 1944 e nel 1945: la disponibilità media giornaliera di sostanze nutritive e di calorie. Negli anni considerati, 1944 e 1945, le proteine disponibili giornaliere a testa furono 63 grammi, di cui 10,8 di origine animale (1944) e 58,8 di cui 12,3 di origine animale (1945); (22) per i grassi, si ebbero valori di 30,7 (1944) e 36,6 grammi (1945), (23) mentre per gli idrati di carbonio furono disponibili 323,6 grammi (1944) e 286,1 (1945), (24)

In totale le calorie giornaliere disponibili, in media, furono 1865 (di cui 170 di origine animale) nel 1944 e 1747 nel 1945, contro i seguenti valori pre-guerra: 2746 pro-capite nel 1922; 2657 calorie, nel 1939 (25) e 2631 nel primo anno di guerra, il 1940. In sostanza, negli ultimi due anni di guerra le calorie medie giornaliere erano scese allo stesso livello del decennio 1891-1900, quando la povertà, la mancanza di lavoro, l'analfabetismo ancora imperante, avevano spinto molti italiani, specialmente nel Sud, a emigrare verso gli Stati Uniti o l'America Meridionale di lingua spagnola.

Queste cifre, poste a confronto con quelle degli anni immediatamente precedenti il conflitto e con l'anno dell'era fascista, spiegano dunque

<sup>(16) 1922: 1,3</sup> kg; 1939: 1,2; 1940: 1,3. Fonte: cit., tav. 121, p. 231.

<sup>(17) 1922: 6,2</sup> kg; 1939: 7,2; 1940: 6,9. Fonte: ibid.

<sup>(18) 1922: 5,8</sup> kg; 1939: 4,5; 1940: 8,1. Fonte: ibid.

<sup>(19) 1922; 7,5</sup> kg; 1939; 8,7; 1940; 7,8. Fonte: ibid.

<sup>(20)</sup> In questi anni si ebbe una crisi internazionale nella produzione del caffe e quindi la mancanza del caffe alla tavola degli italiani fu dovuta in parte anche a questa ragione.

<sup>(21) 1922: 90,7</sup> litri; 1939: 87,4. Bisogna peraltro rilevare che negli anni precedenti la produzione era stata più ampia, raggiungendo un picco, nel 1924,di 142.9 litri disponibili a testa. Fonte: ibid

<sup>(22) 1922: 94,8</sup> di cui 19,9 di origine animale; 1939: 95,9 (22,7); 1940: 90,7 (22,6). Fonte: cit., p. 233.

<sup>(23) 1922: 64; 1939: 55,9; 1940: 64,9.</sup> Fonte: ibid.

<sup>(24) 1922: 432,8; 1939: 428,1; 1940: 407.</sup> Fonte: ibid.

<sup>(25)</sup> Nel 1938 erano state lievemente superiori: 2.734.

— se analizzate non tanto nei loro valori assoluti, ma poste tra di loro a confronto — indubbiamente meglio di altre valutazioni, quale era la drammatica situazione alimentare degli italiani in quei due anni finali del conflitto. Ovviamente l'analisi di cifre statistiche di questo tipo fornisce solo un'idea complessiva della situazione generale su tutta la penisola: è indubbio che le realtà locali, del singolo paesino o della cittadina, variavano moltissimo, dipendendo strettamente dalle vicende belliche del momento; molti sono i ricordi di testimoni dell'epoca che sostengono, ad esempio, di non aver mai visto pomodori o patate o frumento in quegli anni, ma molto dipendeva appunto in quale zona — campagna, montagna, zone centro di forti attività di resistenza, ove frequenti potevano essere i rastrellamenti e le requisizioni — erano stati sfollati o se avevano continuato ad abitare nelle città.

La discesa verticale della produzione cerealicola e ortofrutticola era avvenuta per la concorrenza di una serie di motivi: il progressivo spopolamento delle campagne, dovuto in primo luogo all'invio al fronte delle braccia valide e quindi nonostante l'impegno dell'elemento femminile e i congedi per la mietitura e la vendemmia, che venivano dati ad hoc ai soldati, la produzione granaria e le coltivazioni in genere avevano avuto un ovvio consistente calo. Se nei primi due-tre anni di guerra, nonostante le difficoltà varie, si era riusciti ad avere comunque un accettabile livello produttivo, in seguito i bombardamenti e la guerra combattuta sul territorio avevano cancellato oliveti e agrumeti, avevano reso impossibile la coltivazione del grano e dove qualcosa era stato nonostante tutto ottenuto, gli spezzoni incendiari, lanciati in gran numero durante le incursioni aeree, avevano bruciato il risultato di grandi fatiche e l'oggetto di affamate speranze; non a caso, in particolare nel quotidiano "Osservatore Romano" del 1944, normalmente in seconda pagina, sono frequenti articoli, stile editoriale, di esperti nel settore agro-alimentare circa la necessità di programmare prioritariamente, ancor prima della fine del conflitto, la pianificazione e la ripresa delle campagne granarie e olearie, per ripristinare subito una produzione conveniente alle esigenze delle abitudini alimentari della popolazione italiana. Anche altri quotidiani dedicarono articoli a questo problema, ma sul giornale del Vaticano essi furono frequentissimi, almeno due o tre a settimana.

I famosi "orti di guerra", allestiti nelle piazze di tutte le città e le cittadine in numero notevole, apportavano solo una percentuale irrisoria alla produzione generale e servivano solamente alla retorica dell'immagine voluta e propagandata da chi aveva la responsabilità di aver partecipato a un conflitto mondiale, sbagliando la valutazione delle proprie forze e delle conseguenze future.

Anche l'allevamento del bestiame nelle quantità necessarie a sfamare la popolazione, non fu più praticato su larga scala, oltre che per i motivi sopra esposti, anche per la mancanza di mangime e foraggio; e lo sforzo fatto per quei pochi capi che i contadini riuscivano ad allevare, veniva vanificato, specialmente nel 1944, dalle frequenti requisizioni che venivano effettuate dalle truppe tedesche, le quali, nelle loro sortite non si fermavano neanche di fronte al bestiame da latte che era specificamente proibito requisire. Per queste requisizioni, molto peraltro si lamentavano gli addetti ai servizi dell'Annona, (26) ma il governo della RSI non aveva in sostanza alcuna possibilità di interferire negli ordini tedeschi. Le stalle dunque erano miseramente vuote: quei pochi stenti animali che erano sopravvissuti alle difficoltà degli anni precedenti a mano a mano venivano macellati, quasi sempre clandestinamente, alimentando il mercato nero, che, come si vedrà più avanti, ebbe il suo momento di maggior sviluppo e giro d'affari nel 1944. E proprio contro le macellazioni clandestine, le autorità diramarono molti appelli per scoraggiare i possibili clienti di quel mercato, peraltro senza apprezzabili esiti positivi, e mettere in guardia i consumatori dai pericoli insiti nel comprare carne di bestie non controllate, per le quali non si poteva avere la certezza di un controllo sanitario riguardo alla commestibilità; (27) gli stessi pericoli riguardavano i formaggi venduti al mercato nero, che spesso presentavano un confezionamento e una preservazione non adatta. Ma la voce delle autorità non aveva più alcuna presa su un popolo irritato, deluso, stanco, affamato.

Ma non fu solo il conflitto a rendere tanto difficile la sopravvivenza fisica degli italiani: lo furono anche i risultati di una rovinosa politica economica e finanziaria, attuata non solo durante il periodo bellico, ma precedente ad esso; i risultati di una corruzione fiorente che sfiorava tutti i livelli, di una gestione politica, e non economica, burocraticamente corretta del razionamento, all'apparenza ben congegnato e a maglie strette, oltre alle già considerate difficoltà di produzione e distribuzione resero

<sup>(26)</sup> ACS, Ministero dell'Interno, Servizi Annonari, b.13, relazioni varie del marzo 1944.

<sup>(27)</sup> Cfr. i quotidiani dell'epoca: in tutti erano riportati i frequenti avvisi delle autorità sanitarie a guardarsi dall'acquisto incauto e pericoloso di carne macellata clandestinamente, le sanzioni e le multe per gli acquirenti, oltre che per i macellatori e venditori.

il mercato nero non solo fiorente, ma appoggiato, sostenuto e coperto dai consumatori, che trovarono in esso l'unica possibilità di sopravvivenza. Il mercato nero veniva visto dal popolo quasi come "un'opera filantropica": così si esprimeva in un editoriale particolarmente violento sulla "Stampa" del 28 gennaio 1944 il giornalista Concetto Pettinato, che accusava apertamente il regime di aver procurato questa situazione e di tollerarla, poiché il mercato nero era in realtà il risultato di un duello mortale tra prezzi politici e prezzi economici.

Né si può poi dimenticare in questo quadro, nonostante i quotidiani "bollettini di vittoria" del regime, il fallimento generale della politica degli ammassi, fallimento che si evidenzia ancora di più nel 1944, quando accanto alla consueta riluttanza degli agricoltori e degli allevatori a portare i loro prodotti nei luoghi previsti e avere il pagamento delle merci dallo Stato a prezzi assolutamente irrisori, un nuovo elemento, questa volta fortemente politico e quindi non solamente economico, spinse i contadini a non consegnare più i prodotti: per esempio, manifestini intitolati "La vanga - Il giornale del contadino" nelle zone di Urbino e di Pesaro esortavano i contadini a nascondere i prodotti e a conservarli per gli "italiani" (ovviamente partigiani), di non darli ai tedeschi e ai fascisti, insegnando peraltro come mantenere a lungo cibi di varia natura. (28) I manifestini di questo tipo che circolarono un po' in tutte le campagne, ma in particolare in quella toscana, in quella marchigiana, umbra e romagnola, sostenevano che "bisognava affamare il nemico" e quando non si poteva fare a meno di consegnare dei viveri, non si dovevano accettare marchi o lire della Repubblica di Salò, perché tali valute sarebbero divenute rapidamente carta straccia: bisognava accettare solo "cose", applicare cioè il sistema economico di base del baratto, per chi, fascista o tedesco, chiedesse generi alimentari per uso personale. Secondo "La falce" (29) era compito dei contadini far in modo che il raccolto non cadesse in mano dei tedeschi o dei fascisti perché "il raccolto, frutto del sudore e delle braccia italiane" eta "del popolo italiano". Alcuni dei manifestini incitavano poi gli operai e i contadini, insieme agli impiegati, a scendere in sciopero, chiedendo fra l'altro l'aumento delle razioni alimentari, scioperi che avvennero puntualmente in moltissime zone dell'Italia occupata dai tedeschi. I contadini

<sup>(28)</sup> ACS, Ministero dell'Interno, Divisione Affari Riscrvati, P.S. 1944, b.15, f.38/1 -Pesaro, Urbino.

<sup>(29)</sup> Anno I, n. 2, esemplare conservato in ibid., b.15 f.39/1 'Manifestini e stampe sovversive'.

avevano, secondo quanto scritto in questi volantini il dovere di stringere alleanza con gli operai e "rifiutare le derrate ai fascisti e ai tedeschi, avendo invece il dovere di aiutare partigiani, prigionieri, ex-militari internati". (30) Un Comitato Contadino costituitosi nella campagne toscane dava l'ordine: "Non bortiamo NULLA agli ammassi" (31) e în effetti, per esempio nelle campagne fiorentine, nel 1944 i contadini rifiutavano di consegnare l'olio. (32) Il consenso popolare alla Repubblica di Salò fu fortemente minato anche dalla desolante e tragica situazione alimentare; recitava un manifestino circolato a Perugia: "...L'onesto popolo lavoratore che langue nella miseria ...vede diminuire la sua razione di alimenti ...al mercato dei viveri, agli spacci autorizzati non trova neanche quel minimo garantito dalla tessera annonaria. Non ha legna, carbone, scarpe, indumenti, non ha medicine, non ha denaro per comprare al mercato nero..." (33) Almeno dunque aver di che comprare al mercato nero, certo illegale, ma legalizzato di fatto dalla volontà e dalla necessità popolare per poter sopravvivere: la tolleranza del popolo si era veramente esaurita se nemmeno al mercato nero poteva rivolgersi. (34)

In quel periodo si costituirono anche numerosi Comitati femminili per la libertà, per organizzare gruppi di donne che, tra l'altro, dimostrassero per reclamare la regolare distribuzione delle razioni. (35)

Durante il 1944, ancor più che negli anni precedenti, in gran parte anche a causa del mercato nero, alcuni patrimoni immobiliari sparirono; altri se ne formarono: una nuova classe di ricchi nasceva; il contante passava velocemente di mano in mano, ma più spesso erano oro e gemme a pagare olio e farina o medicine; i contanti, specialmente nel 1944, erano sempre meno accettati e quando lo erano, poco tempo restavano nelle mani degli speculatori, che subito li investivano, a loro volta, in beni concreti, sicuri: il più sovente, appartamenti, anche se sinistrati e danneggiati dai bombardamenti. Realizzare, svendere, mangiare, speculare, arricchirsi, mettere a frutto per il futuro nel dopoguerra la ricchezza ottenuta. Quanti

<sup>(30)</sup> Ibid., b.15, f.40/1: manifestini del Partito Comunista Italiano e del Partito Socialista di Unione Proletaria, rinvenuti dalla tenenza dei Carabinieri di Pontedera; nello stesso fascicolo manifestini trovati a Pisa.

<sup>(31)</sup> Ibid.

<sup>(32)</sup> ACS, Ministero dell'Interno, Servi Annonari, b.17, intercettazioni del mese di febbraio e marzo a Firenze.

<sup>(33)</sup> Ibid., b.15, f.37/11.

<sup>(34)</sup> Su questo argomento v. S. Colarizi, L'opinione degli italiani sotto il regime. 1929-1943. Bari, 1991, p. 375 e sg.

<sup>(35)</sup> Ibid., b.15, 39/1 e 40/1.

sono gli annunzi pubblicitari nei più importanti quotidiani di quell'anno relativi a "compro appartamenti di qualsiasi tipo. Pagamento contanti!" "Rileverei immobile anche danneggiato. Pagamento contanti!" Non vi sono agenzie immobiliari che fanno pubblicità di compravendita, ma studi di consulenza, anche gratuita "per la preparazione delle pratiche sui danni di guerra di patrimoni immobiliari" e avvisi per la ricerca di soci che vogliano aderire con quote anche superiori al milione a "una costituenda società di sfruttamento del brevetto...". (36) Sono altrettanto numerose le inserzioni come la seguente: "Quadro celebre firma '800 cedo urgente realizzo, cambio eventualmente alimentari", che sono un indicatore reale della situazione. (37)

I costumi e le abitudini, non solo alimentari, della popolazione sono in quel periodo drasticamente mutate: non sempre catene d'oro o gioielli accompagnano un matrimonio o la nascita di un bambino; sempre più spesso generi alimentari razionati o ufficialmente introvabili sanzionano e festeggiano un lieto evento: un fiasco di olio, comprato a borsa nera (come colloquialmente a Roma viene indicato il mercato nero) può valere uno stipendio medio di un impiegato, ma rallegrare e rendere indimenticabile un importante avvenimento familiare.

Sebbene l'Italia fosse divisa in due e una parte fosse stata liberata pur tuttavia il razionamento, come la guerra, continuò, anche se con modalità diverse, finalità e necessità diverse, in tutto il territorio dunque, anche in quello liberato dagli anglo-americani. Risulta comunque evidente che le difficoltà più gravi e il razionamento più duro si ebbe nei territori controllati dalla RSI e occupati dai tedeschi. Pochi esempi varranno per comprendere meglio la situazione: nel gennaio del 1944 nella zona del Governatorato di Roma potevano essere consegnati, in teoria, perché spesso i dettaglianti non erano riforniti a sufficienza (o imboscavano le merci ricevute), sempre rigorosamente su prenotazione 500 gr di pasta per il periodo 16-24 dicembre 1943 e 500 gr di riso per il periodo 25-31 dicembre: vi è da notare che le distribuzioni delle razioni erano sempre in grande ritardo sul periodo considerato, aggiungendo confusione alla già complicata situazione del razionamento. Lo zucchero poteva essere dato solo ai bambini e ai malati. La razione di marmellata era di 400 grammi a persona per lo stesso periodo, mentre per i legumi secchi la distribuzione previ-

<sup>(36)</sup> Cfr. ad esempio, le inserzioni pubblicitarie di "L'Osservatore Romano", "La Stampa", "Il Corriere della Sera", "La Sicilia Liberata", "Il Mattino" ecc.

<sup>(37) &</sup>quot;L'Osservatore Romano", 23 maggio 1944.

sta era di 500 grammi di piselli e 500 grammi di fagioli, sempre relativa al periodo 25-31 dicembre 1943, cioè utilizzando i "bollini" delle tessere annonarie per quel periodo. Per quanto riguardava i prodotti dolciari erano permessi solo confetti di puro zucchero alla mandorla (concessione fatta in realtà alla tradizione italiana), cioccolato autarchico, miscele alimentari dosi in polvere per fare dolci, ivi compresa la famosa "biovolina Nefer" al posto delle uova, gelati di frutta e surrogati. (38) Per la carne, nel febbraio del 1944, la razione era di 100 grammi: ma non era chiaro ogni quanto tempo la carne doveva venire distribuita e quanti e quali bollini si dovessero utilizzare per poter ritirare questa razione. Nella realtà la carne non veniva distribuita e spesso veniva sostituita dal formaggio, in teoria e negli avvisi dei Servizi per l'Annona.

Così come vi era stata una "retorica" del colonialismo, una "retorica" della guerra, così vi fu una "retorica" del razionamento, con un bombardamento, sui quotidiani e sui settimanali di notizie positive sull'operazione, pubblicità che doveva servire al fascismo per la sua immagine, durante un conflitto che quotidianamente si rivelava errato e ormai perso.

Essendo poche le merci a disposizione, il razionamento, considerato dalle autorità repubblicane e da quelle anglo-americane come l'unica possibilità per assicurare pari opportunità alimentari a tutta la popolazione, rese fiorente il mercato nero; questo, a sua volta, con le sue "leggi" particolari, tutte direttamente emanati dalla regola base dell'economia — quella della domanda e dell'offerta — influenzava le stesse regole del razionamento e la sua attuazione e nel contempo monopolizzava l'attenzione di varie autorità e di numerose forze dell'organizzazione burocratica allo scopo di debellarlo: fu una battaglia persa da tutte le forze in gioco, anglo-americani, tedeschi, italiani (antifascisti e fascisti repubblicani).

La battaglia, perduta, del razionamento, andò di pari passo con la battaglia, anche essa perduta, per l'applicazione delle misure per il controllo dei prezzi delle merci perché la pretesa di controllare dei prezzi che non avevano alcun aggancio con la realtà economica, non fece altro che

<sup>(38)</sup> La fantasia degli italiani nell'inventare prodotti autarchici ebbe echi anche in lontani paesi: cfr. ad esempio "La Chronique de Damas", quotidiano siriano, che il 19 gennaio 1937 pubblicava un articolo dal titolo: Lanital, laine obtenue par le lait, in cui riferiva come gli italiani avessero inventato questo nuovo tipo di "lana", Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Serie Affari Politici, 1931-1945, Siria, b.17, copia dell'articolo allegata a 252/C del 23.1.1937, da Damasco.

far sparire dal mercato controllato alcune merci per farle riapparire, in contemporanea, sul mercato parallelo, a prezzi maggiorati.

Già dal giugno del 1940, infatti, con il decreto 19/6/40 n. 953 e in seguito nel marzo 1942 con decreto 12/3/42 n.142 i prezzi di alcuni prodotti di più largo consumo erano stati bloccati, ivi compreso quelli degli affitti, oltre alla realizzazione del blocco dei salari, deciso subito dopo la dichiarazione di guerra alla Francia; ma il costo della vita continuava ad aumentare in misura esponenziale, perché era pur vero che i salari erano stati bloccati, ma il loro potere d'acquisto scendeva progressivamente, tanto che il 2 aprile 1943 il regime fascista aveva dovuto capitolare e annunciare un aumento generale dei salari e degli stipendi, (39) ma i prezzi, specie quelli dei prodotti alimentari e delle merci di uso comune, negli anni successivi, erano più che raddoppiati e i modi escogitati per aggirarne il blocco erano vari.

Causa tutt'altro che secondaria della consistente inflazione riscontrata in tutto il territorio italiano nel 1944, insieme agli altri motivi economici che ne avevano decretato il cospicuo tasso di aumento anche negli anni precedenti, fu l'immissione nel mercato finanziario di un anomalo mezzo di pagamento cartaceo, le AMLire, moneta battuta dagli anglo-americani, in grandi quantità che destabilizzarono fortemente la già precaria condizione economica generale. Quell'inflazione che già aveva abbondantemente roso le possibilità d'acquisto dei salari di impiegati e operai, si infiammò ancora di più non solo con la circolazione delle AMLire, ma anche con lo sblocco dei salari decretato dalle autorità anglo-americane insieme allo sblocco dei prezzi, ogni qualvolta liberavano una parte di territorio; misura indubbiamente necessaria, anche se con pesanti conseguenze immediate per la vita civile, per poter riportare lentamente l'economia di guerra, che aveva sconvolto produzione, distribuzione e equilibri sociali, ad una economia di mercato.

Anche nel caso dei prezzi, alcune statistiche storiche varranno a meglio comprendere quale e di quale entità fu il progressivo esponenziale aumento dei prezzi, considerando che le cifre vanno sempre valutate in senso relativo e non nei loro valori assoluti, ancora una volta perché sul territorio italiano i prezzi variavano costantemente e differivano grandemente, a seconda della situazione storica del momento, dell'andamento

<sup>(39)</sup> S. Colarizi, "Vita alimentare degli italiani e razionamento" in L'Italia in guerra. Il secondo anno di guerra - 1941, Roma, 1992, p. 281.

del conflitto, con la relativa disposizione delle merci. (40) Prendiamo, ad esempio, i prezzi del pane: se nel 1922 un chilo di pane costava Lit. 1,60, nel 1939 era di Lit. 2,06, nel 1940 Lit. 2,23, nel 1943 era ancora a Lit. 2,40, ma nel 1944 andò a Lit. 12,34 e nel 1945 a Lit. 24,24, e cioè cinque volte più caro tra il 1943 e il 1944, e il doppio, tra questi ultimi due anni. Per la pasta si ebbe lo stesso fenomeno: nel 1922, costava Lit. 2,33 al chilo, nel 1939 il prezzo era quasi uguale, Lit. 2,62 come nel 1940, Lit. 2,78; un leggero aumento si riscontrò nel 1943, Lit. 3,22, ma nel 1944, grazie all'effetto composto dell'inflazione e del mercato nero, il chilo di pasta raggiunse Lit. 23,02, raddoppiando quasi nel 1945, quando per un chilo di pasta occorreva spendere Lit. 41,86. Anche il riso seguì lo stesso tipo di andamento di prezzi in alto. Per la carne bovina, gli aumenti furono ancora più sostenuti, conseguenza logica considerando anche la scarsezza di materia prima disponibile: per un chilo di carne bovina si spendevano nel 1922 Lit. 12,19; nel 1939, il prezzo era diminuito a Lit. 10,61, nel 1940 si ebbe un leggero aumento a Lit. 13,20, ma già nel 1943 occorrevano Lit. 20,36, mentre nel 1944 il prezzo salì a 161 lire per chilo e a 298 lire nel 1945. La carne al mercato nero veniva offerta al minimo prezzo di 200 lire al chilo, (41) mentre l'olio di oliva quotava nel gennaio 1944 Lit. 450 al litro, contro un prezzo ufficiale, per il sopraffino extra vergine di Lit. 25 e per l'olio di oliva, di Lit. 23.80.(42) Olio extra-vergine di oliva che solamente due mesi dopo, nel marzo 1944 veniva offerto a Lit. 1800 al fiasco singolo o a Lit. 780 al fiasco, per una partita di dieci, (43) mentre ancora nel dicembre 1943 a Genova veniva proposto da soldati tedeschi dei prezzi a Lit. 200 al litro.(44)

<sup>(40)</sup> I prezzi citati sono tratti dal citato Sommario di statistiche storiche, sopra citato, tav. 98 e 99, p. 196-200; secondo quanto scritto nelle Avvertenze ai capitoli di questo volume si dovrà tenere presente che per i prezzi degli alimentari, per gli anni 1943, 1944 e 1945, sono stati considerati i prezzi al libero mercato, mentre per gli anni precedenti sono stati considerati i prezzi legali. Uniche eccezioni i prezzi del pane, della pasta, dell'olio e dello zucchero: sono infatti la media tra prezzi legali e prezzi di libero mercato, "ponderati in base alle quantità vendute nei due diversi mercati".

<sup>(41)</sup> ACS, Ministero dell'Interno, Servizi Annonari, b. 19, intercettazione telefonica del 1.1.1944.

<sup>(42)</sup> ACS, ibid., b.17, Bollettino prezzi n. 74 del 3.6.1994.

<sup>(43)</sup> ACS, ibid. b. 19, intercettazioni telefoniche del 18.3 e del 4.4.1944.

<sup>(44)</sup> Cfr. Archivio Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (A.U.S.S.M.E.) SMRE-L14, Carteggio sussidiario, b. n. 151, Missione militare di collegamento pressi il comando XV Gruppo Armate anglo-americane, relaz. del 24.12.1943, all. 259.

La definizione dei prezzi era alla fine del 1943 alquanto complicata: prova ne è il corposo Listino ufficiale dei Prezzi al 31.12.1943, pubblicato appunto nella prima decade del 1944; (45) si tratta di più di duecento pagine, in caratteri ridotti, fitte di elencazione dettagliata di merci con i rispettivi prezzi: il dettaglio nel descrivere le merci, anziché essere determinante nello stabilire il prezzo giusto per ogni merce dava invece la possibilità di trovare in una piccolissima differenza, opportunamente realizzata, un buon argomento per non rispettare il prezzo imposto. Il 13 gennaio del 1944, in un clima di emergenza, un Decreto della RSI decise di mettere ordine nel vasto campo dei prezzi delle merci, alimentari e non, cercando di razionalizzare le disposizioni, dalle quali risultava comunque che in questo modo vi erano così ben tre ordini di prezzi: a) quelli bloccati al luglio del 1940; b) quelli di merci agricole, fissati precedentemente d'autorità il 6.12.1943; c) quelli di merci e prodotti soggetti a razionamento e infine quelli di prodotti che non potevano essere stati disciplinati con prezzi d'imperio, né assoggettati alle norme del blocco dei prezzi, ma non risultava molto chiaro quali fossero quei prodotti che legalmente erano fuori dal blocco.

La situazione, dopo questo Decreto degli inizi del 1944 non migliorò, anzi, se possibile, divenne più confusa: almeno questa la percezione
che si trae dalla lettura dei documenti conservati nell'Archivio Centrale
dello Stato riguardanti i Servizi Annonari, delle relazioni delle Autorità
di P.S. e di quelle che reggevano le Prefetture. Questo giudizio viene rafforzato dalla lettura dei quotidiani pubblicati nel 1944 nei territori occupati dai nazisti, che riportano tutte le ordinanze annonarie e i decreti sulle
variazioni dei prezzi: gli stessi giornali iniziavano anche a riferire le lamentele della popolazione e le critiche, sempre più aperte e frequenti al
regime e ai suoi funzionari per l'inefficiente azione condotta anche in campo
alimentare, punto sensibile della vita: la riduzione della razione di pane,
in particolare, comportava inevitabilmente una forte riduzione di quel residuo consenso della popolazione al governo fascista di Salò.

La situazione cambiò con l'arrivo degli anglo-americani, ma non moltissimo, anche se si allontanava lo spettro della fame più nera e i prezzi del mercato nero, ligi alle variazioni dell'economia, tendevano a scendere.

<sup>(45)</sup> Una copia di questo Listino si trova in ACS, Ministero dell'Interno, Servizi Annonari, b. 16, cartella A (43).

La burocrazia fascista sia negli anni precedenti, forse con una qualche maggiore efficienza, sia nel 1944 si trovò dunque a dover controllare, oltre alla distribuzione razionata di prodotti alimentari e di alcune merci i prezzi imposti da disposizioni sempre più farraginose e cervellotiche, che si sovrapponevano le une alle altre, ma in realtà non riusciva a organizzare alcunché e il controllo dei prezzi era divenuto un compito impari: ben lo sapevano commercianti e clienti, che facevano così prosperare il mercato nero. Nel 1944 fu dunque costituito, sul territorio governato dalla RSI il Commissariato Nazionale Prezzi che controllava in teoria salari e prezzi e una Commissione Nazionale di Vigilanza sull'Alimentazione; (46) precedentemente aveva operato il Comitato Interministeriale di Coordinamento per gli approvvigionamenti e prezzi che era restato in vigore fino al 25.7.1943.(47) A livello provinciale vi era una Sezione Provinciale di Alimentazione (Se.Pr.Al.) del Ministero Agricoltura e Foreste e un Comitato Controllo Prezzi; a livello locale vi era un UDIS Ufficio Distribuzione Generi Razionati e Contingentati. In ogni città vi era ancora un ASA, Azienda per i Servizi dell'Annona, con un suo Ufficio Razionamento, un Ufficio Controllo, un Ufficio Statistica Razionamento. A Roma, poi, presso il Comando della Città Aperta di Roma era stato costituito un Ufficio Protezione e Servizi per l'Alimentazione. Ogni Prefettura aveva un suo Ufficio Provinciale Disciplina Annonaria Vigilanza Prezzi, Presso la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni era stato creato un Servizio Speciale di PS per la repressione dei traffici speculativi (controllo prodotti bloccati, commercio clandestino, disciplina annonaria, vigilanza prezzi). Oltre a tutti questi organi per la vigilanza della disciplina annonaria vi era ancora sul territorio un Nucleo Provinciale della Polizia economica, costituito dopo il 25 luglio, fornito dalla Guardia Repubblicana di Finanza che dipendeva direttamente dall'Ufficio Provinciale Prezzi della Prefettura, (48) una Divisione speciale nelle singole Questure (Polizia Urbana) e un Servizio Ispettivo dell'Azienda Annonaria, composto di Ispettori Annonari e Agenti di PS, che faceva capo all'Ufficio Provinciale Prezzi. (49) Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste aveva i suoi Servizi per

<sup>(46)</sup> Per ulteriori dettagli su questi organi v. ACS, Ministero dell'Interno, Servizi Annonari, b. 15.

<sup>(47)</sup> V. una memoria al proposito in ACS, Ministero dell'Interno, Divisione Affari riservati, b. 13, f. Modena C-2-a/4.

<sup>(48)</sup> Per ulteriori dettagli sull'opera della Guardia di Finanza v. in questo volume il saggio di Pierpaolo Meccariello, "Le attività d'istituto della Guardia di Finanza".

<sup>(49)</sup> ACS, Ministero dell'Interno, Servizi Annonari, b. 17, relazione del 10.4.1944.

l'Alimentazione dislocati sul territorio. Tutti questi organi centrali e periferici avevano competenze che spesso si sovrapponevano le une alle altre,
con risultati assolutamente deludenti per quanto riguardava i loro compiti istituzionali, anche a causa di una fiorente corruzione o fors'anche più
banalmente a causa della impossibilità di svolgere il loro lavoro, per le
circostanze ambientali e storiche del momento. Quel che è certo è che dopo
l'arrivo degli alleati, la maggior parte dei dirigenti di questi organi fu arrestata e condannata oppure epurata: dalle intercettazioni telefoniche ancora conservate si può rilevare che una parte almeno di questi funzionari
fu coinvolta nel mercato nero, non solo come cliente perché vi comprava
merce, ma perché distoglieva viveri di genere vario da una distribuzione
legale, per avviarli al mercato parallelo: latte con contrassegni governativi
fu venduto al mercato nero e non fu l'unico bene alimentare contrassegnato da bolli governativi ad essere offerto su quel mercato. (50)

Anche le forze alleate avevano predisposto strutture speciali per la repressione del mercato nero e controllo dei prezzi: uno speciale Ufficio per la Repressione del mercato nero fu creato nelle più grandi città e medie cittadine. In molti luoghi dopo la liberazione dall'occupazione tedesca, si formarono spontanei Comitati Annonari, composti da cittadini volontari che, appoggiandosi alle forze legali, ottennero buoni risultati concreti (51) non riuscendo però comunque a debellare interamente il fenomeno di accaparramento e il suo relativo sfruttamento economico.

Malgrado i numerosi organi delle forze dell'ordine e dei servizi annonari preposti al controllo dei prezzi, non fu in realtà possibile poter efficacemente combattere gli abusi, essendo quella dei prezzi una questione strettamente legata al razionamento — una diminuzione di razione di qualsiasi alimento comportava automaticamente il suo aumento di prezzo al mercato nero — e alla vivacità degli scambi sul quel mercato, che era estremamente sensibile a qualsiasi mutamento: l'impalcatura burocratica fascista, prima e dopo il 25 luglio 1943, era enorme e sproporzionata per la quantità dei generi distribuiti; la lotta era male impostata, mancando spesso i collegamenti fra i vari organi preposti e degli accordi chiari con i tedeschi, che nell'Italia repubblicana, avevano affiancato e, dal maggio 1944, avocato a sé, alcune funzioni dei servizi annonari, in particolare quella della repressione del mercato nero, comminando condanne a morte

<sup>(50)</sup> ACS, ibid., b.16, 777/238.A.37 del 3.3.1944.

<sup>(51)</sup> Cfr., per esempio, "L'Osservatore Romano", 7.7.1944.

per tessere annonarie falsificate e imboscamento di prodotti: i giudizi per questi fatti penali si svolsero di fronte al Tribunale straordinario di guerra germanico, ma nemmeno tale severità riusci a scalfire il giro di affari del mercato parallelo, che era alimentato, fin dalla fine del 1943, anche dalle stesse truppe tedesche. I controlli rimanevano sempre poco tempestivi ed efficaci. Gli ispettori, inviati su segnalazione degli utenti per cogliere in fallo commercianti disonesti o operatori del mercato nero, non avevano il più delle volte mezzi di locomozione, se non le proprie gambe; quando potevano, inforcavano una bicicletta personale, sempre che non gliela avessero requisita; potevano contare sui mezzi pubblici, quando funzionavano. E evidente che nell'Italia repubblicana, sotto i fascisti, con l'occupazione dei tedeschi e con gli anglo-americani che avanzavano, era diventato impossibile, quantomeno assai improbabile, qualsiasi tipo di controllo di questo genere.

Del resto, a rendere impossibile il mantenimento dei prezzi imposti, specie nel settore cerealicolo e ortofrutticolo, fu anche l'amministrazione finanziaria che gravò progressivamente la proprietà fondiaria e la conduzione agricola di contributi sempre più gravosi: <sup>(54)</sup> i prezzi non venivano adeguati ai costi di produzione per quasi tutti gli alimenti primari come farina, grano, latte, bestiame bovino e carbone vegetale. Un esempio per tutti: il prezzo di vendita del grano, che andò in vigore nel 1944, era stato deciso nel gennaio 1943 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel marzo 1943: si basava sull'andamento della campagna cerealicola del giugno 1942 e era rimasto ancora quello conteggiato alla fine del 1942. Quindi quel prezzo deciso per il 1944 non aveva tenuto conto dei forti aumenti dei costi per i salari agricoli (+40%) nel maggio 1943 e (un altro +40%) nell'autunno 1943. Era di fatto inapplicabile.

Inoltre nella stessa disciplina annonaria erano forti le lacune, quali la mancanza di un regolamento coordinativo tra le varie ordinanze di una stessa provincia e di più provincie fra di loro: ad esempio vi era grande

<sup>(52)</sup> A.U.S.S.M.E., L14, SMRE, carteggio sussidiario, b.151.

<sup>(53)</sup> ACS, Ministero dell'Interno, Servizi Annonari, b. 15, f. A/12, Servizio Speciale P.S. per l'Annona in Roma, Relazioni del Commissario Dirigente Musco dei primi mesi del 1944.

<sup>(54)</sup> Tali imposte avevano infatti reso allo stato: nel 1936 Lit. 1 824 912 000; nel 1941 Lit. 3 663 800 000; nel 1943 Lit. 4 812 000 000; nel 1944 Lit. 5 678 000 000. Fonte: una memoria sul tema e ritagli del quotidiano "Il Resto del Carlino" del 30.4.1944, conservati in ACS, Ministero dell'Interno, Divisione Affari Riservati, b.13.

incertezza, da parte di chi doveva far rispettare la legge, sui prodotti che potevano essere introdotti nella cinta annonaria, quelli che erano eventualmente soggetti a sequestro, le quantità che si potevano introdurre in "modica quantità per uso personale": "...quali sono i prodotti liberi? Escludendo la farina, l'olio, i generi da minestra, i grassi, la carne, cosa dovrebbe rimanere libero per la popolazione la quale a Roma da mesi non ha ottenuto alcuna distribuzione di prodotti alimentari, fatta eccezione del pane?... forse sarebbe stato meglio non dare adito a tante speranze che, attraverso le molteplici concessioni date a Dopolavoro e Convivenze ha accresciuto la disponibilità della borsa nera..." (55) Fu così che, di fronte alle difficoltà di distribuzione e di approvvigionamento le autorità fasciste allentarono decisamente i controlli alle barriere annonarie, controlli che venivano giudicati assai facilmente superabili (56) e nell'aprile stabilirono che potevano essere introdotti nelle città, in provenienza dalle campagne le seguenti quantità di merci per uso personale, quindi ufficialmente non destinate alla vendita: (57) ortaggi e frutta in quantità illimitate, 20 chili di patate, 10 chili di legumi, 50 uova, 5 chili di pollame, 2 chili di marmellata e di estratto di pomodoro, 2 chili di grasso di maiale, 2 chili di salumi e 1 chilo di olio.

Dopolavoro e Convivenze: il regime fascista, per uno dei suoi obbiettivi principali, quale quello di organizzare "fascisticamente" ogni momento libero della vita della popolazione italiana, aveva dato grande impulso alla fondazione di associazioni dopolavoristiche. Quando scoppiò la guerra, si ritenne, nell'ambito dell'organizzazione del razionamento degli alimenti, che fosse utile convogliare un aspetto di questo, la distribuzione, per facilità gestionali, verso i Dopolavoro, le strutture dei quali avrebbero poi distribuito gli alimenti ai propri iscritti. Vi erano poi le Convivenze, prevalentemente convitti religiosi o civili i quali usufruivano di un corridoio privilegiato, appunto come i Dopolavoro, per l'assegnazione dei viveri. Così, durante il conflitto, in uno dei tentativi, fra i tanti, per aggirare i problemi del razionamento, sorsero come funghi, specialmente nel il 1943 e il 1944 dei Dopolavoro e delle Comunità-convivenze che contribuirono invece alla confusione e al fallimento totale delle operazioni di razionamento, alimentando anche da parte loro, copiosamente, il mercato nero.

<sup>(55)</sup> ACS, Ministero dell'Interno, Servizi Annonari, doc. 777.486.h.2, 10 maggio 1944, interessante memoria sulla disciplina annonaria, a firma Musco, Dirigente del Servizio Speciale di P.S. per l'Annona.

<sup>(56)</sup> ACS, ibid. b. 16, doc. 777/238.A.37 del 3.3.1944.

<sup>(57)</sup> Ordinanza del 4 aprile 1944 pubblicata su "L'Osservatore Romano" del 5.4.1944.

Il sistema di carte annonarie per i generi alimentari vari razionati, per il pane e per i generi di consumo razionati (sapone, carbone etc), accuratamente differenziate secondo l'età dell'intestatario, il suo lavoro, per i malati, per i lavoratori, era estremamente complicato e di una difficoltà senza pari ad essere correttamente e razionalmente applicato: bollini rosa, blu vittoria, gialli, stampigliature di ogni genere. Tessere per i cittadini comuni e poi tessere speciali o di diverso colore per le integrazioni alimentari a favore degli operai, degli addetti ai lavori pesanti, degli ammalati, delle donne incinte, dei lattanti e dei bambini: bollettini annonari che ad una prima lettura sembrano estremamente razionali e di chiara applicazione, risultavano invece di applicazione complessa, in una situazione di confusione generale, che dava luogo sovente a contraffazioni, abusi, errori, scambi e quant'altro possibile in momenti di estrema difficoltà, dove l'istinto di sopravvivenza faceva immaginare qualsiasi tipo di comportamento.

Nel tentativo, fra gli altri, di porre un freno agli abusi e per razionalizzare la distribuzione viveri, le autorità avevano deciso che non bastava avere tessera e relativi bollini per poter ricevere quanto previsto, ma occorreva anche la prenotazione presso un negoziante, nell'elenco del quale si doveva essere iscritti, per poi poter effettuare la stessa prenotazione. In base alle richieste presentate, il commerciante avrebbe poi ricevuto dai magazzini autorizzati la quantità di viveri da consegnare. Il sistema mostrò subito i suoi limiti e diede luogo a grande disorganizzazione e numerosissimi abusi: ad, esempio, appena un bombardamento distruggeva l'esercizio commerciale o quando l'esercente non alzava più la serranda perché ammalato, morto o semplicemente perché aveva deciso di chiudere o di allontanarsi dal luogo di residenza, o di darsi al ben più lucroso mercato nero, il sistema delle prenotazioni veniva stravolto e nella confusione, erano ancor più facili gli abusi e la sottrazione di parte delle merci distribuite, che andavano ad alimentare le vendite sottobanco a prezzi maggiorati. Così che nella maggior parte delle città, in particolare in quelle grandi, con il progredire della guerra e la progressiva dissoluzione delle istituzioni, la confusione nella distribuzione dei generi alimentari aumentava considerevolmente, contribuendo all'aumento dei prezzi e alimentando l'espansione del mercato nero.

Con la presenza degli anglo-americani non solo cambiarono i valori delle razioni, ma anche i generi di merci distribuite: gli italiani poterono così mangiare, dopo i forzati digiuni, zuppa essiccata, carne di maiale salata e essiccata, carne e verdure in scatola, uova, da ritirare finalmente senza prenotazione, formaggio estero; questi ultimi, generi che erano scomparsi da lungo tempo dal mercato legale. Furono distribuite candele, merce molto apprezzata, perché l'elettricità era ancora mancante in molti posti e comunque quella prodotta era pochissima, razionata e necessaria, nei territori liberati, ad un primo timido riavvio di alcune industrie. Con l'arrivo degli alleati iniziò a circolare il pane bianco, che prima si poteva trovare solamente al mercato nero. Questo tipo di pane fu per la popolazione italiana il primo vero segnale che la guerra era finita o stava per finire ed è rimasto nel ricordo di chi visse quegli anni: le code e le sommosse per averne un pezzo continuarono a caratterizzare la distribuzione dei viveri, anche dove la guerra era ormai finita e si pensava alla ricostruzione.

Il problema del sale, invece, che aveva torturato la popolazione durante il conflitto, rimase sempre molto grave in tutto il territorio, ma in particolare nell'Italia centrale, anche dopo l'arrivo degli alleati: nel luglio del 1944, un chilo di sale valeva quasi quanto un litro di olio e la razione era rimasta, nella maggior parte delle provincie, di 35 grammi mensili a testa. Apparentemente nell'Italia del sud il sale non mancava, ma nemmeno l'efficiente logistica anglo-americana, rinforzata con numerosi mezzi da trasporto fatti affluire da oltre oceano, riusciva a rifornire convenientemente di sale il territorio liberato. (58)

A far fallire il razionamento, contribuirono anche gli ingenti furti di tessere annonarie, avvenuti sotto tutti i governi: nel marzo del 1944 a Roma ne furono rubate 370 000 (59) e ne furono più o meno abilmente contraffatte moltissime: in una Napoli sotto il controllo anglo-americano, risultavano trecentomila tessere annonarie abusive, in quella Napoli dove le razioni ufficiali erano comunque risalite nel giugno 1944 ai seguenti valori: pane: 200 gr al giorno per persona; zucchero 200 gr per mese; carne e legumi: 400 gr al mese; olio: 200 gr al mese; soup (si distribuiva una minestra americana in scatola) 400 gr al mese; legumi: 400 gr al mese: il tutto per un insieme di 1000 calorie giornaliere, ancora largamente insufficienti per la popolazione. A questi viveri si aggiunsero nel luglio del 1944, sempre a Napoli 80 gr di pasta alimentare al giorno e 400 gr di carne in scatola, che migliorarono l'alimentazione aumentando il numero

<sup>(58)</sup> Cfr. in particolare "L'Osservatore Romano" del luglio 1944.

<sup>(59)</sup> ACS, Ministero dell'Interno, Servizi Annonari, b. 13, intercettazione del 20.3.1944.

di calorie giornaliere, ancora però non sufficienti ad una popolazione che usciva da una lunga guerra. (60)

Quanti dunque erano stati i cambiamenti nelle abitudini alimentari degli italiani da quando avevano avuto la prima vera limitazione di un elemento sacro sulla tavola, il pane: il suo razionamento era stato attuato nel 1941, quando ogni persona aveva diritto a 200 grammi di pane; a Roma, la razione di pane era divenuta molto leggera, durante l'occupazione nazista: infatti il sensibile aumento della popolazione nella Città Eterna, che si era verificato a causa del gran numero degli sfollati, aveva imposto al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con gli organi germanici, di ridurre da 150 grammi a 110 grammi, poi progressivamente fino a 70 grammi le razioni di quel pane nero, (61) poco commestibile, irritando ulteriormente, seppure ve ne fosse stato bisogno, i cittadini: (62) ma il 27 giugno, dopo solamente una ventina di giorni della presenza degli alleati, la razione fu portata da 100 grammi (quota alla quale era stata già infatti elevata il 7 giugno, all'indomani dell'arrivo degli anglo-americani) a 200 grammi, allineandola quasi alle razioni dell'Italia meridionale e delle isole, ove per il razionamento ancora imperante iniziava ad avvicinarsi alla razione di 300 grammi al giorno; nella capitale invece le autorità alleate, a causa dei gravissimi problemi alimentari locali, dovevano mantenere razioni più basse che altrove, anche se in soli tre giorni, subito dopo il loro ingresso in città, risulta che fecero affluire a Roma ben 2650 quintali di farina per le prime necessità. (63) Alcune conseguenze di questi arrivi si videro subito: in quel momento la farina che al mercato nero aveva quotato 240 lire al chilo, dovette scendere ad un prezzo più ragionevole, di sole 120 lire al chilo, ricordando peraltro che il prezzo ufficiale in quel momento era stato stabilito in 40 lire al chilo.

In effetti, nel corso del conflitto, la situazione di Roma era divenuta estremamente difficile e i problemi alimentari più gravi che altrove: tanto era stato l'incremento della popolazione nella città che all'inizio del 1944 il Governatorato era stato costretto a prendere seri provvedimenti per

<sup>(60)</sup> Comunicazioni ufficiali dei bollettini per il razionamento pubblicati sui maggiori quotidiani del giugno 1944.

<sup>(61)</sup> Colarizi, op. cii. p. 285, articoli sui quotidiani dell'epoca e testimonianze. Questo unico tipo di pane reperibile sul mercato legale è ricordato nel titolo del volume sulla fame nella guerra di Miriam Mafai: Pane nero, Milano, 1987.

<sup>(62) &</sup>quot;L'Osservatore Romano", 26.3.1944.

<sup>(63) &</sup>quot;L'Osservatore Romano", 9.6.1944.

scoraggiare l'inurbamento a Roma dalle campagne e l'approvvigionamento alimentare degli sfollati o dei pendolari nella città: fu deciso da parte delle autorità fasciste, e soprattutto da quelle tedesche che temevano fortemente gravi problemi di ordine pubblico, che le carte annonarie degli altri comuni non sarebbero più state ricevute negli spacci romani e che pertanto dovevano essere cambiate con tessere concesse dal Governatorato; queste carte, però, venivano concesse solo a coloro che dimostravano di lavorare a Roma e che non potevano ogni giorno raggiungere i comuni di residenza perché troppo lontani; ai lavoratori pendolari veniva permesso di portare con sé alimenti per una giornata, da consumare nella pausa del lavoro. Ma la situazione a Roma si era deteriorata rapidamente, forse più che altrove: le scorte di cibo erano, alla vigilia del giugno 1944, quasi tutte esaurite; (64) dovevano invece durare e le autorità fasciste ben sapevano che non era possibile ricevere rifornimenti in città perché i tedeschi, soprattutto nell'ultimo periodo, avevano requisito ogni mezzo di trasporto, per prepararsi a lasciare la città. Le autorità fasciste, peraltro non avevano alcun reale potere di intervento e si confrontavano con il difficilissimo problema di sfamare quotidianamente circa un milione e mezzo di persone. Problema che non risolsero se non con l'aiuto, non richiesto, ma tollerato, del mercato nero, anche perché Roma era una città burocratica, non industriale, Roma era un consumatore per eccellenza, con un retroterra non altamente produttivo, anche se era stava avviata, e con buoni risultati, la bonifica delle paludi pontine; il conflitto aveva acuito i secolari problemi di approvvigionamento alimentare della capitale. Indubbiamente i contadini dei Castelli Romani (la campagna di Roma) e quelli del meridione avevano aiutato Roma a non morire di fame, ma certo a prezzi salatissimi. Il fenomeno della immigrazione da altre città e dalle campagne, con la liberazione, cessò nella sua fase acuta, ma rimase pur sempre un grave problema da fronteggiare, anche per gli anglo-americani. Se prima vi avevano trovato rifugio gli sfollati, sicuri che con la dichiarazione di Roma "Città Aperta" almeno sarebbero stati al riparo dai bombardamenti e vicini al Vaticano, che cercava di alleviare anche le sofferenze alimentari della popolazione romana, con la cessazione dell'occupazione nazista e il progressivo rientro a Roma di tutti gli organi della stato, la sicurezza che Roma non sarebbe stata lasciata senza rifornimenti continuava a far affluire nella capitale un buon numero di persone, provenienti anche da altre regioni del sud.

<sup>(64)</sup> Cfr. A.U.S.S.M.E., SMRE, L14, carteggio sussidiario, b.151.

I commercianti romani venivano tacciati di turbativa dei mercati alimentari da altre città, come a Firenze ad esempio, ove in verità mancava
carne, zucchero, sale e quasi tutti i generi alimentari primari: la popolazione fiorentina sosteneva che con le loro offerte alte per comprare viveri
e poi rivenderli sul mercato nero, i mercati capitolini facevano affluire
i viveri nella capitale, affamando le altre città. (65) Effettivamente il mercato nero prosperò a Roma, come in tutto il resto del territorio, ma non
era certo la cupidigia dei commercianti romani a far restare senza viveri
le altre città: a Roma, come altrove, si sofferse moltissimo la fame e se
durante i primi anni del conflitto, la presenza del governo e di tutto l'apparato amministrativo-burocratico del governo, permise quantomeno che
affluissero viveri in quantità maggiore e che le leggi sul razionamento fossero rispettate in modo lieve, dopo il 25 luglio, e soprattutto dopo l'8 settembre, la situazione divenne difficilissima.

Se le razioni, dopo la progressiva liberazione del territorio italiano aumentavano, quello che non diminuiva era il fenomeno del mercato nero, insieme all'accaparramento di generi alimentari vari: vi era chi lo faceva per una paura ormai sperimentata da un quinquennio di rimanere sensa alcunché da mangiare, e vi era chi lo faceva per continuare ad arricchirsi, comprendendo che ormai il momento contingente favorevole si stava esaurendo che non sarebbe stato possibile di lì a poco continuare ad avere altri lauti profitti di guerra. Il mercato nero nel periodo centrale del conflitto, prima dell'arrivo degli anglo-americani, ebbe delle sue caratteristiche ben precise, variarono poi sotto l'amministrazione degli alleati. Una lettura attenta e curiosa dei giornali quotidiani dell'epoca che uscivano peraltro normalmente in due fogli (quattro pagine) al massimo se non molto spesso con uno solo, e la contemporanea analisi delle interessanti veline delle intercettazioni telefoniche fatte dai servizi di sicurezza della polizia (66) insieme alle relazioni dei prefetti delle varie provincie e quelle della Po-

<sup>(65)</sup> ACS, Ministero dell'Interno, Servizi Annonari, b. 17, intercettazioni telefoniche del gennaio e febbraio 1944.

<sup>(66)</sup> La maggior parte di queste veline è conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno Servizi Annonari b. 1-23; altre interessanti notizie si possono ricavare dalle buste conservate in Ministero dell'Interno, Divisione Affari riservati, P.S. 1944, in particolare le buste 13, 15, 21. Sono anche interessanti i documenti dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli anni di guerra.

lizia Politica (67) possono dare un quadro abbastanza veritiero e completo della magnitudine e delle caratteristiche del mercato nero nel 1944.

Infatti dai quotidiani dell'epoca si possono raccogliere molte notizie ma occorre avere una attenzione particolare per analizzare i vari dati: è chiaro che sui giornali ancora sotto occupazione fascista si tendeva ad esaltare la lotta contro il mercato nero con quotidiane notizie della quantità dei generi sequestrati, sulle quantità delle produzioni cerealicole e vinicole portate agli ammassi; è anche vero che sui giornali del 1944, soprattutto dal marzo in poi affioravano a mano a mano che si andava verso la liberazione dei territori, e erano sempe meno velate e più apertis verbis le critiche al regime fascista sia per il passato che per il presente per quanto riguardava la lotta al mercato nero e la minima se non nulla efficienza, nella difficile distribuzione dei generi alimentari, arrivando ad accusare chiaramente di corruzione i vertici e i quadri medi, delle varie istituzioni. Questo accadeva anche sui giornali del nord quali il "Corriere della Sera" e "La Stampa" quando ancora erano sotto occupazione nazista. Appena poi i giornali si liberavano del tutto della censura, diventavano quotidiane le notizie dell'arresto di quei funzionari dell'Annona e di altri servizi che, secondo le accuse avevano gestito secondo il proprio interesse o con la massima inefficienza e corruzione il settore così delicato della distribuzione dei viveri alla popolazione. (68)

Le relazioni prefettizie o di polizia sono anch'esse di grande interesse per l'autorità della fonte dalla quale provengono ma, leggendo i bollettini relativi alle ingenti quantità dei sequestri di derrate alimentari si può essere indotti a pensare che spesso le cifre fossero aumentate opportunamente per far emergere un lodevole zelo nell'eseguire gli ordini del duce. Peraltro però la maggior parte di queste relazioni ben misero in rilievo il forte peggioramento della situazione per quanto riguardava l'opinione pubblica degli italiani verso il regime di Salò.

Le intercettazioni telefoniche, altra interessante fonte di notizie riguardanti i problemi annonari furono fatte su larga scala almeno a giudicare dal gran numero di veline che sono cunsultabili nell'Archivio Centrale dello Stato, (69) supponendo peraltro che non tutto il materiale sia stato ivi con-

<sup>(67)</sup> ACS Ministero dell'Interno, Polizia Politica (1928-194) per l'anno considerato.

<sup>(68)</sup> V. ad esempio il rilievo dato a questo tipo di notizie sul quotidiano "Avanti" che aveva appena ripreso le sue pubblicazioni dal 5 al 9 giugno 1944.

<sup>(69)</sup> Valga per tutti un esempio: nell'aprile del 1944 solo per Roma furono esaminate 4112 intercettazioni come risulta dal doc. 777/478. A.12 del 5.5.1944, in Ministero dell'Interno. Servizi Annonari, b.15.

servato e che molti fondi di intercettazioni locali non siano giunti fino a noi per fatti di guerra (bombardamenti, incendi, distruzioni). Oggetto delle intercettazioni furono principalmente i telefoni di alberghi, pensioni, ristoranti e alcuni telefoni privati. Non ne furono esenti i telefoni del Governatorato di Roma, per esempio, dei ministeri e degli stessi servizi dell'Annona, nonché i telefoni della Guardia di Finanza che partecipava al nucleo speciale. Anche per le intercettazioni, è necessario avere una certa prudenza nel valutare quanto viene riportato ma la lettura incrociata di questi documenti con i quotidiani dà certamente un quadro complessivo di grande interesse ed affidabilità storica.

Nel 1944 la situazione generale può essere dunque riassunta in poche parole: scarsità di cibo e mercato nero imperante; mercato nero, come già precedentemente fatto rilevare, sostenuto dalla popolazione che diceva: "...come si fa senza l'aiuto del mercato nero! Non danno più niente!", (70) oppure "...siamo costretti a doverla subire la borsa nera perché sono tre mesi che non distribuiscono né un filo di pasta né niente". (71)

Specialmente dalla lettura delle intercettazioni telefoniche e dalle reazioni dei dirigenti preposti ai servizi speciali di repressione del mercato nero, di cui si è fatto cenno prima, si può desumere che questo mercato parallelo, rispondente appunto alle ferree leggi di mercato, aveva diversi aspetti: vi era un mercato nero al dettaglio con piccole quantità di merci scambiate; a volte non vi era nemmeno passaggio di denaro perché la transazione si basava sul baratto di merci reciprocamente utili. Questo tipo di mercato nero, mercato di piccolo cabotaggio, si svolgeva nelle piazze, agli angoli delle strade ed era ben conusciuto dalle forze dell'ordine (72) che il più delle volte fingevano di ignorare questi scambi, perché in realtà si viveva specialmente a Roma e nelle grandi città "solo di borsa nera". (73)

Le Autorità erano costrette a tollerare di fatto il mercato nero, se non fosse altro perché questo tipo di mercato aiutava, paradossalmente, nel difficile compito del mantenimento dell'ordine pubblico. E quasi sempre le stesse forze di polizia non solo sapevano dove questo mercato si svolgeva,

<sup>(70)</sup> Cfr. ACS, Ministero dell'Interno, Servizio annonari b. 23 intercettazione del 7.4.1944.

<sup>(71)</sup> Ibid., intercettazione del 4.4.1944.

<sup>(72)</sup> ACS, Ibid., b. 15, intercettazione del 15.2.1944.

<sup>(73)</sup> ACS Ibid., b. 17, Relazione 10.4.1944.

ma ne erano a loro volta clienti, come gli stessi funzianari dell'Annona, quando non ne erano a loro volta fornitori. (74)

Oltre a questo mercato povero, che si svolgeva in strade e piazze ben conosciute a clienti e polizia, vi era una effervescente attività di vendita porta a porta, principalmente effettuata dai contadini che andavano nelle città a vendere i loro prodotti. Gli stessi contadini, poi, una volta sfollati, da produttori passavano al ruolo di intermediari: raccoglievano nelle campagne i prodotti e li vendevano in città, agli inizi al dettaglio, poi, quando il terreno si fece più scottante, ad altri intermediari, che immagazzinavano e realizzavano la vendita al dettaglio, un piccolo-medio commercio con depositi nelle case. Alcune cifre varranno a dare la dimensione del fenomeno: nell'abitazione di un arrestato, durante una perquisizione disposta dai servizi dell'Annona, a Roma, i funzionari rinvenivano in un appartamento 78 quintali di zucchero, 268 chili di olio di oliva (pari a sei damigiane da 40 litri circa ciascuna, 790 chili di sale da cucina, 1 090 uova, 300 litri di alcol puro, 43 500 chili di sugna benzoinata, 50 chili di olio di oliva deacidificato, 30 chili di caffe, 120 litri di benzina, 15 chili di olio lubrificante e molto denaro contante. (75) Sorge legittimo il dubbio che l'estensore del verbale o della relazione alle autorità abbia esagerato nelle quantità, perché quanto sequestrato poteva essere stivato in un magazzino; se rinvenuto in un appartamento, si doveva trattare di un appartamento di vaste proporzioni e senza problemi di staticità: la relazione non fa riferimento alcuno alle dimensioni dell'appartamento.

È evidente che comunque era necessario per l'ordine pubblico dare continue notizie di risultati convincenti nella lotta al mercato nero: il popolo italiano ormai critiçava apertamente la mancanza di viveri, non potendo criticare altrettanto apertamente la guerra che si andava perdendo. Tanto più sembra possibile l'ipotesi che gli ordini di grandezza del sequestro sopra riportato fossero stati ingigantiti, se si opera una comparazione con i bilanci di sequestro mensili: nell'aprile del 1944, solo a Roma, i generi sequestrati nel mese furono ingenti, secondo quanto riferito in una relazione del maggio 1944: (76) 223 chili di farina di grano, 60 chili di gallette, 22 chili di pasta alimentare e 10 chili di pasta glutinata, 50 chili

<sup>(74)</sup> ACS. Ibid., b. 17 doc. n. 777/486. h. 2 del 10.5.1944 e intercettazioni telefoniche del maggio 1944.

<sup>(75)</sup> ACS, Ibid., b. 17, Relazione 777/523, n. 70 del 20.5.1944.

<sup>(76)</sup> ACS, Ibid., b. 23, 777/478. A. 12 del 5.5.1944.

di riso, 34 di zucchero, 1002 litri di olio commestibile, 18 chili di lardo, 4853 scatole di pomodoro, 76 chili di formaggi duri e 608 chili di quelli da tavola, 4 chili di marmellata, 37 chili di cacao, 1000 litri di vino, 1000 bottiglie di Vov, 72 bottiglie di cognac Sarti e 550 bottiglie di cognac riserva, 320 chili di carbone, 10 tonnellate di sigarette; erano state requisite anche 346 tessere annonarie, per falsificazione o alterazione. Nel precedente mese di marzo, oltre alle consuere derrate alimentari, erano stati sequestrati anche 472 prosciutti e 57 000 uova. A Torino, nell'intero mese di gennaio, erano stati sequestrati 4375 chili di farina e pasta, 526 chili di olio e grassi, 618 chili di legumi secchi, 1070 chili di patate, 300 chili di sale e zucchero e ben 3261 chili di carne (77) e 30 quintali di parmigiano furono sequestrati sempre in un appartamento di Torino, (78) mentre ben 200 forme furono trovate a Roma, dietro una parete murata, sempre in un appartamento.

Verso il maggio del 1944, nelle città, in particolare, i piccoli e medi speculatori del mercato nero si resero conto che il terreno diveniva sempre più scottante e quindi iniziarono a vendere solo in grandi quantità o alle persone ricche perché erano sicuri che costoro, pur di avere quel che loro necessitava, non avrebbero fatto denuncie; la piccola vendita al dettaglio li metteva in balia, nella loro opinione, di persone che avevano modeste possibilità finanziarie e che, profondamente irritate e stanche, avrebbero fatto una serie di reclami ai Servizi preposti, reclami che comunque non avevano alcuna efficacia: anche perché quei reclami che venivano inoltrati alla Polizia Annonaria, erano del tutto inutili, in quanto questi Servizi sostenevano che non era loro compito istituzionale la ricerca di chi non seguiva le rigide regole del razionamento e del controllo prezzi, essendo questo compito precipuo della Polizia ordinaria. (80)

I reclami giungevano alle autorità competenti in gran numero, tanto che se ne dovette disciplinare l'esposizione, quasi "razionarla", come si faceva per i viveri. Era l'unico sfogo di una popolazione ormai provata, anche dai terribili bombardamenti dell'anno precedente.

La Polizia Speciale e quella ordinaria, pur operando arresti di speculatori di piccolo cabotaggio e a volte di clienti degli stessi, cercavano di

<sup>(77) &</sup>quot;La stampa" 15,1,1944.

<sup>(78)</sup> Ibid., 31.1.1944.

<sup>(79) &</sup>quot;L'Osservatore Romano", 27.2.1944.

<sup>(80)</sup> ACS, Ministero dell'Interno, Servizi Annonari, b. 13, intercettazione telefonica del 4,5,1944.

arrivare invece ai grandi organizzatori del mercato parallelo, a quelli che operavano nell'ambito del mercato nero all'ingrosso. A quelli che veramente sconvolgevano il sistema di ripartizione dei viveri e stabilivano di fatto i prezzi non legali, controllando ingenti partite di generi alimentari, tali da far variare considerevolmente, in aggiunta alle cervellotiche e scoordinate disposizioni delle autorità, i prezzi delle merci, quelli che avevano il potere di far uscire dai Mercati Generali vagoni (in senso proprio e figurato) di generi alimentari, il terziario tipico delle grandi città, in particolare a Roma, aveva trovato un nuovo forte settore di espansione nella vendita delle merci al mercato nero. Infatti non bisognava pensare solamente ai generi alimentari, che pur costituivano la maggior parte delle transazioni: pellicce nuove, mobili nuovi e usati, immobili, danneggiati e non, tessere e bollini, autentici o falsificati, strumenti musicali, valuta straniera, ori, argenti, medicine, biancheria, nuova e usata, orti, di cui era vietata la vendita, venivano scambiati alla luce del sole. Non solo si vendevano merci private: al mercato nero si potevano trovare anche merci provenienti dai magazzini di stato, destinate al razionamento come recipienti di latte con contrassegno governativo e anche altri viveri, sempre con contrassegno governativo, segno che gli uffici e i magazzini pubblici risultavano essere anch'essi grandi fornitori del mercato nero; (81) dai servizi dell'Annona scomparivano timbri, carta intestata etc.: in pratica, bastava chiedere e pagare prezzi elevatissimi per avere quasi tutto. Molto spesso non si doveva porre alcun limite al prezzo da pagare, come per esempio, per le medicine, per le quali non vi erano misure di prezzo che tenevano; quotidiani dell'epoca trattarono molto spesso questo argomento denunciando chiaramente le speculazioni in atto, ma nulla cambiava e nelle inserzioni pubblicitarie venivano offerti medicinali di ogni genere.

Nelle veline delle intercettazioni telefoniche molto spesso ci sono nomi e cognomi e indirizzi: dunque avrebbe dovuto essere facile per la polizia trovare chi si dedicava al mercato nero, ma probabilmente i nomi che venivano detti al telefono erano il più delle volte di fantasia, perché quando i poliziotti andavano a cercare nelle pensioni o nelle case gli interlocutori delle telefonate intercettate, non trovavano mai le persone che avevano parlato al telefono. Negli ultimi mesi prima della liberazione, gli utenti, pur con nomi di fantasia, si fecero più circospetti nelle loro comunicazioni telefoniche, ma il mercato nero non ebbe momenti in cui dovette

<sup>(81)</sup> ACS, Ibid., b. 16, relazione 777/238. A. 37 del 3.3.1944.

lamentare uno scarso giro di affari. Solo nei territori liberati, pur mantenendo una vivacità di scambi, dovette abbassare i propri prezzi, a causa della presenza di maggiori derrate alimentari sul mercato legale.

Le partite di merce trattata, da quanto si deduce dalle intercettazioni, erano molte e, a quanto si può leggere, di grande valore e quantità, ma tutto questo non deve indurre in errore e far pensare che ogni offerta o richiesta fosse veritiera: spesso si trattava di gente che tentava di fare qualche affare e di accreditarsi come persona che poteva gestire partite ingenti di articoli vari, ma in realtà vi erano sovente piccoli intermediari che cercavano solo di sbarcare il lunario, magari con qualche piccola truffa, come peraltro anche la polizia aveva compreso. (82)

Facevano parte dei fornitori del mercato nero anche le truppe tedesche che, oltre a requisire senza alcun problema gli approvvigionamenti alimentari, a loro volta divenivano elementi attivi del mercato nero: nel dicembre del 1943 infatti i soldati tedeschi offrivano ad esempio a Genova il burro a 180 lire al kg, lo zucchero a 80, il sale a 30 lire al kg e l'olio di oliva a 200 lire al litro e continuarono a farlo nel 1944, sia con merci, poche, che arrivavano dalla Germania, sia con quanto requisivano o semplicemente rubavano: (83) atrocità e problemi di sopravvivenza anche per l'esercito redesco, ormai sconfitto e in ritirata.

Nell'Italia amministrata dagli alleati anglo-americani, i problemi alimentari continuavano a esistere. Alcuni erano gli stessi che nell'Italia amministrata dai repubblicani, altri erano strettamente connaturati alla nuova situazione che si era venuta a creare: il mercato nero si approvvigionava ovunque e in qualsiasi modo fosse possibile e per alcuni generi, come ad esempio le sigarette, con grande abbondanza. Dunque anche nell'Italia del regno del sud, dove la guerra era di fatto terminata, il comparto alimentare presentava ancora gli stessi problemi di quando il conflitto era su quei territori: a Bari, per esempio, la polizia arrestò 14 agricoltori colpevoli di omessa denuncia di produzione granaria. A Catania il prefetto fu costretto a sostituire il sindaco di un comune della provincia per forti irregolarità nelle operazioni di ammasso. Lo stesso accadde a Caltagirone.

<sup>(82)</sup> V. ad esempio il caso S ...: quando la Polizia poté rintracciare e arrestare la persona che al telefono si era vantata di poter vendere grandi partite di olio, farina, vini, si rese conto che in realtà di trattava di una truffatrice di piccolo calibro, che millantava aderenze e cercava di sopravvivere. Cfr. ACS, Ministero dell'Interno, Servizi Annonari, b. 23.

<sup>(83)</sup> Cfr. A.U.S.S.M.E., cit. b.151, all. 231.

Numerosissimi furono gli arresti e le denunce in tutto il territorio del regno del sud.

Nell'agosto, a Roma, venne arrestata un'impiegata dell'Annona, Servizio Tesseramento, per avere sottratto carte annonarie, allo scopo di rivenderle e un oste venne portato in carcere per aver venduto vino comune a Lit. 130 al litro, invece che al prezzo previsto di Lit. 25 al litro. (84) Dunque: né i tedeschi, né gli anglo-americani poterono molto contro una situazione assolutamente difficile; bisogna pensare che così come fu per i bombardamenti (85) la popolazione civile si trovò per la prima volta a soffrire direttamente le conseguenze di un conflitto mondiale e quindi fu ancor più traumatico affrontare le ripercussioni nella vita di tutti i giorni. Il popolo italiano, in mezzo a difficoltà delle quali, dopo cinquant'anni, si rendono conto solo quelli che le provarono, continuò a vivere, come poté con i mezzi che aveva. Continuò a sposarsi, a procreare; fin da quando poté, andò al cinema, al teatro. Le compagnie di varietà recitavano tra un bombardamento e l'altro e le Aziende Agricole Piave Isonzo facevano una pubblicità continua allo Spumante Gran Riserva Villanova - dunque la produzione continuava e la clientela comprava - mentre le pillole e l'unguento Foster venivano raccomandati per qualsiasi malessere. Le inserzioni pubblicitarie, però, indicavano anche a chi ne avesse bisogno, la vendita privata di medicinali importanti, penicillina, sulfamidici ...in farmacia era quasi inutile passare per questo tipo di richieste. La pubblicità sui quotidiani in quegli anni di guerra è quanto di più illuminante ci sia per comprendere e per capire quale era la vita quotidiana degli italiani durante la guerra, tra un cappotto da rivoltare - i tessuti di ogni genere erano razionati - e una nuova stufa miracolosa che scaldava tutta la casa per giorni senza usare l'elettricità o un fornello, altrettanto miracoloso, per cucinare senza carbone o elettricità. Infatti, insieme alla fame, il popolo italiano soffrì terribilmente negli inverni di quegli anni, che furono particolarmente rigidi, il freddo e cercò di scaldarsi come poteva: il carbone vegetale era razionato; nel 1944 anche l'elettricità scarseggiò fortemente e le stufe elettriche non poterono riscaldare più; anche l'uso del telefono fu razionato (occorreva l'elettricità per i centralini), ma l'E.I.A.R. mandava a casa dei singoli abbonati il bollettino per pagare il canone, mi-

<sup>(84) &</sup>quot;Avanti", 5 agosto 1944 e giorni seguenti.

<sup>(85)</sup> Cfr. M.G. Pasqualini, "I bombardamenti in Italia nel 1943", in L'Italia in guerra. Il quarto anno. 1943, Roma, 1994, p. 253-287.

nacciando sanzioni qualora l'utente non avesse adempiuto e l'Ente dei Telefoni stampava l'elenco degli abbonati, sia pur in edizione ridotta, a causa del conflitto. Il gas era razionato e distribuito solo due o tre volte al giorno.

Studiando la vita del popolo italiano di quegli anni, è lecito chiedersi come abbia fatto a sopravvivere, specialmente negli ultimi due anni di guerra: l'istinto di sopravvivere è indubbiamente una forza di una vitalità senza confronti. E i testimoni di quell'epoca sostengono che in aggiunta all'istinto di sopravvivenza, essi avevano, almeno i giovani, una buona dose di incoscienza, per correre tra le bombe e tra gli eserciti che si ritiravano, ai loro impegni quotidiani di famiglia, di lavoro, di vita. Ogni città, ogni singolo paesino ha avuto una sua storia e i suoi problemi. Quando la guerra cessò molti patrimoni avevano cambiato indirizzo: il rancore verso coloro che avevano praticato il mercato nero continuò lungo e sordo, per molti anni del dopoguerra, insieme al ricordo di una fame "nera", come il "mercato" e come il "pane".

## LE ATTIVITÀ D'ISTITUTO DEI CARABINIERI

## VINCENZO PEZZOLET

Dopo gli sfortunati combattimenti con le truppe di invasione tedesche seguiti all'Armistizio di Cassibile, dispersa ogni struttura dell'esercito mobilitato, l'Arma dei Carabinieri ritornò integra ai suoi compiti d'istituto, come già aveva disposto, sin dall'8 settembre 1943, un ordine del generale Giuseppe De Stefanis, Sottocapo di S.M. alle Operazioni dello S.M. del Regio Esercito. L'organizzazione territoriale dei Carabinieri aveva infatti mantenuto intatta la propria efficienza praticamente su tutto il territorio nazionale in uomini e in mezzi, che gli occupanti, almeno in un primo momento, non osarono toccare salvo che in casi sporadici. Ovviamente, a mano a mano che i comandanti tedeschi si insediavano in provincia, aumentava il controllo e la limitazione dei movimenti e del servizio istituzionale. Nel quadro storico generale, a Sud già dal 12 settembre 1943 il colonnello Romano dalla Chiesa, Comandante della Legione di Bari, aveva costituito in quel capoluogo il "Comando Carabinieri Reali dell'Italia Meridionale", comprendente i reparti della Puglia, della Calabria e della Basilicata, ove il Governo monarchico di Brindisi, in accordo con gli Alleati, aveva quasi immediatamente esteso la sua autorità. Tali reparti, nella linea territoriale, erano costituiti da: le Legioni di Bari e Catanzaro; i Gruppi corrispondenti alle rispettive provincie con i dipendenti Comandi intermedi (Compagnie e Tenenze) e di Stazione. La fluidità del momento non consentì subito di mantenere efficaci collegamenti con la Sicilia e la Sardegna, ove le unità dell'Arma locali operavano autonomamente, comunque sulla linea dell'obbedienza al Re e della cooperazione con gli Alleati.

Il 15 novembre successivo si costituì, sempre a Bari, il "Comando Carabinieri Reali dell'Italia Liberata", con a capo il generale di Divisione Giuseppe Pièche, già Vicecomandante Generale dal 23 febbraio al 22 luglio 462 VINCENZO PEZZOLFT

1943. Il colonnello dalla Chiesa ne divenne Capo di Stato Maggiore. Il nuovo Comandante si preoccupò di indirizzare a tutti i Carabinieri d'Italia un messaggio letto tramite Radio Bari dal tenente colonnello Marco Bianco, Sottocapo di Stato Maggiore, nel quale chiamava tutti a raccolta, anche, se possibile, i militari rimasti a Nord, ricordava la tradizionale apoliticità dell'Arma "fedele alla missione che il Sovrano ed il popolo le hanno commessa per corrispondere sempre più e sempre meglio all'aspettativa delle popolazioni e delle autorità", quindi esortava a fare comunque il proprio dovere "ovunque voi siate", assicurando, al di là della apparente retorica del testo, appoggio e conforto per quanti erano impossibilitati ad attraversare le linee. Frattanto poterono ristabilirsi le comunicazioni con Sicilia e Sardegna e furono costituite 73 unità mobilitate presso Esercito, Marina e Aeronautica e 24 Comandi tra Compagnie, Tenenze e Stazioni. Dopo la liberazione di Roma, avvenuta il 4 giugno 1944, il vertice dell'Istituzione si trasferì da Cava dei Tirreni, ove stava dal febbraio precedente, nella Capitale e il 20 luglio successivo riassunse la denominazione propria di "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali" con circolare n. 65/1 a firma del Comandante Generale Taddeo Orlando. Quindi nel 1944 la situazione ordinativa ebbe il seguente sviluppo. Al 5 gennaio: Comando CC RR dell'Italia Liberata a Bari; 3ª Divisone con sede a Napoli; 5ª e 6ª Brigata rispettivamente a Napoli e Palermo; Legioni di Bari, Cagliari (con sede a Nuoro), Catanzaro, Messina, Napoli e Palermo con i dipendenti Gruppi in sede provinciale.

Al 20 luglio: Comando Generale a Roma; 3ª Divisione; 5ª e 6ª Brigata; Ispettorato Scuole e Battaglioni Allievi CC RR a Bari; Ispettorato CC RR delle Retrovie a Napoli; al precedente organigramma si aggiunsero le Legioni degli Abruzzi, Lazio e Roma Territoriale, 2 Nuclei organizzativi delle Legioni di Firenze e Livorno (di prossima liberazione); Comandi CC RR presso il Ministero della Guerra P.M.107 (Lecce), la Regia Marina a Taranto e la Regia Aeronautica a Bari. Infine al 14 dicembre: 1ª e 2ª Divisione a Roma, 3ª a Napoli; vennero costituite la 3ª Brigata a Firenze e la 4ª a Roma; le Legioni furono ulteriormente incrementate con quelle di Ancona, Firenze, Livorno e Allievi a Roma. Verso i primi di gennaio del 1944 nell'imminenza dello sbarco alleato ad Anzio si reputò inoltre necessaria la costituzione a Napoli di un contingente di militari, alle dirette dipendenze del Comando Alleato, destinato a svolgere il servizio di polizia nella Capitale, della quale si riteneva prossima la liberazione, ove si doveva ricostituire l'organizzazione territoriale. Il contingente, cui fu

data la denominazione "R" (Roma), ebbe vita dal 15 gennaio e venne formato da 2300 Carabinieri delle Legioni di Bari, Napoli e Cagliari agli ordini del tenente colonnello Carlo Perinetti, più un Battaglione della Regia Guardia di Finanza. Il reparto fu impiegato in servizi di polizia militare richiesta delle autorità italiane e alleate e partecipò ad alcune operazioni di guerra. Entrò per primo a Roma alla testa della 5ª Armata Americana e fu sciolto il 30 giugno 1944.

A queste unità vanno aggiunte quelle d'impiego specificamente militare: Sezioni mobilitate presso il Corpo Italiano di Liberazione, i Gruppi di Combattimento, le Divisioni ausiliarie, la Marina, l'Aeronautica; i reparti addetti alle Armate anglo-americane e vari Nuclei addetti alle poste, alla sicurezza, ecc., per un totale generale di oltre 50 000 uomini.

Il servizio d'istituto fu particolarmente impegnativo in quanto l'attività criminosa in questo periodo ebbe un'impennata cospicua con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio; ciò principalmente per l'acuirsi della grave crisi economico-alimentare con conseguente degrado morale, seguita al prolungarsi del conflitto sul territorio italiano. Tuttavia l'opera dei Carabinieri si rivelò preziosa nell'attenuare l'allarme diffusosi specialmente nelle campagne e lungo le vie di comunicazione, ove più spesso operavano bande di malfattori. Qualche cifra rilevabile da una relazione del 15 agosto 1945 firmata dal Comandante Generale Brunetto Brunetti. Dall'8 settembre 1943 al 31 dicembre 1944 vennero commessi 253 578 delitti e comminate 118516 contravvenzioni, con l'arresto di 90707 persone e la denuncia di altre 220 115. Spiccano tra questi dati 1547 omicidi volontari, 14800 lesioni personali volontarie, 5603 rapine e 134937 furti aggravati. Molto intensa fu l'attività di prevenzione e repressione di reati in danno dell'amministrazione militare anglo-americana, del mercato nero, della ricettazione e della prostituzione clandestina. Si devono quindi aggiungere le traduzioni di detenuti, le assistenze nelle aule dei Tribunali, le informazioni, la vigilanza delle linee di comunicazione (antisabotaggio) e dei centri di raccolta profughi. Frequenti pure le manifestazioni di delinguenza minorile. Per altri versi, generalmente la popolazione civile prestava di buon grado la propria opera per lavori di manovalanza in favore degli occupanti per l'allestimento di costruzioni d'interesse militare. Gli Alleati, che dell'Arma avevano grande stima e fiducia, si servivano dei Carabinieri anche per servizi di polizia militare nell'ambito stesso delle proprie truppe come, ad esempio, la ricerca e la cattura di disertori.

Anzi, a questo proposito, non mancano interventi per reati molto gravi come il fatto di Mercatello di Salerno del 5 aprile 1944, allorché tre mili464 VINCENZO PEZZOLET

tari dell'Arma di quella Stazione ebbero un conflitto a fuoco con quattro canadesi responsabili di una rapina in danno di civili italiani (2 morti e un ferito canadese). Ugualmente a Sicignano degli Alburni (SA), i carabinieri arrestarono 2 americani, un inglese e un canadese, disertori e plurirapinatori. Furono persino organizzati servizi misti autocarrati di carabinieri e polizia angloamericana per "debellare le bande di rapinatori indossanti le uniformi militari alleati" (tra i quali, pregiudicati locali in combutta anche con disertori alleati).

Per quanto riguarda la situazione nell'Italia del Nord, ricordiamo sommariamente che, dopo l'Armistizio, nel territorio caduto in mano ai tedeschi i reparti dell'Arma a tutti i livelli si trovarono affidati all'iniziativa dei comandanti. Ove fu possibile i singoli militari cercarono di passare le linee, oppure di confluire nelle formazioni partigiane costituendone alcune essi stessi; in generale però, le unità rimasero intatte in ottemperanza al dovere istituzionale, sancito inoltre dalle convenzioni internazionali, di tutelare la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico. Questo, tenendo anche conto che i tedeschi, pur guardinghi a ragione verso l'Arma (obbediente allo Stato, impersonato unicamente dal Re e ai governi che da questo traevano legittimità), ne avevano tuttavia bisogno e non avrebbero (come non hanno in effetti) tollerato defezioni, punite con la rappresaglia contro le popolazioni. I nazifascisti, quindi, il 4 ottobre 1943 nominarono Comandante Generale Archimede Mischi, contestualmente il 7 deportarono alcune migliaia di carabinieri che prestavano servizio a Roma, temendone l'organizzazione e le possibili reazioni. Tra novembre 1943 e gennaio 1944, il Comando Generale fu trasferito a Brescia.

Sempre verso la fine di novembre 1943 gli organi di informazione annunciarono il proposito del governo fascista di costituire la Guardia Nazionale Repubblicana (G.N.R.), quasi contemporaneamente alla diffusione del Radiomessaggio di Bari che esortava Carabinieri alla perseveranza. La G.N.R. doveva comprendere l'Arma dei Carabinieri, la Polizia dell'Africa Italia (P.A.I.) e la Milizia (M.V.S.N.); in un primo tempo, si credeva che i Carabinieri potessero mantenere la propria, sia pure limitata, autonomia ma la circolare n. 133 dell'8 dicembre 1943 "Organizzazione della Guardia Nazionale Repubblicana", tolse ogni speranza. L'Arma poté mantenere una sua unicità solo a prezzo di resistenze attive e passive (mantenimento dell'uniforme turchina con stellette, disattenzione degli ordini non conformi all'etica istituzionale, congedi, malattie, ecc.). L'istituenda G.N.R. fu posta al Comando del generale Ricci già Comandante Generale della

Milizia, che vi rimase sino al 20 agosto 1944 allorché fu sostituito di fatto dal suo Capo di S.M. generale Niccolò Nicchiarelli (ostile ai Carabinieri) per conto dello stesso Mussolini, capo nominale.

La Guardia si appoggiava alle strutture ed aveva un'articolazione territoriale direttamente mutuata dall'Arma: Comando generale; Comandi Regionali e Provinciali (Legioni); Gruppi Presidi (Compagnie); Presidi (Tenenze) e Distaccamenti (Stazioni); reparti speciali (ferroviaria, stradale, investigativa ecc.) e mobili per interventi in ordine pubblico. Il servizio d'istituto rimase quello tradizionale; rispetto al Sud i militari trattenuti nella Repubblica Sociale avevano ridottissima libertà di movimento, erano pressoché sempre alle dipendenze di comandanti provenienti dalla Milizia (almeno a livello ufficiali) e, ove possibile, venivano destinati a mansioni amministrative (soprattutto gli ufficiali) sotto stretta sorveglianza dei tedeschi. Con questi ultimi non c'era alcun rapporto di collaborazione anche perché, pure volendolo per assurdo, non lo avrebbero comunque permesso; essi volevano assoluta subordinazione (ben diversa situazione dai Carabinieri Reali al seguito delle truppe alleate).

Altra annotazione: a Sud era importante per lo più tutelare le proprietà delle truppe di occupazione; al contrario al Nord sussisteva il delicatissimo problema di difendere la popolazione dalle prevaricazioni naziste, senza avere mezzi né autorità idonei. A ciò si aggiungeva la ricerca di partigiani, doverosa per il governo repubblichino, ma invisa e ostacolata dall'Arma che anzi era tacitamente o apertamente favorevole alla lotta clandestina (numerosi carabinieri erano capi e gregari di bande patriottiche) e per questo si attirava il sospetto degli invasori e l'odio delle altre forze di polizia. Non mancano addirittura episodi di conflitto a fuoco durante le pattuglie e le perlustrazioni miste con elementi della Milizia, i quali chiamavano sprezzantemente i Carabinieri "traditori, badogliani" e "monarchici". Numerosi anche gli assalti alle caserme condotti spesso da gruppi di delinquenti che si spacciavano per partigiani e, addirittura, da squadre fasciste che volevano l'incriminazione dei carabinieri come traditori.

A più riprese e a vario titolo i tedeschi cercarono di deportare militari dell'Arma in Germania. L'ultimo più grave rastrellamento avvenne tra il 3 e il 4 agosto 1944, partito da Milano e determinato dalla totale sfiducia nazifascista verso Carabinieri i quali, all'avanzata delle truppe angloamericane su Roma e Firenze, lungi dal ripiegare verso Settentrione, cercavano di intensificare i rapporti di collaborazione con i partigiani e si affrettavano a passare le linee.

466 VINCENZO PEZZOLET

Praticamente la vita dell'Arma nella Repubblica Sociale si concluse tra agosto e settembre 1944. I pochi militari rimasti cercarono di darsi alla macchia, altri furono fucilati o deportati e la Guardia Nazionale Repubblicana divenne un'Arma dell'Esercito, alle dipendenze del maresciallo Rodolfo Graziani. Alla Liberazione, nel 1945, gli Alleati trovarono spesso borghi e paesi già organizzati con i Carabinieri che avevano ripreso il loro posto all'evacuazione dei tedeschi. Si può quindi affermare che al di là delle situazioni politiche e territoriali contingenti, l'Arma mantenne ovunque la sua unicità ribadendo e difendendo le proprie peculiarità, prime fra tutte la lealtà all'idea di Stato (legittimismo) e il servizio d'istituto, svolto in ossequio alla sua ragione d'essere e in ottemperanza alle direttive, sia pure generiche, di un unico vertice: quello meridionale, ossia il Comando dei Carabinieri dell'Italia Liberata.

#### BIBLIOGRAFIA

- Archivio Storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: Cartelle 2.5; 19.7; 102.6; 236.15; 258.6; 259.9/11; 551.4; 1166.6; 1208.10;
- Volume: "I Carabinieri nella Resistenza e nella Guerra di Liberazione" (Ente Editoriale per l'Arma dei Carabinieri 1978).

# LE ATTIVITÀ DI ISTITUTO DELLA GUARDIA DI FINANZA

### PIERPAOLO MECCARIELLO

La vicenda della Guardia di Finanza nei lunghi mesi tra il settembre 1943 e l'aprile 1945, nell'Italia centro-settentrionale presenta un interesse notevole quanto insospettato, come elemento per un'interpretazione della realtà italiana in quello che fu certamente il periodo più travagliato della nostra storia unitaria. È infatti una vicenda la cui comprensione postula la risposta ad una serie di interrogativi:

- perché, innanzitutto, fu lasciato in vita un corpo di circa quarantamila uomini, armati e militarmente organizzati, che, al di là delle manifestazioni di adesione formale, si dimostrò subito ed in maniera quasi palese orientato in netta prevalenza per la non collaborazione, quando non addirittura per il sostegno più o meno prudente al movimento clandestino;
- quale contenuto il corpo stesso riuscì a dare alla propria funzione istituzionale, in un momento in cui il sistema tributario era praticamente
  paralizzato, ed occorreva minimizzare il concorso al mantenimento dell'ordine pubblico, che implicava una partecipazione alla repressione
  della guerriglia partigiana;
- quali furono, infine, i rapporti tra l'istituzione Guardia di Finanza –
  i vertici, l'organizzazione gerarchica, la struttura pperativa e la Resistenza, intesa anch'essa nelle sue espressioni formali: il fronte clandestino militare romano, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia.

La risposta va ricercata, a quanto sembra, nella forte disomogeneità del regime di occupazione militare germanico, e nelle gravi tensioni interne che avvelenarono l'organizzazione politico-amministrativa della Repub468 PIERPAOLO MECCARIELLO

blica Sociale Italiana determinando una situazione di instabilità e, malgrado le apparenze, di carenza di controllo, nella quale la Guardia di Finanza riuscì ad assicurarsi spazi di autonomia e possibilità di sopravvivenza. La vicenda di cui ci occupiamo fornisce quindi un dato di conferma della situazione ora accennata, e costituisce un elemento di importanza non trascurabile per la lettura di quella tormentata pagina di storia. Una breve premessa, per ricordare lo stato dell'organizzazione del Corpo al momento dell'armistizio.

Oltre la metà della forza (26 253 uomini su 51 133) era impiegata in compiti militari: la difesa costiera ed il concorso all'occupazione militare in Balcania, in Grecia e nella Francia meridionale, circa diecimila uomini inquadrati in diciotto battaglioni mobilitati, dislocati alle dipendenze dei comandi dell'esercito in Slovenia, Croazia, Erzegovina, Montenegro, Grecia, Savoia, Provenza, oltre alle due legioni d'Albania, a due compagnie autonome in Egeo ed agli equipaggi di quel che restava del naviglio, operante agli ordini dei comandi della Regia Marina. Il 27 agosto 1943, nel corso di un colloquio tra il ministro delle finanze Bartolini ed il maresciallo Badoglio, fu deciso il rimpatrio graduale di un'aliquota di tali forze, necessaria per fronteggiare i gravi avvenimenti che stavano per verificarsi in Italia; un provvedimento analogo era stato del resto già deciso dal comando supremo anche per le corrispondenti unità dei Carabinieri. Ma quando l'armistizio fu dichiarato i movimenti non erano neppure iniziati. Nella stessa occasione, il capo del governo approvò anche le disposizioni che il giorno successivo il comando generale diramò per definire il comportamento che comandi e reparti avrebbero dovuto tenere qualora, per il precipitare degli avvenimenti, fossero venuti a trovarsi a contatto con il nemico. I reparti mobilitati avrebbero dovuto attenersi agli ordini che sarebbero stati impartiti dai comandi dell'Esercito o della Marina, mentre quelli impiegati per il servizio d'istituto avrebbero dovuto rimanere in posto, continuando ad assolvere i loro compiti nei limiti consentiti dalle circostanze. Quest'ultima situazione non era nuova. In Eritrea ed in Somalia, e più di recente in Sicilia, gli uomini della Regia Guardia di Finanza, come quelli delle altre forze di polizia, erano rimasti al loro posto ed avevano continuato ad assolvere i compiti d'istituto, finché ciò era stato consentito dalla potenza occupante. Era un comportamento esplicitamente previsto dalla Convenzione di Ginevra, recepita dall'art. 56 della nostra legge di guerra (R.D. 8 luglio 1938, n. 1415), e corrispondeva ad un'evidente interesse della popolazione civile, le cui esigenze di tutela erano

da ritenersi prevalenti rispetto al dato negativo della indiretta collaborazione che, in tal modo, veniva offerta al nemico. Le disposizioni impartite dal comando generale con la circolare 897/R. Op. del 28 agosto 1943 ebbero un'importanza fondamentale nell'orientare l'azione dei comandanti nei giorni immediatamente successivi all'armistizio e nel determinare le scelte personali che tutti dovettero compiere. Esse conseguirono indubbiamente lo scopo di assicurare la sopravvivenza dell'istituzione, che rimase integra, mentre le strutture politiche e militari dello Stato si dissolvevano. Gli uomini dei battaglioni mobilitati in parte riuscirono a rientrare fortunosamente in Patria, in parte si unirono alle formazioni della resistenza locale, in prevalenza presero la strada dei campi di internamento in Polonia ed in Germania, come i loro commilitoni delle altre forze armate. In Italia, invece, la struttura territoriale continuò a funzionare quasi senza soluzioni di continuità e dopo qualche incertezza iniziale ai finanzieri fu riconosciuto dai comandi tedeschi lo status di appartenenti alle forze di polizia, che implicava il mantenimento delle armi e delle uniformi e la disponibilità delle caserme; lineamenti del regime di occupazione del territorio italiano a nord della linea di contatto con le forze anglo-americane, definiti tra la primavera e l'estate 1943, furono sanzionati, com'è noto, nell"'Ordine del Führer" del 10 settembre, il quale prevedeva tre diverse situazioni:

- una zona delle retrovie, soggetta esclusivamente all'autorità dei comandi operativi della Wehrmacht;
- due "zone operative speciali", il Voralpenland e l'Adriatisches Kustenland, nelle quali era tollerata la presenza di autorità amministrative italiane sotto il diretto controllo di funzionari germanici;
- il rimanente territorio del regno, definito inizialmente come "territorio occupato" e poi, dalla fine di settembre, riconosciuto come soggetto alla sovranità della Repubblica Sociale.

Una quarta situazione particolare si delineò, come vedremo, per Roma, dichiarata "città aperta" e soggetta ad un comandante militare direttamente dipendente dal comandante supremo del sud-ovest, maresciallo Kesselring. Le vicende della Guardia di Finanza furono diverse, a seconda dell'area geografica in cui vennero a trovarsi gli elementi della sua struttura, che, escluse le regioni meridionali già occupate dagli alleati, comprendeva, alla fine di settembre, dieci legioni, agli ordini di quattro comandi di zona, retti da generali di brigata e ubicati a Firenze, Genova, Venezia e Trieste.

470 PIERPAOLO MECCARIELLO

Nel territorio formalmente soggetto alla sovranità della RSI, la presenza dell'occupante tedesco si manifestava con una struttura politicoamministrativa comprendente tre distinti – e reciprocamente indipendenti – ordini di autorità, emanazione di altrettanti centri di potere del sistema nazista:

- l'amministrazione militare (Militäverwaltung), articolata in comandi territoriali, a capo della quale era il "generale plenipotenziario" Toussaint, direttamente dipendente dall'O.K.W., il comando supremo della Wehrmacht;
- la rappresentanza diplomatica presso il governo della RSI, affidata all'ambasciatore Rahn, espressione del ministero degli esteri;
- l'autorità di polizia, nella persona dell'SS-Obergruppenführer e generale di polizia Wolff, agli ordini del Reichführer-SS Himmler.

All'interno di tale struttura le singole autorità non smisero di competere aspramente per tutta la durata dell'occupazione, malgrado i tentativi di coordinamento dell'ambasciatore Rahn. E ciò anche dopo il rimaneggiamento che la struttura subì dopo l'attentato ad Hitler nel luglio 1944, in conseguenza del quale Toussaint fu inviato quale governatore in Boemia e Moravia, mentre Wolff assumeva anche la responsabilità dell'amministrazione militare.

L'altra organizzazione politica coesistente sullo stesso territorio, quella della RSI, dovette affrontare immediatamente il problema dell'assetto da conferire alle forze armate, premessa ovviamente necessaria per quella ripresa della lotta al fianco dei tedeschi che costituiva la ragione d'essere del nuovo regime.

Si contrapponevano, come si sa, due concezioni:

- l'esercito come milizia politica a base rigorosamente volontaria, unica forza militare del regime; in pratica, la ricostituzione della MVSN sul modello delle SS germaniche;
- le forze armate come luogo di realizzazione dell'unità nazionale contro l'invasore straniero, caratterizzate da assoluta apoliticità e dal tradizionale reclutamento, parte volontario e parte per coscrizione.

La seconda tesi, che in sostanza auspicava una soluzione di tipo tradizionale, sostenuta dal maresciallo Graziani, ebbe il sopravvento e l'Esercito nazionale repubblicano", istituito con decreto del duce 27 ottobre 1943 non presentò in realtà novità radicali rispetto al suo predecessore regio, che con lo stesso provvedimento veniva disciolto.

Il decreto stabiliva inoltre l'(art.5) che "restano in servizio per il mantenimento dell'ordine i Carabinieri e la Guardia di Finanza". Pochi giorni dopo, un altro provvedimento attribuiva agli appartenenti ai due organismi "per il corso della guerra" lo stesso trattamento economico previsto per i membri delle forze armate. Il governo della RSI, a quanto pare, sembrava ipotizzare la sopravvivenza delle forze armate di polizia nella forma precedente all'armistizio, sopprimendo ovviamente gli attributi riferiti all'istituto monarchico, e stabilendo con gli appartenenti alle forze armate propriamente dette un'equiparazione esplicitamente correlata all'emergenza bellica, mentre veniva chiarita la destinazione esclusiva delle stesse forze all'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere interno. Per la Guardia di Finanza, d'altra parte, il concetto era già stato espresso senza reticenze fin dal 25 settembre nell'ordine del giorno rivolto al Corpo dal nuovo ministro delle finanze, Domenico Pellegrini Giampietro, il quale, anche "considerato che nelle presenti circostanze l'opera della Guardia di Finanza ha carattere puramente d'istituto", annunciava di aver sostituito il comandante generale Aymonino, dell'Esercito, con il comandante in 2ª, generale di divisione Francesco Poli, ufficiale del Corpo. Per i sostenitori della soluzione "politica" tuttavia, sostenuta dal luogotenente generale della MVSN Renato Ricci, la battaglia era tutt'altro che perduta. Per il mantenimento dell'ordine pubblico - che, per lo sviluppo del movimento partigiano, andava assumendo rilevanza incomparabilmente maggiore di quella del contrasto alla minaccia esterna, nel quale alle forze armate repubblicane non poteva che essere assegnato un ruolo del tutto secondario - fu costituita l'8 dicembre, la "Guardia Nazionale Repubblicana". In pratica, il provvedimento segnò l'incorporazione, in quel che restava della preesistente struttura della MVSN, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana, ed il concentramento nelle mani di Ricci, nominato comandante generale con rango di ministro di Stato, di tutte le responsabilità concernenti la sicurezza interna.

In un sistema in equilibrio precario come quello della RSI, tuttavia, nessuna soluzione poteva considerarsi definitiva, soprattutto in un settore tanto delicato. Il disegno di unificazione delle forze di polizia ricevette quindi solo un'attuazione iniziale, e del resto, durante una delle crisi ricorrenti al vertice della RSI, nell'agosto 1944, Ricci fu defenestrato, la G.N.R. ricondotta nei ranghi dell'esercito e fu previsto che, entro la fine dell'anno, perdesse anche le attribuzioni di polizia. Queste, peraltro, erano state tenute saldamente dall'organismo investigativo dipendente dal

472 PIERPAOLO MECCARIELLO

potente ministro degli Interni Buffarini Guidi, la Polizia Repubblicana, che anzi accentuò le proprie caratteristiche militari, costituendo battaglioni in uniforme e bene armati. In un simile contesto, è da presumere che anche il ministro Pellegrini non abbia incontrato eccessive difficoltà nel sostenere la tesi della sopravvivenza della Guardia di Finanza come organizzazione autonoma, evitandone sia l'integrazione nella G.N.R. che l'impiego in compiti diversi da quelli di polizia tributaria ed economica. Spazi per un'azione autonoma, anche rispetto alle stesse autorità della RSI, furono offerti anche dai rapporti con l'amministrazione militare tedesca. All'interno di quest'ultima si manifestò, negli ultimi mesi del 1943, un grave conflitto di competenze intorno al problema del controllo dell'economia di guerra. Il generale Leyers, rappresentante in Italia del ministero degli armamenti e della produzione bellica - il RuK, il cui capo Albert Speer occupava una delle posizioni chiave del sistema di potere hitleriano - rifiutava infatti di lasciarsi inquadrare nel "dipartimento economia" della Militärverwaltung, rivendicando un ruolo del tutto autonomo al proprio ufficio di Milano, ed ai suoi emissari nei principali centri industriali del Paese. L'ufficiale tedesco - nella vita civile un importante dirigente industriale - pur avendo ricevuto mano libera per lo sfruttamento delle risorse economiche italiane dall'ordine del Führer del 10 settembre, aveva infatti preferito la strada della collaborazione con il mondo imprenditoriale dell'Italia settentrionale. L'ufficio milanese del RuK divenne così il centro di un'importante rete di affari, e Leyers assunse una posizione tale da consentirgli di interferire pesantemente nella vita politica della RSI, contribuendo ad esempio, al fallimento dell'esperimento di socializzazione delle imprese con l'appoggio assicurato alle manovre dilatorie degli industriali italiani. Pur costretto ad accettare l'inquadramento formale nella MV, quindi, egli riuscì ad evitare interferenze nella propria azione sia da parte dei comandi militari sia, a maggior ragione, dagli organi della repubblica sociale.

Ne conseguì che, malgrado l'enfasi posta sul tema dello sforzo bellico dal fascismo repubblicano, nella RSI venne soppressa l'organizzazione che, prima dell'armistizio, aveva provveduto al controllo dell'industria degli armamenti, organizzazione che faceva capo al ministero della produzione bellica, alle dipendenze del quale operava un comando della Guardia di Finanza, articolato in tanti nuclei "fabriguerra" quante erano le delegazioni interregionali del ministero stesso. Quest'ultimo fu formalmente soppresso con decreto del duce 2 febbraio 1944, n. 93, ed il comando della Guardia di Finanza, trasferito intanto da Roma a Bergamo, seguì la stessa sorte dal 1º aprile. Grande importanza assunse, invece, l'altra branca dell'apparato di controllo dell'economia di guerra, quella concernente il controllo dei prezzi e della produzione e distribuzione delle risorse destinate ai consumi della popolazione civile. Le insistenze tedesche per l'adozione di un sistema di ammassi e di razionamento più rigoroso di quello vigente in Italia sono state già messe in evidenza dalla ricerca del Collotti (L'amministrazione tedesca dell'Italia occupata 1943-1945 - Lerici, Milano, 1963). Il recente volume del Klinkhammer (L'occupazione tedesca in Italia - Bollati Boringhieri, Torino, 1993) ha posto tali pressioni in relazione diretta con gli scioperi nelle industrie del nord, tra la fine del 1943 ed i primi mesi dell'anno successivo, dichiaratamente motivati dall'insufficienza delle razioni alimentari e dal basso livello delle retribuzioni, che impediva ai lavoratori di accedere al mercato nero, in fiorente sviluppo dalla fine del 1942.

Tale livello, d'altra parte, doveva essere contenuto non soltanto per considerazioni antinflazionistiche, ma anche per mantenere elevato il differenziale rispetto a quello dei salari nel *Reich*, così da agevolare il drenaggio di forza lavoro a favore dell'industria tedesca.

Le pressioni germaniche condussero in un primo tempo all'istituzione (d.l. 6 dicembre 1943 n. 833) di un'autorità responsabile del settore, un "Commissario Nazionale dei prezzi" - nella persona del prof. Carlo Fabrizi dell'Università di Trieste – sovraordinato, tra l'altro, ad uffici provinciali di vigilanza prezzi, cui avrebbero dovuto far capo le squadre di vigilanza annonaria già esistenti presso i comandi della Guardia di Finanza e le Questure. Il secondo passo fu la razionalizzazione dell'apparato di vigilanza, mediante l'istituzione, (d.l. 11 aprile 1944, n. 114) della "Polizia economica", composta da contingenti della Guardia di Finanza e della polizia repubblicana, con il compito di accertare, reprimere e denunciare i reati "attinenti alle discipline economiche della produzione, del reperimento, degli ammassi, della lavorazione e della distribuzione dei prodotti, del tesseramento e del razionamento, dei consumi e dei prezzi". Il nuovo organismo avrebbe dovuto avvalersi di 4500 finanzieri e di 500 uomini della polizia repubblicana, inquadrati in una struttura comprendente comandi provinciali ed un comando centrale alle dirette dipendenze del ministro degli interni, con sede a Crema, al quale fu preposto il generale di brigata Angelo Pollina, richiamato dal congedo. In effetti, il contributo della Guardia di Finanza non superò mai le 1380 unità, concesse a malincuore dal comando generale di Brescia, che avrebbe preferito l'attribuzione diretta al corpo delle 474 PIERPAOLO MECCARIELLO

funzioni di polizia economica, come era stato fino ad allora: e del resto, questa fu la soluzione cui si tornò negli ultimi mesi del conflitto.

Ma non fu questo l'unico elemento di contrasto nella vita della polizia economica. L'indocilità e la scarsa efficienza del commissariato prezzi e la riluttanza italiana ad accettare un sistema di controllo globale dell'economia, sul modello della pianificazione germanica, furono motivi di conflittualità permanente tra le autorità della RSI e l'amministrazione militare tedesca, che tendeva a considerare la Wirtschaftpolizei quasi come una propria emanazione, scavalcando senza riguardi i prefetti repubblicani ed imponendo rapporti diretti tra i responsabili della WiPo ed i numerosi ufficiali e funzionari militarizzati del Reich collocati con compiti di controllo un po' dappertutto nell'apparato produttivo del Paese. Per la Guardia di Finanza, l'accentuazione dei compiti di polizia economica rappresentò con ogni probabilità un insperato espediente per trasferire su un piano politicamente "neutrale" - almeno in apparenza - la collaborazione che le circostanze rendevano inevitabile nei confronti della potenza occupante e del governo di Salò, e che, in tali termini, diventava compatibile con le norme della legge di guerra e con le disposizioni impartite dal governo legittimo prima dell'armistizio. Quel che importava, è evidente, era la sopravvivenza, evitando la sorte toccata ai Carabinieri - peraltro continuamente minacciata - ed il coinvolgimento nella controguerriglia. Una "spia" importante di questa strategia è del resto individuabile nel testo dello stesso provvedimento con il quale la denominazione del Corpo fu variata in "Guardia Repubblicana di Finanza" (d.l. 29 giugno 1944, n. 699, pubblicato sulla gazzetta ufficiale, chissà per quale motivo, soltanto il 31 ottobre successivo).

Nell'accennare al mantenimento di rapporti diretti tra il comandante generale del Corpo ed una serie di autorità, tra cui il ministro degli interni, il riferimento ai "servizi di ordine pubblico" è integrato dalla precisazione "di natura economica", di cui non è difficile cogliere il significato limitativo. Funzione analoga l'impegno in questione ebbe per i reparti del Corpo presenti nelle due aree territoriali di fatto sottratte all'autorità del governo repubblicano, la "città aperta" di Roma e la "zona operativa speciale" del Litorale Adriatico (nel Voralpenland la presenza dei finanzieri fu radicalmente annullata in provincia di Bolzano e ridotta ai minimi termini in quelle di Trento e di Belluno).

Nella capitale, il comando della Guardia di Finanza costituito nell'ambito del "Comando forze di polizia della Città Aperta" comprendeva un nucleo di polizia annonaria, incaricato delle investigazioni in materia di frodi, una serie di posti di controllo sulle vie consolari ed in taluni punti sensibili, ed un "reparto scorte", per la protezione delle autocolonne destinate ai rifornimenti alimentari.

In Friuli ed a Trieste – nel goriziano e nell'Istria i presidi della Guardia di Finanza erano quasi completamente scomparsi dopo essersi sacrificati nella difesa della popolazione italiana contro i partigiani slavi, nei giorni successivi all'armistizio – l'iniziativa delle autorità tedesche si concretò nell'organizzazione, fin dal dicembre 1943 di un organismo di polizia economica, alle dirette dipendenze di un commissario germanico, con un ufficio centrale a Trieste e "sottouffici" in varie località della Venezia Giulia. Oltre ad una polizia economica "interna", se ne ebbe anche una "di confine", costituita da una catena di posti fissi dislocati lungo il margine occidentale della zona, cioè verso il resto d'Italia, per impedire l'esportazione di derrate dal litorale.

Molto meno facile fu la ricerca di un modus vivendi con l'occupante sul terreno della vigilanza al confine, assai meno propizio al compromesso. La frontiera italo-svizzera – le altre erano oggetto di rigoroso controllo operativo da parte dei comandi militari tedeschi - costituiva un elemento di importanza cruciale sia dal punto di vista dell'occupante che, per ragioni opposte, da quello del movimento di resistenza, fortemente interessato a mantenere aperta una via di comunicazione con i centri dei servizi segreti alleati operanti nella confederazione, ed a garantire una provvidenziale possibilità di espatrio ad esponenti politici, perseguitati razziali, prigionieri evasi. In un primo tempo ai finanzieri dislocati lungo il confine – a quanti erano rimasti al loro posto, dopo l'esodo dei giorni successivi all'armistizio – si affiancarono le guardie doganali militarizzate di un battaglione della Zollgrenzschuztz, sceso in Valtellina dallo Stelvio il 19 settembre, il quale stabilì il proprio comando a Como, con compagnie a Tirano, Chiavenna e Varese ed una cinquantina di distaccamenti. Ma appena il movimento partigiano si profilò in tutta la sua gravità, il controllo della frontiera fu assunto direttamente dal comando delle SS, che si avvalsero largamente di militi fascisti, successivamente inquadrati in una specialità confinaria della G.N.R.

I rapporti con questi ultimi furono subito pessimi, e generarono incidenti a ripetizione, tra i quali l'arresto dei comandanti della compagnia e della tenenza di Chiavenna, e poi dello stesso comandante del gruppo di Como, accusati di appoggiare i partigiani, mentre era frequente la di476 PIERPAOLO MECCARIELLO

serzione collettiva dei finanzieri dei reparti di confine ed impressionante la facilità con la quale essi si lasciavano disarmare una volta attaccati più o meno simbolicamente dai "ribelli". Nell'aprile 1944 gli uomini delle compagnie di Domodossola e di S. Maria Maggiore, in Val d'Ossola, ricevettero l'ordine di trasferirsi nelle caserme della G.N.R. e di mettersi agli ordini degli ufficiali di quel corpo; opposero una resistenza passiva, culminata con l'arresto di tutti gli appartenenti alla tenenza di Baceno.

La tensione raggiunse il massimo in agosto quando, contemporaneamente alla deportazione in Germania di molti dei carabinieri inquadrati nella G.N.R., analoga misura fu ritenuta imminente per i finanzieri, il che provocò una nuova ondata di diserzioni verso le formazioni partigiane e l'espatrio in Svizzera di interi reparti. La crisi fu momentaneamente superata con l'arretramento degli elementi della Guardia di Finanza ad almeno quindici chilometri dal confine e l'assunzione della responsabilità della vigilanza esclusivamente da parte dei comandi tedeschi e della G.N.R.

Ma continuarono a moltiplicarsi gli incidenti, le perquisizioni di caserme, l'arresto di interi reparti, ma anche le reazioni dei finanzieri, rese possibili dalla precarietà del controllo esercitato dalle autorità repubblicane in molte zone montuose di frontiera infestate dai partigiani. Nell'ottobre 1944 tutte le caserme del gruppo di Menaggio furono attaccate contemporaneamente dagli uomini delle brigate nere, che pretendevano la consegna delle armi. Si giunse sull'orlo del conflitto a fuoco, ed i militi dovettero desistere, ma il comando di Brescia fu costretto a trasferire gli appartenenti al gruppo a reparti interni.

Il tema della permanenza dei finanzieri al confine consente di introdurre il terzo argomento del presente studio, i rapporti tra la Guardia di Finanza e la resistenza, intesi nella loro valenza istituzionale, prescindendo cioè dal ruolo e dalle vicende che singoli appartenenti al Corpo ebbero nel movimento clandestino e nella lotta partigiana. Queste presenze vi furono, ed ebbero rilievo. Basterà ricordare il passaggio di interi reparti nelle formazioni partigiane in Montenegro, in Albania ed in Tessaglia; il sacrificio del tenente Corrubia e di tanti altri finanzieri che, per scelta individuale, raggiunsero in montagna i guerriglieri greci ed jugoslavi; l'opera di organizzatore partigiano del tenente Paolini nelle Marche e quella del tenente Spaccamonti nella resistenza romana; l'episodio del maresciallo Giudice, immolatosi nel tentativo di sottrarre alla rappresaglia un gruppo di ostaggi, e le imprese dei tenenti de Laurentis e Rivosecchi, paracadutati al nord con le missioni della I Special Force alleata. Ma come si è già detto, oltre a queste esperienze individuali — frammenti della "lotta di popolo" che vide in prima linea gli appartenenti alle forze armate, e tra essi i finanzieri — la storia della Guardia di Finanza comprende un aspetto peculiare, quello della sopravvivenza dell'istituzione attraverso vicende che erano al di fuori di qualsiasi schema precostituito, per superare le quali fu essenziale l'abilità dei comandanti, la tenuta di alcuni valori fondamentali dell'ordine militare, quali lo spirito di corpo, la saldezza della disciplina, il senso della continuità dello Stato, valori che mantennero la loro funzione di dato di riferimento anche davanti all'inevitabilità del compromesso contingente.

I primi contatti tra comandi della Guardia di Finanza ed istanze direttive della Resistenza ebbero per cornice il quadro, già di per sé singolare, della situazione di Roma, che i tedeschi scelsero di sottrarre, di fatto, alla sovranità della repubblica sociale, evitando, nello stesso tempo, di impegnarvisi direttamente, per lasciare alle forze di polizia italiane il compito di assicurare il soddisfacimento dei bisogni essenziali della popolazione civile, a cominciare dai rifornimenti alimentari. Nell'ottobre 1943, appena fu chiaro che la crisi determinata dall'armistizio non era destinata a risolversi in breve volgere di tempo, lo stesso comandante della Guardia di Finanza nella Città Aperta, generale Crimi, prese contatto con il centro militare clandestino del colonnello Montezemolo ed in collegamento con esso costituì una rete informativa e di assistenza logistica, che aveva i suoi punti di forza nei posti di controllo situati sulle vie consolari, nella libertà di movimento e nella disponibilità di automezzi, preziose per assicurare i contatti con gli elementi della resistenza all'esterno della città. Il sostegno al movimento clandestino ebbe tale rilevanza da indurre i massimi responsabili militari - dopo la cattura di Montezemolo, il generale Armellini prima, e poi il generale Bencivenga - ad autorizzare la prestazione del giuramento alla RSI, come espediente necessario per non privare la resistenza di un importante strumento operativo.

Nell'imminenza della liberazione, non soltanto fu organizzata la difesa delle caserme per far fronte ad atti ostili dell'occupante in ritirata, ma fu assicurato il mantenimento dell'ordine pubblico mediante l'occupazione dei commissariati di pubblica sicurezza, e la protezione della stessa sede del comitato di liberazione, nel palazzo di Propaganda Fide in piazza di Spagna.

Nell'Italia Settentrionale, i rapporti con gli organismi clandestini furono stabiliti dalla maggior parte dei comandanti locali a partire dai primi 478 PIERPAOLO MECCARJELLO

mesi del 1944, e si intensificarono nell'estate, in previsione di un crollo del fronte che sembrava imminente, ed in concomitanza con l'inasprimento della tensione con le autorità di Salò e con i tedeschi. In agosto la prospettiva di una deportazione in massa indusse il comandante della legione di Milano, colonnello Maloeri, a progettare il passaggio dell'intero reparto circa tremila uomini, alle formazioni partigiane autonome dell'Ossola. Lo stesso ufficiale, nei mesi successivi, in stretto contatto con i dirigenti del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, organizzò l'impiego delle forze a sua disposizione nella fase di transizione, dando luogo a quello che fu uno degli episodi decisivi dell'insurrezione - per il suo valore simbolico se non sul piano strettamente militare – l'occupazione della prefettura e dei principali edifici pubblici milanesi nella notte sul 26 aprile 1945. Episodi analoghi, anche se meno rilevanti, si verificarono a Genova, a Torino, a Venezia ed in quasi tutte le città dell'Italia del nord, compresa Trieste, dove l'avventura dell'insurrezione si concluse tragicamente, per molti finanzieri, nella foiba di Basovizza.

La Guardia di Finanza, praticamente ovunque, giunse alla liberazione perfettamente integra nella sua struttura, ed efficiente quanto lo consentivano le circostanze di ordine materiale. Il suo ruolo di legittima forza di polizia le fu immediatamente riconosciuto dalle autorità del C.L.N., e subito dopo da quelle dell'amministrazione militare alleata. Come ricorda lo storico dell'A.M.G., C.R.S. Harris (Allied military administration of Italy 1943-1945, H.M. Stationary Office, London, 1957), gli anglo-americani rinunciarono a trasferire al nord forze di polizia da destinare al controllo del confine ed alla vigilanza in materia economica, perché sapevano che le Finance Guards là dislocate erano in grado di assolvere i loro compiti, e si erano mantenute leali al governo legittimo. Come ci fossero riusciti, è materia che a mio avviso trascende i limiti della "piccola storia" di un Corpo, per assumere rilevanza di spunto per un'indagine di portata più ampia, riguardante le vicende delle nostre istituzioni in uno dei loro momenti di crisi più profonda.

## L'INDUSTRIA ITALIANA AL SERVIZIO DEI TEDESCHI

Andrea Curami Paolo Ferrari

## I danni di guerra

"I danni della guerra erano stati vistosi. Nelle grandi città, gran parte del patrimonio di abitazioni era andato distrutto o danneggiato, la rete stradale era sconvolta per gli innumerevoli crolli di ponti e opere d'arte, la rete ferroviaria era pressoché paralizzata, perché, oltre ai danneggiamenti alle linee, era andata distrutta la parte maggiore delle locomotive e delle vetture. Tuttavia, al di là di questi aspetti gravi ma rimediabili, i danni inferti all'apparato industriale risultarono meno estesi del previsto. I settori più colpiti erano quello della siderurgia, che aveva perso un quarto dei propri impianti (in particolare, lo stabilimento di Cornigliano era stato smantellato dalle truppe tedesche in ritirata), quello dell'industria meccanica, e quello della marina mercantile (che aveva perso il 90 per cento del naviglio). Negli altri settori, si stima che fosse andato perduto non più del 4-5 per cento della capacità di produzione. Li per li, anche per la mancanza di valutazioni corrette e per la frammentarietà e il disordine con cui le rilevazioni venivano eseguite, sembrò che i danni fossero assai maggiori; era peraltro chiaro fin da allora che le distruzioni erano state assai maggiori nel Mezzogiorno, dove la guerra era stata combattuta per lunghi mesi, e che nelle regioni del Nord l'industria era rimasta pressoché indenne. Può essere utile ricordare che già nell'anno 1946 il reddito nazionale lordo raggiunse all'incirca il 60 per cento del livello prebellico, mentre nello stesso anno in Germania il livello corrispondente era appena del 30 per cento".(1)

È significativa l'espressione ("danni vistosi") usata da Augusto Graziani per definire l'entità dei danni di guerra all'apparato industriale: non

Cfr. Augusto Graziani (a cura di), L'economia italiana dal 1945 a oggi, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 17.

si verificarono infatti perdite uniformi per settori e aree del territorio nazionale, ma, al contrario, una serie di distruzioni che contribuì semmai ad approfondire gli squilibri territoriali del paese al momento del ritorno all'economia di pace, che colpì alcune produzioni lasciando altre praticamente indenni e che lasciò indenne la struttura industriale nel suo complesso, consentendo lo sviluppo postbellico delle esportazioni.

Volendo fornire altri elementi sulla questione, si può ricorrere ad un documento del CLNAI relativo alle prospettive per la ricostruzione del paese redatto nell'ottobre del 1944.<sup>(2)</sup>

Il documento partiva dal calcolo del capitale nazionale distrutto e creato durante il conflitto, stimando il capitale nazionale nel 1938 pari a 700
miliardi di lire del 1945. Gli estensori sottolineavano come dopo l'occupazione tedesca assumesse notevole importanza la categoria "Asportazioni di macchine, scorte, mezzi di trasporto, ecc.", alle quali si dovevano
aggiungere le spese di occupazione verso gli alleati e verso i tedeschi, con
qualche precisazione che meriterebbe di essere approfondita:

"non pare che gli alleati abbiano esportato materialmente, come hanno fatto i tedeschi, beni strumentali e scorte. Pare, però, che abbiano acquistato azioni e beni immobili.

...Durante (e anche prima) del conflitto non si sono avuti soltanto fenomeni di depauperamento del capitale nazionale ma anche fenomeni di arricchimento, per quanto in misura assai più limitata. L'economia bellica, infatti, ha richiesto una rapida ed intensa formazione di capitali, di beni strumentali, proprio al fine di fare fronte alla produzione degli speciali beni bellici'' (p. 18). Va però tenuto presente che "gran parte dell'aumento di tale massa di beni strumentali è stata provocata da consumi anticipati''.

#### In conclusione

"Un calcolo esatto in termini monetari della perdita netta causata al nostro capitale nazionale dalla guerra 1939-1944 potrà essere tentato in un tempo successivo... Posso qui tentare una prima stima che, con il tempo, si potrà correggere e perfezionare, valendomi dell'esperienza tedesca 1914-1922. Orbene durante tale periodo il capitale nazionale tedesco fu ridotto da 300 a 135 milioni di marchi oro con una perdita pari al 45% ...ritengo che tale percentuale possa essere utilizzata nel nostro caso: e siccome ad alcuni una perdita del 45% è apparsa troppo elevata,

<sup>(2) &</sup>quot;Elementi economici per un 'Piano' di ricostruzione" (datato Genova, ottobre 1944), in Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 16, f. 4.

posso ridurla, in base a considerazioni personali, per quanto riguarda l'Italia, al 33%, Perciò il capitale nazionale italiano, che nel 1938 era valutato 700 miliardi di lire 1938, oggi dovrebbe essere ridotto a 467 miliardi di lire 1938 con una perdita globale di 233 miliardi di lire".

Tralasciando altre importanti parti del documento, relative per esempio al costo finanziario della guerra, (3) è opportuno rilevare come la stima sia stata utilizzata dagli storici, ma possa essere impiegata solamente con più di una specificazione quanto alla distribuzione delle distruzioni (e degli arricchimenti legati all'economia bellica) sul territorio. Secondo Barucci, al termine della guerra "l'economia italiana era in una posizione intermedia, in termini di distruzioni, rispetto a quelle di altri paesi europei... Le distruzioni avevano riguardato un po' tutti i settori della vita economica nazionale... Si calcolò che circa 1/3 del patrimonio nazionale (stimato a 700 miliardi di lire nel 1938) fosse andato distrutto... I danni variavano da regione a regione: erano particolarmente gravi nell'Italia centrale ed anche in quella meridionale; erano di minore portata nell'Italia settentrionale dove l'attività dei partigiani era riuscita a salvare fabbriche, ponti e ferrovie in maggior quota-parte che altrove. Fra i settori direttamente produttivi era l'agricoltura, col suo gravissimo impoverimento della terra, ad avere riportato i danni maggiori; il settore industriale che soffriva di una diffusa mancanza di materie prime, accusava distruzioni non oltre il 20% del totale degli impianti e delle attrezzature prebelliche; quello commerciale denunciava più che altro danni agli edifici e in fatto di scorte".(4)

Il testo solleva due questioni che intendiamo affrontare: da un lato le differenti conseguenze della guerra sulle diverse regioni del paese, dall'altro una valutazione — esclusivamente dal punto di vista degli effetti sulle strutture dell'economia bellica — dell'attività di alcune formazioni significative del movimento di liberazione. (5)

<sup>(3)</sup> Cfr. ivi, p. 91 sg.

<sup>(4)</sup> P. Barucci, Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno. La politica economica in Italia dal 1943 al 1955, Bologna, Il Mulino, 1978, p. 35-36.

<sup>(5)</sup> Secondo Barucci (Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno, cit., p. 45 sg.) le cui due linee principali dell'opera della Commissione Centrale Economica del CLNAI furono la "difesa dell'apparato produttivo" e il "favorire un minimo di rifornimento dei mezzi primari di vita a tutta la popolazione... durante l'occupazione il CLNAI svolse una azione economica di primaria importanza e creò le condizioni di una rapida ripresa dell'attività produttiva" (p. 47). È però nostra intenzione prendere in considerazione non tanto l'opera della Commissione economica, l'opera cioè dal contenuto esplicitamente economico, ma gli effetti di altre scelte (anche militari) sullo sviluppo della produzione industriale, con particolare riferimento al 1944.

In una riunione degli organi dirigenti del CLNAI del 19 maggio 1945, cui partecipò il ministro Gronchi, si leggono alcune osservazioni sulla prima questione, che manifestano la gravità della frattura approfondita dall'economia di guerra:

"Si viene poi a parlare del problema del cordone sanitario fra Nord e Sud e ciò dà occasione al Ministro di fare alcune dichiarazioni sulla vita economica del Sud per quanto riguarda in particolar modo l'industria.

Egli afferma innanzitutto che questo 'cordone sanitario' era stato da lui stesso richiesto per evitare speculazioni, ma che la sua esperienza fatta a Prato (dopo la cui liberazione si fecero gigantesche speculazioni vendendo tessuti nel Meridione e importando dal Meridione lana, tanto che vi furono parecchie (sic) individui che guadagnarono parecchie diecine di milioni al mese) lo convince che gli alleati difficilmente collaboreranno a questo scopo. Già il Nord ha avuto parecchie emorragie di prodotti finiti. Egli afferma di avere avuto segnalazione che giorni fa 26 autotreni carichi di tessuti, biciclette, ecc. viaggiavano dal Nord verso il Sud. Né per difetto di comunicazioni si poté provvedere ad arrestarli".

La situazione, pur essendo complessa, consentiva conclusioni molto nette:

"Al Sud la liberazione del Nord desta parecchie preoccupazioni. Si dice, infatti, che se l'industria del Nord è intatta, l'industria del Sud è gravemente danneggiata, tanto che non ha capacità produttiva neppure del 40%; d'altro lato per l'allegra politica dei salari colà effettuati (un tessitore guadagna all'incirca 320 lire al giorno) i costi sono notevolmente superiori a quelli del Nord. Onde sorge a questo punto il problema di una politica industriale tale da impedire all'industria del Nord di 'schiacciare l'industria del Sud'. (Alcuni membri osservano che questa politica è di difficilissima realizzazione e forse di non conveniente risoluzione per ora)". (6)

Sia la guerra a fianco dei tedeschi sia le vicende successive all'otto settembre, infatti, non portarono gli avversari dell'Italia a realizzare un attacco sistematico ai gangli vitali dell'economia del paese, pure studiato e accantonato non per l'impossibilità di realizzarlo.<sup>(7)</sup> La salvaguardia della

<sup>(6)</sup> Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 21, f. 14, "Promemoria per il Sig. Presidente" (Milano, 30 aprile 1945), relativo alla riunione tenutasi il 19 maggio 1945.

<sup>(7)</sup> Cfr. a questo proposito soprattutto due ottimi lavori; Marco Fini, "Oligarchia elettrica e Resistenza di fronte al problema della difesa degli impianti. Prime considerazioni sul caso della Società Edison" (in AA.VV., Milano fra guerra e dopoguerra, Bari, De Donato, 1979) e M. Fini, Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga. Lotta partigiana e difesa degli impianti idroelettrici in Valtellina 1943-1945, Milano, SugarCo, 1984.

industria del Nord va quindi spiegata rispetto sia ai bombardamenti alleati (8) sia al comportamento tedesco e del movimento partigiano.

In uno sguardo su tutto il 1944, l'anno oggetto della nostra attenzione, si osservava infatti a proposito dello stato dei macchinari industriali che le incursioni aeree avevano provocato danni sostanzialmente ininfluenti sulla produzione complessiva:

"...In linea generale si osserva che i bombardamenti, anche quando hanno danneggiato le soprastrutture degli impianti industriali, non hanno recato danni molto gravi al complesso delle macchine.

Più gravi conseguenze hanno avuto per certi settori le asportazioni dei tedeschi (v. punto XVI) che in alcuni casi (A.N.I.C., Livorno - S.I.A.C., Cornigliano) hanno smontato interi impianti per trasferirli in Germania.

Importanti settori industriali, come quello tessile - abbigliamento, meccanico, metallurgico, alimentare, cementiero, cartario, o non hanno subito alcun danno o asportazione, o ne hanno avuto di entità modesta e tale che, nel grande insieme, la loro efficienza e potenzialità produttiva non dovrebbe risultarne granché menomata.

Essi permangono però purtroppo sotto la minaccia sia delle offese relative alla guerra guerreggiata, che dell'opera dei guastatori germanici per la loro distruzione o sistematica messa fuori servizio in base a piani preordinati". (9)

Il quadro generale che si è tentato di delineare è confermato dalla documentazione disponibile per molte realtà locali. Per quanto riguarda uno dei centri dell'economia di guerra, la Liguria, a Genova il "complesso di aziende siderurgiche e meccaniche a produzioni complementari" ebbe un notevole sviluppo "a scopi bellici diretti o indiretti". Prima della fine del conflitto il problema non era tanto di impostare una ricostruzione eliminando i danni causati dalla guerra quanto pensare, sulla base di una capacità

<sup>(8)</sup> M. Fini, Oligarchia elettrica e Resistenza di fronte al problema della difesa degli impianti. Prime considerazioni sul caso della Società Edison, cit., p. 255 sg.

<sup>(9) &</sup>quot;Appunti per l'organizzazione del Nord ed in specie della Lombardia", allegato n. 6, in A. Insmli, F. M., b. 7, f. 6, (il documento è di fine gennaio 1945). L'allegato n. 10 forniva poi, per esempio, dati analitici sulle asportazioni relative all'industria chimica operate dei tedeschi. Le asportazioni hanno spesso finito per caratterizzare in generale la politica degli occupanti, al contrario assai più complessa e soprattutto volta a sfruttare il potenziale dell'industria italiana per lo sforzo bellico tedesco. Nell'industria chimica, "La sola Montecatini, che raggruppa circa il 60% in valore della produzione nazionale, registra fino al 31/12/44 asportazioni di merci per circa 1 miliardo e 200 milioni di lire, di cui 2/3 inviate direttamente in Germania ed 1/3 fornite al RUK in Italia. Si può pertanto calcolare in via di grande approssimazione che nell'intero settore dell'intera industria chimica le asportazioni tedesche ammontino a circa 2 miliardi" (seguono dati analitici).

produttiva sostanzialmente intatta, a una riconversione verso produzioni di "pace", "secondo la direttiva di cercare nel campo della ricostruzione nazionale un compenso al lavoro che... viene a mancare per effetto della cessazione delle commesse belliche", (10)

I danni di guerra non erano infatti stati tali da precludere una rapida ripresa dell'attività nella regione:

"Finora (marzo 1945) i danni subiti dagli impianti delle industrie liguri per effetto di eventi bellici sono notevoli, ma non gravissimi. Le asportazioni di macchinario in Germania per la parte più importante sono costituite dal nuovo impianto siderurgico a ciclo integrale non ancora entrato in funzione presso la S.I.A.C.; da un nuovo impianto di laminazione per lamiere grosse entrato in funzione nel 1945 e da un forno ad arco da t. 25 pure della S.I.A.C. Sono state poi asportate non importanti aliquote di macchinario ed attrezzature delle Società O.T.O. e Ansaldo.

I danni conseguenti ai bombardamenti sono notevoli per molti stabilimenti S.I.A.C., Ansaldo, Aziende del Porto, Ilva, ecc., (ma non tali da precludere una ripresa di attività in un tempo relativamente breve [inciso nostro]). Esistono pure importanti aliquote di macchinario di pertinenza delle industrie liguri ma trasportate in altre zone d'Italia per decentramento degli impianti e che riguardano soprattutto la Società Ansaldo e la San Giorgio".

Secondo la relazione citata l'incognita maggiore, che condizionava tutta la riconversione, era quella relativa allo stato degli impianti idroelettrici all'uscita dal conflitto, paventandosi la "eventualità che le centrali elettriche e le linee di trasporto di energia si trovino alla fine del conflitto completamente danneggiate con distruzione totale delle parti vitali".

<sup>(10)</sup> Cfr. "Cenni sulle possibilità produttive delle principali industrie siderurgicomeccaniche della Liguria nell'immediato dopoguerra" (14 marzo 1945), in Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 21, f. 1. Cfr. anche ivi, b. 5, f. 9, "Relazione sulla
situazione economica della provincia" (novembre 1945), per le analoghe conclusioni: "Per intanto si può dire che il problema fondamentale è rappresentato dalla riattivazione della siderurgia per la quale occorre carbone, in quanto la produzione ottenuta con i forni
elettrici è assolutamente insufficiente per sopperire alle esigenze attuali". "Gli stabilimenti (tessili)
sono in piena efficienza e pertanto possono riprendere senz'altro l'attività". Più grave invece
la situazione dell'agricoltuta, i danni al dano e la disponibilità di automezzi. In
ogni caso "la diminuzione più grave è avvenuta nella produzione effettiva. La produzione
di armi è caduta quasi a zero in seguito alla mancanza di ordinazioni" (per quest'ultima
citazione: "Situazione dell'industria genovese", p. 3). I lavori di smontaggio della
S.I.A.C. di Genova vennero eseguiti dalla Comigas (Costruzioni e Montaggi Industrie Gas): cfr. il documento dell'11 novembre 1945 in Fondo Merzagora, b. 21, f. 1.

Né diversamente si presentava la situazione della Fiat, come si desume da un "programma di base per i primi tre mesi dall'inizio della ripresa" del Servizio acquisti del 27 marzo 1945. (11) Nell'allegato promemoria ("Considerazioni sulle possibilità di lavoro della Fiat alla cessazione delle ostilità") si legge infatti che

"Fatta eccezione per le Aziende aeronautiche appartenenti al gruppo Fiat, tutte le altre possono essere considerate, in senso omogeneo, preparate a svolgere, in linea quasi immediata, il lavoro di pace, dal quale esse si sono soltanto leggermente, o per nulla, scostate durante il periodo bellico... In qualche nostro reparto particolare è facile riportare l'attuale produzione di carattere bellico a quella che già si eseguiva nel periodo prebellico... La base di qualunque nostra possibilità di lavoro è fondata sulla disponibilità dell'energia elettrica" e "di un quantitativo minimo di carbone".

## Gli impianti per la produzione di energia elettrica all'uscita dal conflitto

Soffermiamoci in particolare sugli impianti per la produzione di energia e, dopo aver tracciato un quadro sommario relativo all'uscita della guerra, cercheremo di formulare alcune ipotesi per spiegare come abbiano pesato nel conseguirne la sostanziale salvaguardia la coalizione resistenziale (tra movimento antifascista borghese da un lato e movimento operaio e partito comunista dall'altro), gli alleati e, infine, le forze tedesche di occupazione.

Il 1941 fu l'anno in cui fu maggiore la produzione totale di energia elettrica; nell'anno successivo la potenza installata nelle centrali idroelettriche e termoelettriche (per un totale, rispettivamente, di circa cinque e più di un milione di kw) era concentrata nell'Italia settentrionale (78,5% e 50,3% rispettivamente), con una netta differenziazione rispetto al Centro (11,5 e 28%), al Meridione (8,1% e 8,1%) e alle isole (1,9% e 10,7%).

<sup>(11)</sup> Cfr. Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 21, f. 7. Sulla Fiat cfr. anche ivi, b. 16, f. 3, la relazione sulla difesa del personale uomini, assistenza economica e alimentare, sciopero e produzione, in particolare per quanto riguarda i miglioramenti economici concessi dal novembre 1943 al dicembre 1944, offre un'immagine precisa dell'azienda nel 1944: "Le esortazioni rivolte ai capi e agli operai furono sempre intese ad assicurare il minimo di produzione necessario e sufficiente ad evitare licenziamenti e prelievi...". Per conferme sulla conservazione delle capacità produttive di macchinari elettrici di grande e piccola potenza, meccanica generica e carpenteria metallica, utensileria, lampade elettriche, ecc. all'uscita dalla guerra, cfr. Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 16, f. 6, "Importazioni essenziali. Fabbisogno 1945".

Irrisoria era sempre nel 1942 l'energia importata (247 milioni di kw, pari all'1,26%),(12)

Su tale situazione i successivi eventi bellici avevano finito per incidere in misura limitata nelle regioni settentrionali, dove la distruzione o il trasferimento di impianti idroelettrici avvenuti dopo il 1942 avevano determinato una perdita di potenza pari al 9,4%, ridotto però soltanto all'1,4% alla fine del 1945. Segno evidente che, nonostante la lunga occupazione tedesca e i bombardamenti, non si erano creati danni permanenti all'apparato industriale per la produzione di energia. Ben diversamente era avvenuto al centro, dove il conflitto portò alla distruzione dell'87,6% della potenza installata, che rimaneva il 52,8% a fine 1945; nell'Italia meridionale (48,3% e 38,2%) e in Sardegna (dove il 31,8% degli impianti inutilizzati a fine guerra restò tale al termine del 1945).

Analogamente, gli impianti termici e geotermici subirono danneggiamenti soprattutto nel centro-sud: confrontando i dati del 31 dicembre 1942 con quelli del 31 dicembre 1945 si ricava che a quest'ultima data la potenza era ridotta al 16,6% per l'energia geotermica e al 36,6% in Italia centrale; al 58,8% nel meridione, al 40,3% in Sardegna e al 48,1% in Sicilia. Particolarmente gravi erano stati i danni subiti dagli impianti geotermici di Larderello e, in generale, nell'Italia centrale, (13) mentre per il Nord il 90% della potenza installata nel 1942 era disponibile al 31 dicembre 1945.

Più specificamente, (14) "le operazioni di guerra... hanno pregiudicato notevolmente l'efficienza del nostro patrimonio elettrico, in special modo nelle regioni

<sup>(12)</sup> Ministero per la Costituente, Rapporto della Commissione economica presentato all'Assemblea, vol. II, Industria I-Relazione, I volume, Roma, 1947, p. 87-88.

<sup>(13) &</sup>quot;In definitiva le regioni che hanno subito i danni più ingenti sono quelle dell'Italia centrale, dove la potenza installata negli impianti idroelettrici messa fuori servizio a seguito di distruzioni, danneggiamenti o trasferimenti, ha raggiunto i seguenti valori percentuali: Toscana 66%; Marche 64%; Umbria 87%; Lazio 79%; Abruzzi e Molise 96%... Mediante i lavori in corso, nel 1946 sarà possibile raggiungere anche nell'Italia centrale una disponibilità di potenza idroelettrica pari a circa l'80% di quella esistente prima delle distruzioni" (Ministeto pet la Costituente, Rapporto della Commissione economica presentato all'Assemblea, vol. II, Industria 1-Relazione, cit., p. 90).

<sup>(14)</sup> L'industria elettrica italiana, a cura dell'ing. Mario Ungaro, in Ministero per la Costituente, Rapporto della Commissione economica presentato all'Assemblea, vol. II, Industria III-Appendice alla relazione (Questionari e monografie), Roma, 1946, p. 167 sg.

centro-meridionali. Le azioni di bombardamento, ma. sopratutto, le distruzioni mediante mine hanno preso particolarmente di mira le nostre centrali sia idriche che termiche: maggiormente colpite sono state le centrali idriche comprese tra la Campania e l'Emilia e le centrali termiche della Sicilia e della Toscana. Gli impianti termici in particolar modo, oltre che delle distruzioni e dei danneggiamenti dovuti ad azione bellica, hanno risentito della mancanza di manutenzione... Negli impianti idroelettrici, il macchinario è quello che ha subito i maggiori danni a seguito delle distruzioni tedesche, mentre le opere idrauliche sono uscite pressoché intatte da tanta furia di distruzione. Gli Abruzzi videro distrutta la quasi totalità dei loro impianti, seguono, nell'ordine, l'Umbria, il Lazio, la Toscana, le Marche". Dopo aver accennato alla distruzione, in seguito a bombardamenti, della centrale di Palermo e al grave danneggiamento, dovuto alle mine tedesche, della totalità degli impianti della Toscana (compresi quelli geotermici di Lardarello), la relazione concludeva sostenendo che "nell'Italia settentrionale, i lavori di riparazione hanno permesso di riacquistare quasi integralmente la preesistente capacità di produzione".(15)

Questa sostanziale conservazione dell'apparato produttivo delle regioni più sviluppate economicamente consentì la prosecuzione, dopo l'8 settembre, della produzione da parte dell'industria bellica, ora impegnata nel soddisfacimento delle esigenze tedesche: se la produzione di energia elettrica andò declinando a partire dal 1943, nell'anno successivo compaiono marcate differenze regionali. La produzione totale, pari a 13 750 milioni di kwh, diminuì così, rispetto al 1941, del 60% in Italia centrale, del 55% in quella meridionale, del 29% in quella insulare e soltanto del 23% al nord. (16)

Considerando poi l'impiego dell'energia prodotta, si arriva a una conferma indiretta dell'intensità dello sforzo industriale nel 1944. Si ricava infatti che in quest'ultimo anno gli impieghi industriali assorbirono il 43,06% dell'energia totale "erogata dalle grandi aziende, che ammonta a circa il 90 per cento dell'intero quantitativo erogato nella nazione" (40,92% nel 1942), il riscaldamento industriale il 5,65% (5,60% nel 1942), le industrie elettrochimiche il 6,89% (12,88% nel 1942) e le industrie elettrometallurgiche il 10,05% (15,39% nel 1942).

<sup>(15)</sup> Ivi, p. 168, anche per l'Italia centrale e meridionale e i danni alle Ferrovie dello Stato.

<sup>(16)</sup> Va poi aggiunta la quasi completa scomparsa dell'importazione dalla Svizzera, mediamente di 250 milioni di kwh all'anno. Va sottolineato cha a fine 1945 la produzione in Italia settentrionale aveva già superato quella del 1941.

## L'industria nel 1944. Uno sguardo generale

Volendo confrontare i redditi del 1938 e del 1944 (in miliardi di lire 1938), (17) si nota anzitutto una contrazione generale (da 125 a 90), più marcata per l'industria (da 44 a 30), per l'edilizia (da 7 a 3), per le "altre attività" (da 19 a 11) che per l'agricoltura (da 43,5 a 38) e il commercio (da 11,5 a 8). Il reddito risparmiato è passato da 12,5 a 5, quello esportato da 2,5 a 10, mentre la diminuzione del tenore di vita della comunità risulta evidente dalla variazione in aumento delle spese per l'alimentazione in rapporto al reddito complessivo (dal 56 al 61%, "una percentuale altissima rispetto alla situazione di altri paesi"). La guerra aveva poi determinato anche un più largo impiego della manodopera femminile. Se nel 1938 i 18 750 000 di occupati potevano essere suddivisi in 13 385 000 di uomini e 5 365 000 donne, nel 1944 l'aumento, come è facile immaginare, riguardava soprattutto le donne (più 875 000), mentre l'aumento dell'occupazione maschile era di 715 000 individui, ma in una popolazione complessiva cresciuta da circa 44 a 46 milioni di persone.

Le fonti tedesche chiariscono quale fosse la disponibilità di materie prime in Italia al momento dell'armistizio; (18) dopo un momento di incertezza e riorganizzazione si esplicò quindi l'apporto dell'industria italiana allo sforzo bellico tedesco.

Un documento della Confederazione fascista degli industriali del gennaio 1945 consente di precisare, in termini generali, l'andamento della produzione industriale nel corso del 1944, (19) quando, superato il momento di incertezza e riorganizzazione successivo all'8 settembre, si esplicò compiutamente l'apporto dell'industria dell'Italia occupata allo sforzo bellico tedesco.

I dati sulla forza lavoro operaia consentono di individuare una curva discendente a partire da settembre 1943, una inversione nelle ore di lavoro fino al maggio (ma con una flessione in aprile) e quindi una nuova sempre

<sup>(17)</sup> Si veda: "Elementi economici per un 'Piano' di ricostruzione" (datato Genova, ottobre 1944), in Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b.16, f. 4.

<sup>(18)</sup> A. Massignani, "Il Terzo Reich e l'apporto bellico dell'Italia dopo l'8 settembre 1943", in Rivista di storia contemporanea, 1993, n. 2-3.

<sup>(19)</sup> Il documento della Confederazione fascista degli industriali, relativo alla situazione industriale nelle province controllate dalla RSI (gennaio 1945), è conservato in Archivio Ismli, Fondo Merzagora, b. 21, f. 7.

più marcata contrazione (i dati sono espressi non in valori assoluti, ma in rapporto al dato dell'agosto 1943; le cifre relative a settembre e ottobre 1944 sono provvisorie):

| Mesi      |      | N. medio operai occupati | Ore di lavoro eseguite |
|-----------|------|--------------------------|------------------------|
| agosto    | 1943 | 100                      | 100                    |
| settembre | 1943 | 97,3                     | 89,3                   |
| ottobre   | 1943 | 91,2                     | 82,8                   |
| novembre  | 1943 | 91,2                     | 81,9                   |
| dicembre  | 1943 | 89,3                     | 83,6                   |
| gennaio   | 1944 | 89,3                     | 96,1                   |
| febbraio  | 1944 | 88,4                     | 96,9                   |
| marzo     | 1944 | 87,5                     | 97,8                   |
| aprile    | 1944 | 87,5                     | 93,9                   |
| maggio    | 1944 | 88,3                     | 106,1                  |
| giugno    | 1944 | 85,7                     | 96,7                   |
| luglio    | 1944 | 83,9                     | 90,8                   |
| agosto    | 1944 | 81,4                     | 86,0                   |
| settembre | 1944 | 79,2                     | 80,7                   |
| ottobre   | 1944 | 76,2                     | 76,3                   |

Analogamente avviene per la produzione di energia elettrica nell'Italia settentrionale (dati in migliaia di kwh):

| Medie mensili |      | En. idroel. | En. termoel. | Totale    |
|---------------|------|-------------|--------------|-----------|
|               | 1938 | 862.666     | 28.333       | 890.999   |
|               | 1939 | 1.017.772   | 25.916       | 1.043.688 |
|               | 1940 | 1.058.127   | 30.666       | 1.088.790 |
|               | 1941 | 1.144,643   | 22,416       | 1.167.059 |
|               | 1942 | 1.104.716   | 23.833       | 1.128.549 |
| gennaio       | 1944 | 936.221     | 12.954       | 949.175   |
| febbraio      | 1944 | 850.745     | 13.359       | 864.104   |
| marzo         | 1944 | 678.265     | 46.852       | 725,117   |
| aprile        | 1944 | 712.784     | 13.955       | 726,739   |
| maggio        | 1944 | 1.041.480   | 7.682        | 1.049.162 |
| giugno        | 1944 | 992.964     | 5.788        | 998.752   |
| luglio        | 1944 | 946.860     | 4.484        | 951.344   |
| agosto        | 1944 | 852.240     | 4.292        | 856.522   |

Il fatto che le due serie abbiano analogo andamento consente di escludere che le "ore di lavoro eseguite" corrispondessero a una mera presenza in fabbrica delle maestranze, appunto perché il consumo di energia è paragonabile alle medie prebelliche, pur considerando un'ovvia diminuzione delle produzioni a scopi "civili".

Ulteriori elementi sono desumibili dai dati relativi all'Italia settentrionale: se vi è un crollo nel 1944 (rispetto al 1939) per la produzione di combustibili fossili o di bauxite, non altrettanto avviene per i minerali di ferro, per i minerali di manganese, per le piriti di ferro, e più ridotto è per la grafite. E, così, la media mensile 1939 viene nel 1944 superata a maggio per la ghisa, mentre l'acciaio arriva nello stesso mese a 137 823 tonnellate (media 1939: 192 616). Tra maggio e luglio le leghe di ferro superano i valori medi di tutti gli anni 1938-42 (in questo caso medie relative all'intero territorio nazionale), mentre considerevole, sempre in Italia settentrionale, risulta la produzione di laminati, alluminio e zinco. (20)

Un trend produttivo il cui apice è raggiunto a maggio, mentre con la fine dell'anno la situazione è completamente mutata. Lo sfacelo generale risulta così evidente, per esempio, dall'entità delle scorte di carbone o dalla consistenza trascurabile di quelle di lignite; dalla disponibilità di carburanti e dalla situazione analoga per diverse materie prime (gomma, rame, piombo, fibre tessili, ecc.). (21) Si può riportare il solo dato relativo al carbone: nel 1937-39 le scorte medie normali si aggiravano per tutta l'Italia attorno ai 5 milioni di tonnellate, "poco meno di un terzo del consumo totale di 14 milioni di tonn in media all'anno. Secondo calcoli degli esperti, i 7/10 delle scorte complessive si trovavano normalmente ubicati nella parte d'Italia oggi a nord della linea del fronte. È noto che i quantitativi di carbone forniti dalla Germania sono andati progressivamente riducendosi da due anni a questa parte e, al momento attuale (gennaio 1945) sono pressoché cessati. Le scorte sono andate pertanto progressivamente esaurendosi e al 31 dicembre 1944" erano pari a "una cifra complessiva di 284046 tonn (di cui 35241 tonn appartenenti alle ferrovie e 248 805 presso le industrie), che si può arrotondare con larga approssimazione

<sup>(20)</sup> Ivi, anche per i dati reletivi ad altri comparti, alla remunerazione dei lavoratori, al costo del lavoro e ai prezzi di produzione.

<sup>(21)</sup> Cfr. i dati della Commissione economica, in Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 18, f. 3.

a 300 000 tonn, considerando le piccole scorte per il riscaldamento di ospedali e case di cura e presso altri settori non contemplati nell'elenco". (22)

Ne consegue che, se da un lato si può sottolineare l'esiguità delle scorte, pari al fabbisogno di una settimana, dall'altro si può notare che, al culmine della crisi, le imprese continuavano a disporre delle materie prime essenziali e che quindi nel corso dell'anno esse avevano potuto continuare a funzionare, sebbene con i ritmi e le scelte produttive propri di una economia in guerra. (23)

E il quadro generale è assai meno fosco qualora si considerino i risultati delle società elettriche. La remunerazione media del capitale investito nell'industria elettrica fu del 7,64 nel 1942, del 5,32 l'anno successivo e del 3,84 nel 1944, ma i valori sono ancora più alti per le maggiori società. La Edison distribuisce negli stessi anni dividendi del 7,92, del 7,45 e del 6,85 e perfino nel 1945, mentre molte società sono in perdita, distribuisce dividendi del 3 per cento circa.<sup>(24)</sup>

Una spiegazione della riuscita difesa degli impianti idroelettrici dell'Italia del nord per il periodo fino all'autunno 1944 chiama ovviamente in causa la loro necessità in relazione all'obiettivo tedesco di impiegare a fondo l'industria italiana a sostegno del conflitto, mentre le asportazioni verificatesi nel centro-sud durante la ritirata si spiegano sia con il desiderio

<sup>(22)</sup> Cfr. Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 7, f. 4 (che comprende documenti della Commissione economica del gennaio 1945 relativi a scorte e fabbisogno di materie prime e materiali), "XV - Situazione delle scorte di materie prime e prodotti finiti".

<sup>(23) &</sup>quot;Al 31/12/1944 eravamo quindi con scorte ridotte a poco più di un 1/12 di quelle anteguerra che, come è noto, si riferivano ad un consumo già ridotto: esse rappresentano il fabbisogno di una settimana dei tempi normali", ivi. Il documento trattava poi le scorte di benzina (200 tonn, meno di un terzo dell'attuale [31 gennaio 1945] cosumo mensile) gasolio (1000 tonn, un terzo dell'attuale ridottissimo consumo) metano (erogazione di 3 milioni di metri cubi al mese), per passare poi ai lubrificanti, alla gomma, ai metalli non ferrosi, ai materiali siderurgici, alle fibre tessili, alla cellulosa e alla soda. Va sottolineato che secondo la relazione della Commissione Centrale Economica sulle "Importazioni essenziali italiane. Fabbisogno 1945" (Milano, 26 maggio 1945) (Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 16, f. 6), "il fabbisogno mensile normale delle province settentrionali si valuta intorno alle 800 mila tonnellate (su un consumo nazionale mensile di 1000-1200 tonn)". Il documento è poi significativo per le capacità produttive dell'industria italiana subito dopo la fine del conflitto.

<sup>(24)</sup> M. Ungaro (a cura di), L'industria elettrica italiana, cit., e M. Fini, Oligarchia elettrica e Resistenza di fronte al problema della difesa degli impianti. Prime considerazioni sul caso della Società Edison, cit., p. 276-277.

di conservare la maggiore quota possibile di materiali bellici, sia con l'intento di accrescere le difficoltà di riorganizzazione da parte alleata dei territori occupati.

Finalizzare la produzione elettrica allo sforzo bellico comportò misure in parte analoghe a quelle adottate negli altri comparti dell'industria italiana. Come si vedrà nel corso di questo intervento, diverse industrie decentrarono parte delle proprie produzioni giudicate di particolare rilevanza dai tedeschi che le incentivarono con assegnazione di materie prime e abbondanti commesse.

Analogamente, la Superpila di Firenze, "produttore di pile e batterie elettriche – nel suo genere il più importante d'Italia – da anni fornitore dei Ministeri della Guerra, Marina, Aviazione (sic)", ausiliario dal 1935 e da quell'anno quasi interamente dedicatosi a produzioni belliche, venne parzialmente decentrato, allo scopo di sfuggire alle incursioni aeree, nell'aprile del 1943 (presso Magenta, in provincia di Milano). Dopo una sospensione successiva al 25 luglio, il decentramento riprese dopo l'8 settembre "quando il Comando Militare Tedesco... ordinò... che... dovesse essere condotto a termine con tutta sollecitudine, e diede incarico ad alcuni esperti tedeschi di installarsi nello Stabilimento ponendolo sotto la sua 'protezione'. Il Comando tedesco ordinò infatti che il decentramento dovesse essere condotto a termine con tutta sollecitudine, e diede incarico ad alcuni esperti tedeschi di installarsi nello stabilimento Superpila di Firenze per portare urgentemente a termine l'opera.

Così i principali macchinari e parte delle materie prime furono, dal dicembre 1943 al maggio 1944, asportati e condotti a Corbetta. A Firenze non rimaneva che uno stabilimento parzialmente mutilato. La mutilazione divenne quasi totale (eccetto un impianto per la lavorazione dei minerali al manganese), quando dalla metà di giugno alla metà di luglio 1944 gli esperti tedeschi — contrariamente agli accordi prestabiliti — ordinarono ed effettuarono il prelievo dei rimanenti macchinari e materie prime. Così lo Stabilimento Superpila, che fino al giugno 1944 contava circa 800 dipendenti, è venuto a trovarsi in quella triste situazione che è facile immaginare! (25).

<sup>(25)</sup> Il documento, opera della Commissione interna di fabbrica e datato Firenze, 19 maggio 1945, era motivato dalla richiesta di ritorno di macchinari e materie prime alla sede originaria. Esso precisava che essi "risultano trovarsi, ora, intatti a Corbetta" (cfr. Archivio Insmli, CLNAI, b. 58, f. 5, sf. 5).

Successivamente, nel momento in cui divenne palese la prospettiva di abbandono dell'Italia, si devono invece chiamare in causa una serie di sforzi convergenti, da parte delle società elettriche ma anche di tutti gli altri attori in scena — partigiani, alleati, tedeschi — nel raggiungimento dell'obiettivo della salvaguardia del patrimonio dei grandi complessi finanziari e industriali del nord.

La salvaguardia degli impianti fu quindi il risultato della volontà di spinte diverse ma convergenti. L'aiuto finanziario e organizzativo da parte delle società elettriche e della Edison in particolare non mancò. Sono noti gli appoggi al movimento partigiano da parte della società, che organizzò la difesa armata degli impianti e aiutò la I divisione alpina Valtellina, finanziata anche dai servizi segreti anglo-americani. La Edison si legò poi agli anglo-americani nella promozione del VAI, in concorrenza con il movimento popolare, che si definiva "apolitico" e ribadiva fin dallo statuto la necessità di difendere gli impianti. In Valtellina i garibaldini erano al Sud, "Giustizia e Libertà" (in realtà di orientamento monarchico) era attiva al Nord. Soprattutto il partito d'azione di Milano si occupò della difesa degli impianti, creando anche un apposito ufficio (26).

Quanto fosse rilevante la questione lo si ricava anche dal fatto che dalla fine dell'estate del 1944 cessarono sostanzialmente nei documenti partigiani gli appelli al sabotaggio. Gli americani ipotizzavano infatti un imminente crollo tedesco e pensavano quindi al dopoguerra, e in particolare alle difficoltà di far nuovamente funzionare il sistema economico.

Sotto il profilo militare, risulta interessante un documento del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà del 14 novembre 1944, (27) che – dopo aver ricordato che i tedeschi avevano "spietatamente e radicalmente distrutto tutti gli impianti di produzione, trasformazione e trasporto dell'energia elettrica" nel corso della ritirata e che "questo è il loro programma anche per l'Italia settentrionale" – prescriveva minutamente come si dovesse

<sup>(26)</sup> Su tutta la questione degli appoggi degli elettrici alla Resistenza; dei loro rapporti con gli anglo-americani, della costituzione dei Volontari Armati d'Italia cfr. M. Fini, Oligarchia elettrica e Resistenza di fronte al problema della difesa degli impianti. Prime considerazioni sul caso della Società Edison, cit., nonché il saggio (e le testimonianze in esso comprese) di M. Fini, Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga. Lotta partigiana e difesa degli impianti idroelettrici 1943-1945, cit.

<sup>(27)</sup> Museo del Risorgimento di Milano, Archivio guerra, Cart. 318.

raggiungere l'obiettivo della difesa degli impianti. Il documento rientra, analogamente al messaggio di Alexander del 6 settembre, nelle direttive diramate a partire dalla fine estate del 1944, in relazione all'errata previsione fatta dagli alleati di una sconfitta tedesca entro un breve periodo, ispirate alla cessazione delle azioni di sabotaggio per riservare il massimo impegno al salvataggio degli impianti. (28)

Soffermiamoci un momento sugli aspetti strettamente militari. Dopo aver indicato che sarebbe probabilmente stato necessario distogliere "forze dagli obiettivi della pianura", il documento così continuava:

"L'armamento dovrà essere adeguato allo scopo. Per la difesa delle dighe, costruite in alta montagna, potranno normalmente bastare pochi uomini decisi provveduti di 1-2 armi automatiche. Più difficile, problematica spesso, sarà la difesa delle
centrali a valle ed in piano, specie se facilmente accessibili e sulle vie di ritirata
dei tedeschi. Tuttavia anche il problema della loro difesa deve essere caso per caso
coscienziosamente vagliato. Non sono infrequenti i casi in cui una mitragliatrice ben
piazzata, che salti fuori al momento buono, può salvare centrali preziose, come quella dell'Adda tra Paderno e Cassano."

Dopo aver indicato la necessità di individuare "le stazioni di trasformazioni (sic) essenziali all'alimentazione della città e le centrali termiche di riserva", precisando quindi quale fosse la migliore disposizione delle forze, il documento ribadiva le scarse possibilità di fuoco delle unità:

"Mancano purtroppo quasi sempre alle nostre formazioni le armi, tanto più le automatiche, e tanto più il munizionamento, per la nostra attività normale di guerra e di guerriglia, tanto più possono mancare per questo compito. Dobbiamo sperare negli aviorifornimenti degli Alleati, che hanno fatto in proposito precise e formali promesse. Questo comando ha già più volte insistito, e insisterà, perché ci diano mezzi adeguati agli obblighi che ci chiedono di assumere".

La lunga citazione si giustifica a nostro parere perché delinea quali fossero le reali possibilità di salvaguardare gli impianti di produzione dell'energia qualora si fosse inteso farlo ricorrendo unicamente a garanzie di tipo militare.

A questo "primordiale dovere nazionale" si doveva in ogni caso ottemperare giovandosi di un importante quanto in parte scontato appoggio:

<sup>(28)</sup> M. Fini, Oligarchia elettrica e Resistenza di fronte al problema della difesa degli impianti. Prime considerazioni sul caso della Società Edison, cit., p. 259.

"È ovvio che gioveranno per quest'opera accordi con dirigenti centrali e dirigenti locali delle imprese che eserciscono gli impianti, sempreché si possa fare assegnamento su elementi non fascisti e non collaborazionisti. Anzi, non sembra in massima possibile progettare ed attuare un piano di difesa, senza un preciso accordo con i dirigenti locali che devono assicurare – tra l'altro – la tempestività delle informazioni. Le imprese devono dare la collaborazione del personale tecnico addetto agli impianti, aiuto in mezzi di ogni genere". (29)

Quale fosse poi la rilevanza della questione si evince da numerosi documenti del periodo relativi al movimento di liberazione — per esempio anche Pizzoni sottolineò la grande importanza del salvataggio degli impianti — (30) compresi quelli pubblicati negli Atti del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà. (31)

Giova segnalare a questo proposito non soltanto la continua sottolineatura del tema, le indicazioni fornite relativamente all'ubicazione degli impianti (non soltanto idroelettrici ma in generale industriali) ritenuti minacciati dai tedeschi, ma anche la preoccupazione di precisare, nel caso fossero divenuti necessari, come si dovessero attuare eventuali sabotaggi. In un documento dell'8 settembre 1944, relativo al "sabotaggio delle linee elettriche", che efficacemente rappresenta questo tipo di preoccupazione, si può così leggere:

"Nell'azione di sabotaggio dell'industria bellica tedesca e in particolare nei sabotaggi alle linee elettriche si sono verificate e si verificano tuttora azioni che non solo paralizzano la produzione ma intaccano il patrimonio nazionale. Bisogna evitare le distruzioni che impediscano la riattivazione di impianti per parecchi mesi.

<sup>(29)</sup> Il testo, al termine del quale erano enumerati gli "impianti o gruppi d'impianti esistenti in zone occupate dai partigiani, che il Comando scrivente ritiene di notevole interesse generale", prescriveva inoltre: "Si elabori per ogni impianto o gruppo d'impianti un progettino operativo che provveda collocazioni delle armi, tempi e modalità delle operazioni, servizi d'informazioni e vigilanza, ecc. e contempli le varie ipotesi più plausibili (presidio interno da eliminare, tentativo nemico con pochi uomini, operazione in forze)".

<sup>(30)</sup> Massimo de Leonardis, La Gran Bretagna e la Resistenza partigiana in Italia 1943-1945, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988.

<sup>(31)</sup> Giorgio Rochat (a cura di), Atti del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà (gennaio 1944-aprile 1945), Milano, Angeli/Insmli, 1972 (cfr. l'indice per argomenti). Cfr., tra i tanti documenti disponibili, il promemoria (seguito da un elenco delle centrali in ordine di importanza) diretto a Merzagora in Archivio Insmli, Carte Merzagora, b. 16, f. 2, relativo a due questioni attinenti l'industria elettrica, l'approvvigionamento di macchine dalla Svizzera "per ricostruire gli impianti elettrici italiani distrutti per causa di guerra", e l'incremento della fornitura di energia dalla rete svizzera.

Quando sia necessario colpire la produzione bellica tedesca con interruzione delle linee elettriche basta limitarsi a quelle distruzioni che possano paralizzare per alcuni giorni o per alcune settimane il regolare funzionamento dell'industria".

Subito dopo si precisa un ordine di importanza da seguire nell'eventuale opera di sabotaggio:

"Si deve quindi assolutamente evitare di danneggiare le turbine, gli alternatori e i trasformatori la cui sostituzione può richiedere anche qualche anno. È anche sconsigliabile il danneggiamento degli interruttori e dei quadri, perché a liberazione avvenuta – liberazione che è vicina – ci sarà estremamente difficile provvedere alla loro riparazione.

Conviene invece interrompere le linee, danneggiando qualche sostegno, possibilmente nelle località meno accessibili (preferibile sul culmine dei dossi) e danneggiare le opere di chiusura (valvole, paratoie, saracinesche) delle condotte forzate o gallerie in pressione, prendendo possibilmente accordi col personale in posto.

Per gli stabilimenti industriali è da evitare il danneggiamento delle macchine e l'incendio dei fabbricati, come si è verificato in qualche parte.

In caso di necessità conviene danneggiare le cabine elettriche di alimentazione e cioè i quadri e gli interruttori; ma questo deve essere fatto solo nei casi di provata necessità per le difficoltà che avremo dopo a procedere alle necessarie riparazioni. Se necessario si possono ancora danneggiare i trasformatori limitandosi però per i grandi trasformatori a rompere gli isolatori passanti che sono oggi praticamente insostituibili, ma, ripetiamo, questo deve essere fatto solo in caso di provata e assoluta necessità".

Che la difesa non potesse dipendere unicamente dall'impegno della Resistenza emerge da molti documenti prodotti dallo stesso movimento di liberazione. Così in un documento del Comando Volontari della Libertà della metà di febbraio 1945 (32) relativo alla Valtellina, cioè a uno dei nodi decisivi nel sistema di produzione dell'energia elettrica, si precisano le condizioni che avrebbero consentito la difesa degli impianti: "occorre che i tedeschi, oltre a rinunziare alla ritirata lungo la Valtellina, abbandonino anche la determinazione di opporre resistenza agli alleati avanzanti, valendosi del sistema

<sup>(32)</sup> Il documento costituisce la risposta al "foglio in data 12 febbraio 1945 del comando Lombardia delle formazioni Giustizia e Liberta, all'oggetto: 'Compiti operativi'' e si articola in: Progetto sommario per l'interruzione della strada dello Stelvio; Interruzione della strada dell'Aprica; Sabotaggio delle opere di fortificazione; Protezione degli impianti elettrici (da cui si cita), in Archivio Ismli, CVL, b. 93, f. 5.

fortificatorio organizzato a valle di Tirano e dell'Aprica. Se essi persistessero, invece, in tale determinazione, la protezione degli impianti elettrici diventerebbe quanto mai difficile, anzi, per l'alta Valtellina, sarebbe impossibile".

La conseguenza non avrebbe potuto essere dubbia: "In tale caso malaugurato, tutti gli impianti elettrici dislocati nell'Alta Valtellina, presto o tardi, ad onta di ogni razionale ed eroica difesa, sarebbero condannati alla distruzione, mentre i restanti, e non tutti, potrebbero essere salvati solamente se gli alleati incalzando i tedeschi alle calcagna, e costringendoli a cercare immediato appoggio nel sistema fortificatorio, abbreviassero notevolmente il tempo in cui le nostre formazioni dovrebbero, da sole, provvedere alla difesa degli impianti".

In ogni caso, dovendosi considerare qualsiasi ipotesi, il Comando Volontari della Libertà invitava il comando Divisione "Giustizia e Libertà" della Valtellina a elaborare piani dettagliati per ogni centrale e bacino, indicando dettagliatamente le questioni che ciascun progetto doveva considerare. Quanto detto non deve tuttavia indurre a pensare che il salvataggio del patrimonio industriale abbia la sua origine nell'"improvviso" collasso delle forze armate tedesche: (33) come si avrà modo di argomentare, le forze occupanti seguivano infatti una linea che non prevedeva distruzioni ampie e indiscriminate.

Il motivo della centralità della difesa degli impianti industriali – e segnatamente elettrici – percorre tutta la letteratura che si occupa della Resistenza, che ha in primo luogo sottolineato il contributo del movimento di liberazione alla conservazione delle strutture produttive nei confronti di un avversario deciso ad una loro radicale distruzione. Ma non bisogna dimenticare il ruolo svolto dagli alleati e le scelte di fatto adottate dai tedeschi. Per gli Stati Uniti, occorre in primo luogo ricordare i forti capitali investiti in Italia anche nell'industria idroelettrica, e insieme la preoccupazione di dover in tempi brevi affrontare le questioni correlate alla riorganizzazione dei territori dopo la fine del conflitto, il che ovviamente richiedeva il funzionamento dell'apparato industriale nel suo complesso.

Il 6 settembre Alexander sottolineò, contro le azioni volte al sabotaggio di impianti e macchinari, la necessità della difesa delle potenzialità

<sup>(33)</sup> Cfr., per la discussione delle diverse tesi e la ricostruzione dell''operazione 'diplomatica', che si svolse intorno agli impianti idroelettrici', soprattutto M. Fini, Oligarchia elettrica e Resistenza di fronte al problema della difesa degli impianti. Prime considerazioni sul caso della Società Edison, cit., p. 231 sg.

produttive, mentre la missione Mattioli-Quintieri negli Stati Uniti (dal novembre 1944 al marzo 1945) ebbe come risultato un cospicuo interesse del capitale americano per i possibili investimenti nella ricostruzione del paese, i cui due punti di forza erano individuati nella manodopera specializzata e nella disponibilità di energia di origine idroelettrica a basso costo. (34) Motivazioni economiche e politiche così si sostenevano a vicenda, analogamente a quanto era avvenuto per i tedeschi, interessati alla conservazione dell'apparato industriale italiano sia per i vantaggi diretti (i beni prodotti) sia per quelli politici (la difesa di un minimo di pace sociale, a sua volta necessaria dal punto di vista sia militare che produttivo). Spingevano poi nella stessa direzione le relazioni esistenti tra gli ambienti industriali e finanziari tedeschi e italiani. (35)

Ed è difficile che nessun sentore di questi interessi giungesse a chi pianificava le azioni di bombardamento sul paese, anche perché esistevano precisi canali di collegamento che passavano attraverso la Svizzera.

Sull'altro versante, anche la nota circolare di Messe del 10 dicembre 1943, che ipotizzava una situazione — la possibilità di organizzare una resistenza ai tedeschi centralmente, da Roma, indipendentemente dai partiti antifascisti — di fatto superata dagli avvenimenti, indicava però agli industriali una linea di condotta poi in parte seguita. Il documento molto praticamente ipotizzava il mantenimento di un certo livello di produzione allo scopo di evitare gravi conseguenze per manodopera, impianti e macchinari. Una opzione che di fatto corrispose in larga misura alle scelte adottate, salvo il fatto che il gioco sarebbe stato condotto su tavoli diversi in una misura che certo non si prestava a una rigida e ufficiale definizione:

"Nei riguardi delle industrie occorre evitare la collaborazione con il tedesco, ed al tempo stesso tutelare popolazioni ed interessi economici italiani. Consigliare quindi agli industriali di sabotare la produzione che interessa al tedesco, riducendola al minimo, pur mantenendo al lavoro il maggior numero possibile di operai. In tal caso sono meno giustificati bombardamenti e distruzioni di fabbriche, che porterebbero il passaggio delle maestranze al servizio del lavoro tedesco; basteranno le interruzioni ferroviarie a impedire la utilizzazione o l'asportazione delle nostre industrie da

<sup>(34)</sup> M. Fini, Oligarchia elettrica e Resistenza di fronte al problema della difesa degli impianti. Prime considerazioni sul caso della Società Edison, cic., p. 275 e p. 280.

<sup>(35)</sup> M. Fini, Oligarchia elettrica e Resistenza di fronte al problema della difesa degli impianti. Prime considerazioni sul caso della Società Edison, cit.

parte germanica". (36) Considerazione quest'ultima che correttamente individuava la 'strozzatura' nelle comunicazioni con la Germania determinante per le scelte tedesche e sulla quale si tornerà in conclusione.

## I programmi di produzione tedeschi

Vediamo a questo punto le principali produzioni affidate all'industria italiana. (37) La tabella sotto riportata evidenzia che l'interesse tedesco si orientò soprattutto verso le manifatture tessili, di gomma e pellami, ma di non trascurabile entità era il gettito delle industrie di precisione e di macchine utensili e delle acciaierie, entrambe additate tra le cause della modesta produzione bellica italiana fino all'8 settembre, e del polo armiero bresciano-cremonese.

Stima approssimativa del valore dei beni bloccati nel luglio 1945 (ai prezzi correnti del luglio 1945 in lire)<sup>(38)</sup>

| Prodotti agricoltura, industrie alimentari casearie ecc.     | 66 815 500    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Oli, grassi animali e vegetali, carburanti e carboni fossili | 9 759 800     |
| Fibre tessili e manufatti, gomma e relativi manufatti,       |               |
| cuoi, cellulosa e loro prodotti                              | 2 479 566 370 |
| Prodotti chimici e farmaceutici                              | 32 097 133    |
| Marmi, pietre terre e materiali diversi per l'edilizia,      |               |
| vetrerie e ceramiche minerali vari                           | 29 607 877    |

<sup>(36)</sup> Circolare n. 333/OP del Comando supremo del 10 dicembre 1943, avente per oggetto "Direttive per l'organizzazione e la condotta della guerriglia (riservate alla persona dei Comandanti militari regionali e dei loro più immediati collaboratori)", firmata dal capo di Stato Maggiore Generale Messe, riprodotta in Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, L'azione dello Stato Maggiore Generale per lo sviluppo del Movimento di Liberazione, Roma, 1975, p. 152. A proposito dei finanziamenti il documento osserva: "I privati, specie quando per collaborazione passata od attuale, con il fascismo e con i tedeschi hanno buoni motivi per cercarsi dei meriti in vista dell'avvenire sono disposti a versare denaro; tale stato d'animo può essere utilizzato per ottenere versamenti ai militari, che fanno guerra italiana senza colore di parte" (p. 153).

<sup>(37)</sup> Sulla questione rimandiamo, anche per i dati analitici e maggiori dettagli, ad Andrea Curami, "Miti e realtà dell'industria bellica della RSI", in Rivista di storia contemporanea, 1993, n. 2-3.

<sup>(38)</sup> ACS, IRI, serie nera, b. 89, "Memorandum sull'attività svolta dall'URMIT nel primo quadrimestre dall'istituzione", Milano, 22 ottobre 1945. L'Ufficio materiali impianti tedeschi venne istituito il 17 maggio 1945 con ordinanza del commissario speciale del ministero della Produzione Industriale Alta Italia Tremelloni.

| Prodotti siderurgici, metalli non ferrosi e loro rottami                           | 876 077 649 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Macchinari per usi civili e industriali, apparecchi e stru-<br>menti di precisione | 941 135 168 |
| Lavori vari di carpenteria, costruzioni navali e aero-                             |             |
| nautiche                                                                           | 17 544 000  |
| Armi e munizioni varie                                                             | 235 745 010 |
| Legnami greggi e lavorati e loro manufatti per qualsia-                            |             |
| si uso                                                                             | 20 719 480  |
| Varie                                                                              | 104 081 858 |
| Totale                                                                             | 4813149845  |

Rimandiamo a un recente studio per un'analisi approfondita dell'atteggiamento germanico dopo l'8 settembre verso l'industria italiana e quella bellica in particolare, (39) riassumendo invece la prospettiva tedesca utilizzando un lavoro di carattere generale sull'occupazione tedesca: "Nel settembre 1943, dopo l'ingresso dei tedeschi, si era verificata una diffusa paralisi della produzione industriale, la quale poté lentamente essere rimessa in movimento soltanto dopo la concessione da parte dello Stato di crediti e il saldo dei pagamenti arretrati". (40) L'intento tedesco era ispirato, in altri termini, al desiderio di sfruttare in maniera intensiva le capacità produttive dell'industria italiana, il che implicava anche una precisa politica nei confronti delle maestranze. (41)

Anche quando Hitler il 6 marzo 1944 prese drastica decisione di deportare il 20% degli scioperanti, Rahn riuscì ad opporsi con successo adducendo, accanto alla considerazione che il movimento partigiano sarebbe stato rafforzato, il fatto che i danni alla produzione industriale sarebbero stati gravissimi. (42) In generale, comunque, secondo l'autore, non si può parlare di "repressione spietata" per la classe operaia del Nord, della quale sia i tedeschi sia il governo della RSI cercavano di ottenere il consenso, ben consapevoli della estrema limitatezza del potere d'acquisto delle retribuzioni. Sul versante imprenditoriale, "L'indignazione per le misure tedesche e la paura del peggio li indussero (gli industriali) a un impegno di collaborazione, dietro la promessa che l'Italia non sarebbe più stata trattata come un paese occupato.

<sup>(39)</sup> A. Massignani, Il Terzo Reich e l'apporto bellico dell'Italia dopo l'8 settembre 1943, cit.

<sup>(40)</sup> L. Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, p. 200.

<sup>(41)</sup> L. Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, cit., p. 197 sg.

<sup>(42)</sup> L. Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, cit., p. 222.

Data questa disposizione, i dirigenti industriali che la pensavano come Rocca dovettero diventare graditi interlocutori di quei rappresentanti tedeschi in Italia il cui scopo era quello di un efficace, ma proprio per questo non distruttivo, sfruttamento delle capacità industriali italiane". (43).

A questo punto è opportuno analizzare quale pratica attuazione abbia avuto in Italia il decreto hitleriano del 13 settembre 1943, con la nomina di Albert Speer a plenipotenziario della produzione militare italiana, al fine di valutare le effettive dimensioni degli affari portati a buon fine dalle nostre industrie.

Va in primo luogo sottolineato che l'economia bellica tedesca soffriva di tre gravi limiti: il primo costituito dalla insufficiente produzione di acciai speciali, il secondo dalla indisponibilità di industrie subfornitrici di parti staccate e il terzo, in parte correlato al precedente, dalla carenza di manodopera specializzata. (44) Queste esigenze portavano alla richiesta di Speer per un investimento di 10-15 miliardi di lire nei mesi di novembre e dicembre 1943 nell'economia bellica italiana per porla nuovamente in funzione, convertendola agli standard germanici. (45)

Se non siamo in grado di valutare l'entità delle somme effettivamente erogate alle industrie di guerra nazionali, possiamo, tuttavia, rammentare che nei verbali delle riunioni tra Hitler e Speer del giugno 1944 si trova questo appunto:

"19.-22.6.1944

16. Il Führer richiama ancora una volta l'attenzione sull'importanza della produzione bellica italiana sul gettito complessivo e comunica che mancherebbe circa il 15% della produzione totale di armamenti del Reich se l'Italia non costruisse più per noi. Il Führer sottolinea che gli è chiara l'importanza e che da parte sua non avrebbe tollerato nessuna ingerenza anche nei trasporti dei prodotti forniti dall'industria bellica". (46)

<sup>(43)</sup> L. Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, cit., p. 197.

<sup>(44)</sup> Sul problema cfr. A. S. Milward, L'economia di guerra della Germania, Milano, Angeli, 1971, passim.

<sup>(45)</sup> ADAP, serie E, vol. VII, doc. 21, p. 38, rapporto del 6 ottobre 1943.

<sup>(46)</sup> W. A. Boelche (a cuta di), Deutschlands Rüstungs im Zweiten Weltkrieg. Hitlers Konferenzen mit Albert Speer 1942-1945, Frankfurt a.M. 1969, p. 385. Commentava il cutatore: "Al 1º gennaio 1944, oltre agli impianti di lavorazioni petrolifere e ai cantieri navali, nel solo Nord Italia erano in attività 27 fabbriche di aerei (tra le quali l'Alfa Romeo), la maggior parte concentrate intorno a Milano, e 64 fabbriche di armi e munizioni, che parimenti si trovavano principalmente nell'Italia nord-occidentale, intorno a Genova, Torino e Milano".

Opinione che veniva confermata il 1º settembre 1944, quando fu stilato un rapporto sull'importanza delle industrie dell'Italia settentrionale nell'ipotesi di un possibile sgombero del paese fino alle «posizioni prealpine». Anche in questa occasione venne ribadito il ruolo svolto dall'industria italiana sia nella fabbricazione di armi ("produzione per il Reich e copertura dei fabbisogni delle truppe in Italia per armi, munizioni e manutenzione"), sia per l'economia bellica in generale ("commesse all'industria elettromeccanica, della meccanica fine, ottica e delle macchine utensili"). (47)

Va poi sottolineato che nel febbraio 1944 il generale Leyers aveva affermato che:

"il primario compito da assolvere nell'area italiana è quello nel settore degli armamenti e dell'economia bellica. Se da parte tedesca ci si occupa dell'economia in generale, questo avviene in primo luogo per creare le premesse generali per il sostenimento della produzione di armi e bellica in generale, al fine di provvedere un sistema coordinato alle spalle delle truppe combattenti". (48)

E ancora il 22 novembre 1944, nel corso della terza riunione della Commissione armamenti a Como, il generale Leyers dichiarava di avere tre grandi compiti;

"...primo la produzione per il fabbisogno del Reich, in secondo luogo l'approvvigionamento del Reich con materie prime e macchine che, secondo le decisioni degli uffici tedeschi e italiani corrispondentemente agli accordi conclusi, non sono assolutamente necessarie alla produzione in Italia, ed infine la produzione per il fabbisogno in

<sup>(47)</sup> Bama, RW4-v.686, rapporto del 1º settembre 1944. Nel documento si specifica che dal settembre 1943 al giugno 1944, l'industria italiana aveva fornito 12 000 autoveicoli, 375 mezzi da combattimento, 2200 motori d'aeroplano, 120 aerei da trasporto, 402 velivoli da combattimento, 41 navi da guerra (per 20 000 tonnellate di stazza) e 12 navi da carico (9000 tonnellate di stazza), oltre al 5% del fabbisogno di munizioni. Secondo un successivo rapporto del 27 settembre 1944 le nostre industrie avrebbero fornito nel solo mese di giugno 1944 80 aerei bellici (3% dell'intera produzione per il Reich), 668 autocarri (5%), 275 auto (20%), 359 moto (12%) oltre a 220 carri armati e 59 semoventi, probabilmente dal settembre 1943 a quella data. D'altronde, Enzo Collotti aveva già fornito fondamentali elementi di giudizio sul ruolo dell'industria bellica italiana nell'economia bellica tedesca, pubblicando un lungo promemoria stilato dal generale Leyers il 27 maggio 1944 sulla produzione bellica in Italia: E. Collotti, L'amministrazione tedesca dell'Italia occupata 1943-1945. Studio e documenti, Milano, Lerici, 1963, doc. 46 p. 324 e sg.

<sup>(48)</sup> NAW (National Archives Washington), T501, 333/1215 e sg., allegato n. 4 al rapporto giornaliero n. 1060/44 del 15 febbraio 1944.

Italia, e cioè sia per la popolazione civile, in maniera che resti assicurata la tranquillità dietro il fronte, come pure soprattutto soddisfatte le esigenze immediate delle truppe combattenti". (49)

Il secondo e il terzo compito in realtà rappresentavano già nel settembre 1943 gli obiettivi a breve termine dell'amministrazione germanica, costituendo due distinti aspetti del medesimo problema. Mantenendo le fabbriche italiane in funzione si poteva da un lato premunirsi contro il malcontento della piazza e dall'altro garantire il rifornimento alle truppe tedesche operanti sul nostro territorio. Ovviamente il raggiungimento degli obiettivi richiedeva l'acquiescenza degli staff dirigenziali dell'industria bellica. Occore evidenziare non soltanto i contrastanti ordini emanati dalle diverse autorità tedesche, ma anche il latente conflitto tra queste e gli organismi della RSI, tutti mossi dall'iniziale esigenza "di impiegare le maestranze", guadagnandosi nel contempo la non ostilità loro e degli imprenditori.

Della concorrenza esercitata dai tedeschi nei confronti della Repubblica sociale italiana in tema di politica salariale, possediamo anche la testimonianza del Servizio informazioni dello Stato Maggiore Generale del Regio Esercito che dichiarava in una sua pubblicazione riservata del febbraio 1945:

"Per quanto i salari non avessero avuto in questi ultimi mesi alcun ritocco (l'ultimo era stato l'aumento del 30% dello scorso inverno) tuttavia in pratica miglioramenti erano stati concessi sotto forma di indennità a titolo assistenziale (il comando tedesco accordava 8 lire al giorno per le donne e 14 lire per gli uomini e il governo repubblicano rispettivamente lire 6 e lire 10), di concessione di viveri a prezzi di favore ed era andato abbastanza diffondendosi l'uso di pagare una parte del salario in viveri conteggiati a prezzi ufficiali, di bassi prezzi per le mense azien-

<sup>(49)</sup> ACS, Raccolte varie, Uffici di polizia e comandi tedeschi in Italia, 1943-1945, b. 2, fasc. 33. A quell'epoca era già in atto la convenzione tra il governo della RSI e quello del Reich sul "trasferimento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti".

<sup>(50)</sup> Si veda a questo proposito l'illuminante "Promemoria relativo alle costruzioni in corso presso i cantieri di Genova e Monfalcone", in JOB 110/630172-75, promemoria del sottosegretario di Stato per la Marina Ferruccio Ferrini, s.d. ma del novembre 1943. Secondo il manager dell'Ansaldo Agostino Rocca, era in atto un "tentativo del ministero della Marina (della RSI) di inserire suoi programmi in quelli germanici" (SPD, b. 15, f. 70, Promemoria per l'eccellenza il Maresciallo Graziani, 5 novembre 1943).

dali... I salari industriali, prima della recente riforma, si aggiravano intorno alle 40-50 lire per la manovalanza e alle 60-75 lire per la manodopera qualificata (la organizzazione Todt recluta manovalanza a 80 lire al giorno e in genere si osserva che tutte le organizzazioni industriali tedesche offrono salari molto elevati specie per la manodopera specializzata, cui vengono fatte condizioni singolarmente favorevoli; all'inizio dell'autunno si è avuta una vivace campagna per il reclutamento di manodopera fra i parenti degli internati lavoratori; alle mogli sono offerti premi di ingaggio di 5000 lire; anche per i figli al disopra dei 15 anni sono offerte buone condizioni; nei limiti del possibile viene garantito il lavoro nelle stesse località d'impiego del parente)". (51)

Abbiamo trovato una conferma di quanto riportato dagli informatori dello Stato Maggiore Generale nel contratto particolarmente favorevole accordato ai lavoratori della sezione aeronautica della Breda che accettavano di recarsi presso la Focke Wulf in Germania per un semestre. (52)

Per quanto riguarda gli industriali, non soltanto il decreto di socializzazione aveva contribuito ad alienare le poche restanti simpatie verso la RSI, ma anche e soprattutto il decreto 12 novembre 1943 relativo all'imposta straordinaria del 20% sulle entrate dipendenti da contratti di guerra, decreto che ebbe ovviamente una vita travagliata in quanto prima fu modificato con il D.M. 7 febbraio 1944, n. 58, che riduceva la tassa nel caso in cui nel capitale delle aziende vi fosse una partecipazione dello Stato superiore al 50%, e infine ulteriormente svuotato di ogni contenuto con il D.M. 3 agosto 1944, n. 502, che permetteva al ministro delle Finanze di consentire la sospensione o l'esenzione, a domanda, del pagamento dell'imposta. Tra domande, ricorsi ed eccezioni all'aprile del 1945 non risulta che alcuna ditta fra le maggiori abbia mai sborsato una lira. (53)

Iniziamo dunque, a partire dagli armamenti destinati all'esercito, una rapida carrellata sulle principali produzioni. Secondo un'indagine dei primi

<sup>(51)</sup> Stato Maggiore Generale Ufficio Informazioni, Situazione dell'Italia occupata, pubblicazione a stampa classificata "segreto" del febbraio 1945, p. 160.

<sup>(52)</sup> ASB, Focke Wulf, lettera a firma dei direttori della V sezione aeronautica della Breda all'ing. Haberstolz, incaricato per la costruzione delle cellule presso il delegato generale per l'armamento e la produzione bellica in Italia, 7 luglio 1944. Chi, come Brunello Mantelli ("Camerati del lavoro". I lavoratori emigrati nel terzo Reich nel periodo dell'Asse 1938-1945, Firenze, La Nuova Italia, 1992), si è occupato della manodopera italiana in Germania, ha limitato il proprio studio all'armistizio.

<sup>(53)</sup> Si veda in ACS, IRI, scrie nera, b. 84, per una raccolta delle contestazioni e dei ricorsi per le società dell'IRI.

del 1944, le fabbriche in attività, giudicate importanti ai fini dell'economia bellica, erano 59.<sup>(54)</sup>

Un documento di origine germanica del 10 dicembre 1944 illustra i mezzi forniti all'OKH nel periodo dal 1° ottobre 1943 al 31 ottobre 1944. Da esso si apprende che le industrie italiane avevano fornito in 13 mesi:

| mitra Beretta                        | 95 234 | cannoni 65/64 a.a. navali       | 25   |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|------|
| pistole 7,65 mm                      | 53 725 | obici 75/18 campali             | 74   |
| fucili 91/41                         | 41 850 | obici 75/18 per smv             | 55   |
| carabine 91 a                        | 18 994 | cannoni 75/34 per smv e c.a.    | 290  |
| carabine 91 b                        | 23 217 | mortai da 81 mm                 | 1150 |
| fucili mitragliatori Breda 30        | 1733   | cannoni 90/50 a.a. navali       | 23   |
| mitragliatrici Breda 37              | 1300   | cannoni 90/53 a.a. campali      | 198  |
| mitragliatrici Breda 38 per blindati | 2875   | cannoni 100/47 per siluranti    | 20   |
| mitragliatrici 12,7 mm per aerei     | 1699   | cannoni 100/47 per sommergibili | 10   |
| mitragliere Breda 31                 | 204    | cannoni 105/25 per smv          | 88   |
| mitragliere 20 mm per blindar        | ti 184 | cannoni 120/50 per navi         | 4    |
| mitragliere 20 mm a.a. navali        | 226    | cannoni 135/45 per navi         | 26   |
| mitragliere 20 mm a.a. campali       | 2639   | obici 149/19 campali            | 13   |
| mitragliere Breda 37/54              | 139    | cannoni 149/40 campali          | 10   |
| cannoni 47/32 anticarro campal       | li 101 | obici 210/22 campali            | 22   |
| cannoni 47 mm per blindati           | 188    |                                 |      |

Quanto alle munizioni, un elenco del gennaio 1945 riporta 36 ditte in attività le cui richieste di materiali metallici per la produzione in quel mese oscillano tra le 6500 t della Innocenti di Milano e le 30 t della Sebastiano Gnutti di Lumezzane, passando dalle 2300 t della Metallurgica Bresciana, le 1600 t della Ercole Comerio di Busto Arsizio, le 1100 t della

<sup>(54)</sup> BAMA, Wi IB 1.27. L'elenco non sembra tra i più aggiornati in quanto vi compare la Franchi Gregorini di Brescia, che già da tempo aveva mutato la propria denominazione sociale in Innocenti Sant'Eustachio.

<sup>(55)</sup> Der Generalbeauftragte für Italien des Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion, (illeggibile) ausstellung der vom OKH-WA A Italien in der Zeit von 2.10.43 - 31.10.44 beschafften allen, Geräte und Munition, 10 dicembre 1944. Dobbiamo il documento dattiloscritto all'amico Bruno Benvenuti. I tre fogli fotocopiati portano il timbro del ministero del Tesoro e la data del 26 gennaio 1975.

SAFOR di Borgomanero e della ILVA di Lovere, alle 50 t richieste sia dal Catenificio Campanari di Lecco, sia dal Catenificio Bertolini pure di Lecco. (56)

Quello che colpisce da questo primo sommario esame è sia la mobilitazione di una miriade di piccole e medie industrie meccaniche, sia la concentrazione della produzione in alcune zone come il Varesotto, il Novarese e il Comasco, oltre al tradizionale Bresciano, con tutti i vantaggi logistici che ne potevano derivare anche a causa dalla vicinanza con la neutrale Svizzera, paese di passaggio delle merci per la Germania. (57)

Secondo la citata indagine dei primi del 1944, le fabbriche di auto e motoveicoli in attività erano 31.<sup>(58)</sup> Il citato documento del 10 dicembre 1944<sup>(59)</sup> riporta, inoltre, le seguenti forniture nei 13 mesi seguenti l'armistizio:

| biciclette             | 30 000 |
|------------------------|--------|
| motociclette           | 2805   |
| motocarri              | 622    |
| automobili             | 3097   |
| ambulanze              | 385    |
| autocarri              | 9610   |
| semicingolati Breda 61 | 180    |
| trattori               | 1221   |
| rimorchi               | 1535   |

- (56) "Elenco delle ditte che producono munizioni in Italia", in Bollettino settimanale d'informazioni, n. 24, 17 gennaio 1945 (conservato in Archivio Insmli). Secondo BA-MA, RW32/8, KTB des Heeresgruppewirtschaftsführer (dal 7 agosto al 10 novembre 1943), già dal 25 settembre 1943 erano stati commissionati sette milioni di granate d'artiglieria alla Baschieri & Pellagri di Bologna, 500 t di cariche sagomate da demolizione alla Dinamite Nobel e un non precisato quantitativo di mine anticarro al Deposito centrale materiale del Genio di Peschiera. Nella medesima data venivano commessi 6000 fucili 91 alla Armitalia, ricamerati per la cartuccia tedesca.
- (57) Torneremo sulla questione nelle conclusioni, rifacendoci al saggio di Maximiliane Rieder, "Aspetti economici dell'occupazione tedesca in Italia", in Rivista di storia contemporanea, 1993, n. 2-3.
- (58) BA-MA, Wi IB 1.27. Anche în questo caso, l'elenco non appare tra i più affidabili în quanto vi compaiono, tra le altre, ditte come la Citroen italiana, non più în attività dal 1935, e la Diatto di Torino, che aveva sospeso le costruzioni automobilistiche nel 1927 dedicandosi alla produzione di motocompressori, gruppi elettrogeni e motopompe, anche se circola un'insistente voce di un ritorno alle costruzioni automobilistiche nel 1944-45 "mediante lo studio e la progettazione di prototipi di autoveicoli per conto della Società Galileo, iniziativa peraltro non condotta in porto" (Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia, Marche italiane scomparse, Torino, 1977, p. 93-94).
- (59) Der Generalbeauftragte für Italien des Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion, (illeggibile) ausstellung der vom OKH-WA A Italien, cit.

Se l'industria motociclistica non sembra essere stata opportunamente sfruttata, ben altro si può dire delle fabbriche di autoveicoli. Per quanto riguarda la Breda, la fabbrica milanese avrebbe fornito 29 autocarri pesanti Breda 52, 100 trattori Breda 40 e 199 semicingolati Breda 61. (60) L'archivio della ditta ci fornisce ulteriori informazioni; il 20 settembre 1943 erano stati consegnati 21 autocarri Breda 52 e 10 trattori Breda 40, mentre con commesse dell'ultima decade di marzo 1944 venivano ordinati altri 62 autocarri Breda 52, 2 autocannoni da 90/53 sempre su telaio Breda 52, un camion Breda 51, 113 trattori Breda 40 e 300 semicingolati Breda 61. Quello che colpisce nella contabilità della Breda è la generosità dei pagamenti. Dei 125 milioni di lire della commessa dei Breda 61, la ditta aveva ricevuto al 31 gennaio 1944, due mesi prima del perfezionamento dell'ordine avvenuto il 23 marzo 1944, acconti per lire 52 800 000. (61)

Ancor più importante fu il contributo della Lancia che, nei tredici mesi da gennaio 1944 a gennaio 1945, consegnò 722 autocarri 3Ro e 1228 Esaro, a fronte di una produzione nel biennio 1943-44 rispettivamente di 1256 e 1721 esemplari. (62)

Scarne e contrastanti le notizie sull'attività delle aziende appartenenti al gruppo Fiat. La OM, che lavorava in stretto contatto con i tecnici tedeschi e alla quale il 21 settembre 1943 venne accordato un primo finanziamento di 15 milioni da parte del RUK, (63) fornì 2305 autocarri Taurus nei 13 mesi a partire dal gennaio 1944, mentre la SPA, nel medesimo arco di tempo, consegnò 307 Dovunque mod. 35 (8 nel gennaio 1945 a fronte di 15 previsti), 198 autocarrette CLF 39, 121 autocarri pesanti Dovunque mod. 41 (9 dei quali nel gennaio 1945 contro i 6 preventivati), 44 autocarri AS 37, 375 trattori d'artiglieria leggeri TL 37 (7 nel gennaio

<sup>(60)</sup> Il veicolo era la riproduzione su licenza del più noto Krauss Maffei da 8 tonnellate.

<sup>(61)</sup> ASB, Commessa bellica n. 0263 del 24.3.1944 e successive.

<sup>(62)</sup> F. Amatori, "Lancia 1906-1969", in AA.VV., Storia della Lancia Imprese Tecnologie Mercati 1906-1969, Milano, 1992, p. 135.

<sup>(63)</sup> BA-MA, RW32/16, Kth WirtschaftsKommando Mailand (Diario storico del comando econ. di guerra Milano) (18.6.-21.11.1943), all. 12, Rückblick auf die wehrwirtschaftliche Arbeit (Squardo retrospettivo al lavoro dell'economia di guerra) 31.12.1943, doc. 66. La OM rivestiva tuttavia un ruolo importantissimo per la produzione dei cannoni mitragliera Scotti da 20 mm.

1945) e 157 trattori medi TM 40.<sup>(64)</sup> Per quanto riguarda la casa madre torinese poco è noto; le autorità germaniche ebbero più volte a lamentarsi ufficialmente dei lunghi tempi di produzione e del modesto gettito in rapporto alle capacità dell'azienda. Si parla di 102 Fiat 500, di 1334 Fiat 1100, di 103 Fiat 1500 e di 1640 furgoncini su telaio della 1100 prodotti in tredici mesi a partire da gennaio 1944, cifre queste irrisorie e lacunose in quanto non sono stati trovati dati di consegna dei ben più importanti autocarri medi e pesanti che venivano prodotti a Torino.

Per quanto riguarda i mezzi da combattimento, è anzitutto nota la modesta struttura industriale italiana per la costruzione di corazzati. Tutta la produzione era incentrata sull'attività dell'Ansaldo-Fossati e della Terni, che cooperavano con la SPA. Solo verso la fine del 1941 altre ditte, quali la Breda, la Lancia e la Viberti iniziarono a occuparsi del settore.

Dalle riunioni di Bellagio con il generale Leyers, emerse il disegno di ripetere anche in Italia la medesima strategia già attuata con successo nella Francia occupata, ovvero il tentativo di rendere il gruppo di armate B il più possibile autonomo dalle industrie tedesche, introducendo in servizio mezzi da combattimento di produzione italiana, eventualmente adattati agli standard germanici, così da poter utilizzare tanto le strutture manutentive già esistenti, quanto garantire la continuità dei rifornimenti limitando i rischi del lungo trasporto dalla Germania.

Sul versante dei mezzi da combattimento, l'interesse tedesco si concentrò sul carro armato P.40, mai entrato in linea con i reparti italiani, del quale il 24 settembre vennero procurati i disegni e messi a disposizione dell'Heereswaffenamt.

<sup>(64)</sup> Secondo altre informazioni, nel periodo 1º gennaio-21 luglio 1944 la SPA costruì 108 autocarri Dovunque 41, 196 Dovunque 35, 117 TM 40 e 265 TL. Dopo i bombardamenti americani, nel periodo dal 20 settembre-13 novembre 1944 la produzione fu di 9 Dovungue 41, 4 Dovungue 35 e 22 TL (AISRP, OM/B XI, Al comitato di liberazione nazionale, documento a firma del Comitato provinciale di agitazione del 26 novembre 1944). Anche il gruppo Fiat ricevette alcune commesse dall'Ungheria. Una prima per 100 autocarrette CLF venne autorizzata dalle autorità tedesche, mentre venne negato il permesso per la fornitura di 100 trattori TM 40 e 500 autocarri SPA 38 R. Venne autorizzata anche la fornitura di 85 trattori OCI 40 alla Romania che ne aveva ordinati 200, pagando un anticipo del 20% dell'importo totale. Non venne invece accolta la richiesta della Fiat di poter produrre nel 1944 100 autocarri Fiat 626 al mese (cfr. BA, R3/393, rapporto del 7 febbraio 1944). Non sappiamo, poi, interpretare l'autorizzazione data dal generale Levers al prefetto di Torino Grazioli affinché "a decorrere dal 1º gennaio (1945), il 10% degli autocarri prodotti dalla S.A. Fiat in più dell'attuale produzione mensile di 300, siano messi a disposizione di questa prefettura per i bisogni civili" (ACS, SPD, b. 48, Stabilimenti Fiat, lettera del prefetto Grazioli al ministero dell'Interno, cinque gennaio 1945). Una risposta ironica, o una produzione reale ben diversa da quanto è noto?

Rimandando a un altro lavoro per alcune considerazioni sull'affidabilità delle cifre che proponiamo, la produzione di mezzi da combattimento per le autorità germaniche avrebbe dato il seguente gettito alla fine di ottobre 1944:

| c.a. L.35              | 17 | smv 75/34 M.42     | 80 |
|------------------------|----|--------------------|----|
| c.a. L.40              | 15 | smv comando M. 42  | 32 |
| c.a. L.40 centri radio | 2  | smv 75/34 M.43     | 8  |
| c.a. M.42              | 28 | smv 75/46 M.43     | 6  |
| c.a. P.40 con motore   | 57 | smv 105/25 M.43    | 84 |
| c.a. P.40 senza motore | 40 | autoblinda AB41    | 23 |
| smv L.40               | 74 | autoblinda AB43    | 48 |
| smv comando L.40       | 46 | autoblinda Lince   | 78 |
| smv 75/18 M.42         | 55 | littorine blindate | 7  |

Le costruzioni navali maggiori per le autorità germaniche sono note e di importanza trascurabile dal punto di vista strategico. (65) L'attività più remunerativa e importante fu la costruzione di materiale da ponte e di traghetti, utilizzati per ripristinare nottetempo le comunicazioni stradali e ferroviarie fra le rive dei fiumi, interrotte durante il giorno dai caccia bombardieri anglo-americani. A tale attività si dedicarono tra gli altri la SIAI e la Caproni. Per quest'ultima società, è nota la commessa per 100 traghetti del novembre 1944. L'ing. Caproni si difese di fronte alla commissione di epurazione affermando che: "si riuscì a ritardare di tanto le consegne, che le stesse a tutto il mese di aprile 1945 furono limitate a sole 23 unità. In pari tempo i Cantieri di Venezia approntarono e consegnarono ben 100 unità".

Un diverso citato documento interno recita, invece, che i traghetti da sei barche costruiti furono 58 e che: "i traghetti effettivamente ritirati dai tedeschi sono stati soltanto n. 20, mentre dei rimanenti 38 esistenti in Ditta al 25 aprile u.s., n. 30 sono stati prelevati dagli Alleati e n. 8 sono tuttora esistenti presso di noi".

Quest'ultima considerazione può forse spiegare come mai tanto la Caproni di Taliedo, quando la SIAI non subirono bombardamenti durante l'ultimo periodo di guerra, probabilmente per il vantaggio americano di non doversi trainare al seguito il materiale da ponte necessario per attra-

<sup>(65)</sup> Cfr. Erminio Bagnasco, Achille Rastelli, Le costruzioni navali italiane per l'estero. Centotrenta anni di prestigiosa presenza nel mondo, supplemento alla "Rivista marittima", dicembre 1991 e A. Curami, Miti e realtà dell'industria bellica della RSI, cit.

versare i fiumi della pianura padana, sicuri di trovarne di pronti in Lombardia.

Parlando di bombardamenti, dobbiamo ricordare le azioni sulla Macchi dell'aprile 1944 e il bombardamento della V sezione aeronautica della Breda a Bresso. Quelle missioni possono infatti apparire assurde, per il modesto valore bellico dei prodotti aeronautici delle due aziende e per l'elevato costo di ogni bombardamento per gli americani.

In apparenza le linee di produzione del Macchi C.202 e 205 non potevano rappresentare un obiettivo strategicamente valido. I velivoli erano infatti caratterizzati da un'assurda complessità costruttiva che ne riduceva il gettito mensile, da una superficie alare modesta che ne limitava la tangenza operativa a quote inferiori o pari a quelle dei bombardieri che avrebbero dovuto combattere e da una cronica carenza di propulsori, particolarmente evidente per i Macchi C.202 prodotti dalla Breda, in quanto, prescindendo dalla obsolescenza del velivolo, non vi erano più industrie italiane che costruissero i Daimler Benz DB 601.

D'altronde vi era anche il problema delle continue diserzioni, o più propriamente delle "perdite di rotta", che perseguitò tutte le azioni aeree americane, alle quali si aggiungevano gli abbattimenti e gli incidenti di volo. Per citare il più antico esempio, il 6 settembre 1943 quattro B-17F atterrarono indenni all'aeroporto di Dübendorf, uno in quello di Magadino e un altro in quello di Romanshorn, ovviamente in aerodromi tutti situati nella neutrale Svizzera. Un'altra giornata di "nebbia fitta" fu sicuramente il 18 marzo 1944 quando a Dübendorf atterrarono dodici "Fortezze volanti" (nove B-24 e tre B-17 G), un B-17 G ad Altenrhein e tre B-24 rispettivamente a Dietschwil, a Fehraltdorf e a Diessenhofen, il tutto fortunatamente senza nessuna vittima, ma con una pesante perdita per l'USAAF, soprattutto in termini di equipaggi operativi. (66)

Un primo elemento è che le autorità germaniche avevano autorizzato, come per i cantieri navali e gli arsenali terrestri, la prosecuzione di alcune

<sup>(66)</sup> Chi fosse interessato al problema può riferirsi al bilancio di K. RIES (Deutsche Luftwaffe über der Schweiz 1939-1945, Mainz 1978, p. 109-112) ove è riportato un primo elenco giornaliero degli aeroplani stranieri atterrati in Svizzera. Oltre 160 "Fortezze volanti" sicuramente disertarono dopo l'armistizio italiano con l'internamento di 1740 uomini di equipaggio. Non è casuale il titolo di un recente volume di un editore americano, scritto dagli svizzeri H. H. STAPFER-G. KÜNZLE, Strangeri in a Strange Land. Escape to Neutrality, Carrolton 1992.

commesse già assegnate dalla Regia Aeronautica anteriormente all'8 settembre. Ma il 10 novembre 1943 si tenne presso la Breda a Sesto S. Giovanni una riunione alla quale presenziarono il professor Kurt Tank della Focke-Wulf, gli ingegneri Steinbock e Haberstolz del GL, e gli ingegneri Vallerani e Salvi della Breda.

Riprendiamo il testo del verbale.

"I tecnici della Focke-Wulf a seguito della relazione da noi presentata hanno esposto il loro piano di produzione per quanto interessa la ns/ditta. Tale programma può essere così riassunto:

1º Lavoro

Su disegni della Focke Wulf viene affidata alla ditta Breda la costruzione di attrezzature da servire alla Focke-Wulf stessa. Si tratta di 6 tipi di scali per grandi strutture da costruirsi in 7 esemplari. Per tale lavoro è previsto l'impiego di 200 000 ore di lavoro.

I disegni saranno ritirati a Como a cura della DAB (Divisione Aeronautica Breda?) e verranno consegnati all'ing. Salvi. L'ing. Salvi provvederà:

- a) a far eseguire il lucido di tali disegni per consegnare delle seppie alla Fiat e alla Piaggio di Finale Ligure.
- b) a tradurre tali disegni impiegando i materiali da noi disponibili, osservando soltanto di mantenere la stessa rigidezza e la stessa possibilità di lavoro sugli scali prevista dai disegni della Focke-Wulf. Per tale lavoro l'ing, Salvi prenderà accordi con l'ufficio tecnico di Laveno per eventuale cessione di disegnatori oppure per far svolgere rapidamente i lavori a Laveno. Anche le seppie di tali disegni dovranno essere inviate alla Fiat e alla Piaggio con lettera accompagnatoria in cui si declina a priori ogni responsabilità derivante da eventuali errori di concezione o di dettaglio. I materiali per tali attrezzature dovranno essere forniti dalla Breda".

Nel verbale seguiva la descrizione di un "2° Lavoro" per la costruzione in serie di 19 tipi di pezzi i cui disegni erano già stati consegnati alla Piaggio di Finale. Vi era poi un "3° Lavoro" che, dopo l'avviamento dei primi due, assegnava alla Breda "la costruzione della parte terminale della fusoliera del caccia Focke-Wulf 190 completa di impennaggi". (67) Il verbale termina con la esplicita dichiarazione:

"La Focke-Wulf ha fatto la premessa fondamentale che tali lavori verranno affidati alla ditta Breda soltanto se essa provvederà a decentrare i reparti addetti a tali lavorazioni in zone sicure lontane almeno dai 25 ai 30 km da Milano".

<sup>(67)</sup> ASB, Focke Wulf, promemoria del 10 novembre 1943.

A questo primo abboccamento programmatico, ne seguirono uno il 12 novembre e uno decisivo il 18 novembre a cui parteciparono l'ing. Vallerani della Breda, il generale Savoja e l'ing. Nardi della Fiat e il dott. Piaggio, tutti accompagnati da altri responsabili delle loro aziende. Dal verbale di quest'ultima riunione si legge inoltre:

"4) per la determinazione del programma di ultimazione italiano è normativo il raggiungimento di una ripidissima curva delle commesse germaniche. Si è in chiaro su ciò che ciascuna ditta avrà cura di provvedere che l'inizio dell'esecuzione delle commesse germaniche abbia luogo al più presto possibile valendosi all'occorrenza, nelle sezioni occupate a espletare le commesse germaniche, di operai qualificati da istruire ex-novo. Non è in alcun caso ammesso che il programma di ultimazione della fabbricazione italiana provochi perturbamenti nella realizzazione del programma d'inizio e di quello di fabbricazione in serie germanico. Qualora simili situazioni dovessero prodursi, il programma germanico sarà sempre in primo piano". (68)

Due erano le clausole imposte dai tedeschi: il decentramento e la segretezza.

Per mascherare l'operazione, la Breda venne inizialmente autorizzata il 22 novembre 1943 a proseguire la costruzione di 67 C.202 e 38 Cant.Z.1018 con la deroga che "gli apparecchi costruiti eventualmente già nel mese di ottobre non sono contenuti in tale distinta, quantunque siano da comprendere nell'offerta da presentare da parte vostra (Breda)". (69) Il 2 dicembre il programma veniva variato, riducendo a soli 28 esemplari la commessa dei Cant.Z.1018, ma aumentando contemporaneamente a 82 velivoli quella dei Macchi. La costruzione degli inutili bimotori da bombardamento appariva necessaria "per non licenziare immediatamente circa 2000 operai, dato che l'afflusso delle commesse tedesche non offre alcuna sicurezza agli operai. Secondo il parere della Breda gli operai qualificati, una volta licenziati, non sono più facilmente ottenibili", scriveva l'ing. Haberstolz. (70)

La produzione in grande serie per la Focke-Wulf venne iniziata nel marzo del 1944, quando furono sospesi alcuni programmi italiani e venne

<sup>(68)</sup> Ibidem, verbale della riunione del 18 novembre 1943. Utilizziamo la traduzione effettuata dai responsabili della Focke-Wulf.

<sup>(69)</sup> Ibidem. Così comunicava l'ing. Haberstolz alla Breda dopo un colloquio a Bellagio tra l'ing. Vallerani e il maggiore Lewinski.

<sup>(70)</sup> Ibidem. A tale scopo nel gennaio del 1944 veniva anche affidato alla società milanese la riparazione di velivoli italiani di preda bellica da adattare agli standard tedeschi. Si trattava della trasformazione di 132 Breda 25, 26 Ro 41, 6 Macchi C.200 e un C.202.

concessa l'autorizzazione (11 marzo 1944) per orari di lavoro di 60 ore settimanali. Come già detto, alla Breda erano stati assegnati quattro programmi di costruzione (due per il FW 190, uno per il Ta.152 e uno per il Ta.154) e uno di riparazioni sempre per il FW190 (con parti costruite dalla Fiat).

Come le autorità germaniche avevano imposto, la Piaggio si era decentrata a Ceva, Alba e Trinità. Così la Breda aveva aperto quattro linee di montaggio a Torneamento, tre a Lissone presso la Rivolta, la Arosio e la Saisa, una a Mariano Comense presso la Mauri e una a Giussano presso la Bernasconi, tutte dedicate alla produzione Focke-Wulf, avendo decentrato gli uffici a Guastalla e il reparto progettazione a Laveno. A Bresso rimaneva la costruzione degli inutili Macchi C.202 e dei Cant.Z.1018, ma questo gli americani probabilmente non lo sapevano, pur avendo sicuramente avuto notizie in marzo o aprile dell'inizio della produzione in serie per la ditta germanica.

Per meglio chiarire il problema della produzione di velivoli durante la RSI, è opportuno avere presente che siamo dinnanzi a due serie di dati sulle costruzioni, che, seppure incomplete e bisognose di maggiori riscontri, evidenziano l'esistenza di due distinti "programmi" di produzione per l'industria aeronautica. Il primo, chiamato "programma italiano", riguardava essenzialmente la realizzazione o il completamento di aerei italiani già in produzione anteriormente all'armistizio, in buona parte ormai obsoleti. È il programma dichiarato dagli stessi manager al termine della guerra e che venne attuato nelle sedi industriali tradizionali, che nel 1944 furono sottoposte a pesanti bombardamenti da parte degli americani, di dimensioni che non sembrano commisurate al reale valore bellico della produzione in corso. Il "programma germanico", definito sin dagli ultimi mesi del 1943 con una segretezza che fino a oggi è stata conservata negli studi italiani (e prima ancora nelle rivendicazioni delle industrie aeronautiche italiane nel dopoguerra) riguarda la costruzione di parti di aerei tedeschi in stretta collaborazione con le autorità germaniche e venne sviluppato in sedi decentrate.

A dirigere il "programma germanico", alle dirette dipendenze del generale Hans Leyers, vi erano l'Oberst ing. Hubert Schwencke, responsabile dal 18 settembre 1943 di tutte le industrie italiane produttrici di cellule, l'Oberst ing. Gaudich, responsabile delle industrie motoristiche, e l'Oberst ing. Wrede, da cui dipendevano le industrie di accessori. Le industrie produttrici di cellule vennero suddivise in quattro gruppi destinati alla produzione di parti per velivoli Junkers (CRDA), Messerschmitt (alcune aziende del gruppo Caproni, Macchi, SIAI e altre minori), Heinkel (fra le quali la SIAI) e Focke-Wulf (Breda, Piaggio, Aeritalia, CMASA e altre minori).

Le industrie produttrici di motori furono invece destinate alla costruzione dei motori DB 605 e Jumo 213, soprattutto negli stabilimenti lungo le gallerie della statale Gardesana, dove si era decentrata la Fiat a partire dall'aprile del 1944 (inizio della produzione: settembre 1944), e nelle gallerie scavate a Custoza dove si era trasferito il consorzio CARIM (Consorzio Alfa Reggiane Isotta Milano) con le componenti motoristiche delle tre industrie. Secondo gli interrogatori americani del dopoguerra, la produzione a Custoza iniziò nell'ottobre 1944.

Tuttavia, dell'attività di tutti questi stabilimenti nulla è fino a oggi trapelato, e le carte Breda ci offrono oggi solo una possibile spiegazione del bombardamento di Bresso del 30 aprile 1944, altrimenti senza una logica strategica, e forse forniscono anche alcuni indizi sulle motivazioni di quelli del 29 marzo 1944 sull'Aeritalia, del 20 aprile sulla CRDA, del 25 aprile ancora sull'Aeritalia e la Macchi, dell'abortita incursione a causa della visibilità del 26 aprile nuovamente sulla Fiat-Aeritalia e di quelle del 30 aprile sulla Breda, la Macchi e le Reggiane.

Quanto al "programma italiano", da una nota nelle carte del generale Leyers del 22 dicembre del 1943, sappiamo dell'autorizzazione tedesca di armare l'Aeronautica repubblicana con un gruppo di Macchi C.205 (60 velivoli da ritirare dal "programma italiano" della Macchi) e uno di S.79 (60 velivoli di preda bellica da far ricondizionare alla SIAI).

Alle aziende del gruppo Caproni fu concessa la costruzione di 136 bimotori scuola Ca.313 G. e di 70 assaltatori Re.2002 a Taliedo, 40 Ca.148 e 3 Ca.133 alla Vizzola (tutti consegnati), 20 Ca. 309 alla CAB (tutti prodotti), mentre la Reggiane costruì 56 Re.2002, 4 Re.2005 e 2 S.79.

La Fiat Aeritalia ebbe il permesso, invece, di proseguire la costruzione di soli 97 Fiat G.55, dopo che nell'aprile del 1944 era stata autorizzata la commessa di 500 esemplari del caccia, ordine che fu revocato il 12 settembre 1944. Della SIAI, sappiamo della produzione per le autorità germaniche di 280 trimotori da trasporto S 82 fino alla fine del 1944, di 2 quadrimotori SM 95 e di un caccia pesante SM 91.

Da quanto detto, appare chiaro che non si riesce neppure lontanamente a raggiungere il numero di velivoli italiani, nuovi di fabbrica che i tedeschi hanno dichiarato di aver acquisito. Si tenga inoltre presente che all'attività di costruzione prevista dal "programma italiano", si affiancava quella altrettanto rilevante delle riparazioni e adeguamento agli standard tedeschi, nonché quella della demolizione per il recupero di materie prime e soprattutto di cuscinetti a sfere.

Per quanto riguarda il "programma germanico" si parla di commesse per circa 600 milioni assegnate a ditte italiane fino al novembre del 1944 per la costruzione di ali e fusoliere per velivoli da caccia, ovvero per i Me.109, Me.262, FW.190, Ta.152 e per gli He.219. Sembra che fino a fine novembre 1944 siano state consegnate parti di fusoliera per un valore di 459 milioni, 708 motori Daimler Benz DB 605 (al 31 agosto 1944) e pezzi vari, per questi e per altri propulsori tedeschi, per un valore di 599 milioni.

Se a queste somme aggiungiamo quelle spese per la costruzione delle V.1 e V.2, lavorazioni nelle quali erano coinvolte, fra le altre, la Vanzetti, (rampe di lancio), la Borletti (strumenti di guida) e la CANSA (impennaggi e parti della fusoliera), deve allora essere considerata in una differente prospettiva l'esigenza strategica di molti bombardamenti.

## La linea tedesca nelle fonti della Resistenza

In realtà quanto deciso in Italia si inseriva in un contesto più ampio, caratterizzato in primo luogo dalle decisioni di Hitler e di Speer in relazione alle crescenti difficoltà militari. Sostanzialmente vennero emanate direttive di diverso tipo. In Oriente, nel settembre 1944, venne ordinato di distruggere gli impianti industriali che la Wehrmacht non era in grado di difendere. Diversamente, in Occidente le linee principali di azione furono ispirate al trasferimento e alla paralizzazione di macchinari e impianti. Speer per il territorio del Reich nominò i presidenti delle Commissioni di armamento per la paralizzazione delle unità produttive che si sarebbero dovute lasciare al nemico e chiese ai Gauleiter di mantenersi in contatto con loro. Egli istruì inoltre le sue unità di trasporto in Occidente perché si mantenessero tempestivamente a disposizione dei presidenti delle Commissioni armamenti.

Temendo che macchinari o materie prime cadessero in mano ai nemici, gli uffici del partito cercarono di spostare rapidamente la maggior quantità possibile di beni entro i territori del Reich, provvedimenti precipitosi che impedirono ogni possibilità di organizzare in maniera ordinata il trasferimento dei beni. Speer si rivolse il 14 settembre ai Gauleiter precisando che, data l'impossibilità di un completo sgombero delle zone minacciate, "Detto sgombero dovrà essere limitato sempre a determinate industrie, reparti di aziende e materie prime particolarmente importanti per la prosecuzione degli armamenti". (71)

Naturalmente il timore di sbarchi nemici giustificava la predisposizione di misure per la distruzione di interi impianti. Così l'area della Sava, fabbrica di alluminio del gruppo Brown-Boveri, venne minata nel timore di uno sbarco alleato e vennero anche previste misure di sgombero (marzo 1945). Su consiglio di Speer, infatti, Hitler ordinò che venissero effettuate distruzioni di impianti solamente nel caso di vicinanza del nemico. L'ordine prevedeva però che la scelta tra la paralizzazione e la distruzione fosse affidata ai Gauleiter, allo scopo di scavalcare l'ostruzionismo di Speer. Nel caso della Sava, l'intervento del governo svizzero (motivato dalla presenza di capitali di origine elvetica nell'azienda) determinò l'interessamento del Ministero degli Esteri tedesco.<sup>(72)</sup>

Anche in precedenza si era evidenziata una analoga dinamica: nel settembre-ottobre 1944, all'epoca cioè delle discussioni che si svolsero tra i rappresentanti dell'industria italiana e le autorità tedesche e sulle quali torneremo, Speer si recò con Walther Schieber presso il quartier generale di Kesselring proponendo di distruggere gli impianti per la produzione di polveri e munizioni, ma di paralizzare soltanto le industrie di armamenti. Kesselring fu d'accordo e venne concordato che le distruzioni fossero sostituite dallo smontaggio di parti essenziali delle centrali elettriche. Speer nominò di conseguenza uno speciale incaricato economico nel quartier generale di Kesselring.<sup>(73)</sup>

<sup>(71)</sup> Gregor Janssen, Das Ministerium Speer. Deutschlands Rüstung im Krieg, Berlin-Frankfurt a. M.-Wien, 1968. Analogamente Franco Grottanelli scriveva a Rocca l'8 novembre 1944 a proposito di quanto avvenuto dopo l'8 settembre: "La più parte dei maschinari, ad opera delle Forze Armate tedesche, sono stati prelevati precipitosamente, non dico per gusto generico di rapina ma allo scopo preciso di asportare come e più si poteva di impianti minacciati dappresso dal nemico" (Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 16, f. 13).

<sup>(72)</sup> Per la Sava, cfr. Bama (Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg), RW4/714. Per l'ordine di Hitler: Bama, RW4/795.

<sup>(73)</sup> Gregor Janssen, Das Ministerium Speer, cit.

Anche chi ha considerato molto criticamente l'opera di Speer non ha avuto nulla da eccepire sulla sua opera volta a evitare inutili (dal punto di vista militare) distruzioni: Speer concordò appunto con Kesselring – e si può notare che la terminologia è analoga a quella dei documenti italiani – che si sarebbe preferita la procedura di paralizzazione (Lähmung) a quella di distruzione (Zerstörung) delle industrie belliche, sfruttando l'interpretazione dei distinguo adottati da Hitler nei suoi ordini sulla terra bruciata. (74)

Queste considerazioni sono confermate dalle informazioni raccolte dal controspionaggio partigiano relativamente alle posizioni dei principali responsabili della produzione bellica tedeschi e italiani. Da metà luglio (la prima riunione ufficiale si tenne il 19 a Como) iniziarono a riunirsi i presidenti dei Comitati di produzione italiani e gli incaricati tedeschi, sotto la presidenza del ministro Tarchi e del generale Leyers. (75) Due sono i temi principali in discussione, nell'ipotesi di una avanzata angloamericana: la paralizzazione degli impianti, non solo elettrici, e il loro trasferimento entro i territori del Reich. Il conte Grottanelli e l'ingegner Agostino Rocca il 19 luglio "impostarono molto energicamente il problema, invocando che non si desse più corso a distruzioni totali, ma eventualmente, quando indispensabile per ragioni militari, a semplici inertizzazioni degli impianti. Furono in particolare citati gli impianti elettrici". (76)

La disponibilità di Leyers ad assecondare tale richiesta si tradusse in proposte parziali che non conseguirono "risultati concreti". In tutte le discussioni è palese come i tedeschi dovessero seguire una linea in parte contraddittoria. Dovessero cioè perseguire i propri disegni — finalizzati essenzialmente alle necessità dello sforzo bellico tedesco — senza far venir meno la collaborazione, necessaria, in una situazione nella quale andava crescendo l'opposizione, degli industriali e delle maestranze. A complicare

<sup>(74)</sup> M. Schmidt, Albert Speer. Das Ende eines Mithos. Speers wable Rolle im Dritten Reich, Bern-München, 1982. Analogamente anche chi recentemente si è occupato della figura del generale Leyers ha riconfermato la valutazione del suo operato come essenzialmente mosso dal desiderio di accrescere la produzione di armamenti dell'exalleato: A. Massignani, Il Terzo Reich e l'apporto bellico dell'Italia dopo l'8 settembre 1943, cit.

<sup>(75)</sup> Si veda la relazione dattiloscritta "Paralizzazione degli impianti elettrici", datata Milano, dicembre 1944 (e seguita dal testo dell'accordo del 26 ottobre 1944 concernente il trasferimento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti), in Archivio Insmli, CVL, b. 9. f. 1, sf. "Notiziario controspionaggio - rete B. Z.").

<sup>(76)</sup> Archivio Insmli, CVL, b. 9, f. 1, sf. 1 ("Notiziario controspionaggio - rete B. Z.").

la situazione vi erano poi le politiche seguite dalle diverse autorità tedesche, non sempre dirette a conseguire i medesimi risultati.

Risultano illuminanti in questo senso anche l'organizzazione dell'approvvigionamento della popolazione e la politica salariale per comprendere l'importanza attribuita dai tedeschi al funzionamento dell'industria italiana. Il fine della politica alimentare era molto chiaro, e viene così sintetizzato dallo studioso che più di recente se ne è occupato: "Allo scopo di utilizzare le risorse dell'Italia per l'economia tedesca di guerra, il fattore decisivo per gli organi d'occupazione era mantenere sotto controllo la popolazione italiana. Per ottenere questo risultato era necessario soprattutto dirigere in modo efficiente la vita economica e garantire i generi di prima necessità alla popolazione che lavorava nell'interesse dei tedeschi". D'altra parte il fallimento della politica alimentare, dovuto anche all'azione non univoca degli stessi occupanti, (77) è il segno di un più complessivo insuccesso: "il dirigismo tedesco in materia di economia era fallito non tanto per difficoltà obiettive quanto piuttosto perché con rapidità sorprendente veniva eluso da tutti i gruppi sociali in Italia". (78)

I tedeschi riservarono inoltre particolare attenzione alla soluzione dei problemi alimentari dei lavoratori impiegati nell'industria di guerra, stabilendo una linea – che di fatto non fu possibile seguire – basata sulla distinzione tra "coloro che lavoravano per i tedeschi e gli altri". (79)

<sup>(77)</sup> Cfr. Lutz Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, p. 247, dove si sottolinea come il controllo dei prezzi era in parte vanificato dagli stessi acquisti fatti dai vari enti tedeschi: "Alla fine di novembre (1944), anche Rahn dovette constatare il fallimento del controllo sull'economia. I prefetti non si erano minimamente curati delle disposizioni emanate del commissario ai prezzi, interessati come erano soltanto a procurare vantaggi alla propria provincia senza preoccuparsi della situazione generale. Le rigide disposizioni del Ministro degli Interni non avevano avuto alcun risultato. Altrettanto impossibile fu tenere sotto controllo gli acquirenti tedeschi, che avevano costantemente violato la disciplina dei prezzi".

<sup>(78)</sup> Cfr. L. Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, cit., rispettivamente p. 178 e p. 248. La crisi, iniziata nell'autunno 1943, si aggravò progressivamente, tanto che "la tremenda situazione del settore dei rifornimenti alimentari fu una delle cause principali degli scioperi operai del novembre e dicembre nelle città industriali dell'Italia settentrionale; la motivazione politica da cui prese le mosse un piccolo gruppo di attivisti per lo più comunisti pesò chiaramente di meno" (p. 183). L'insuccesso era tra l'altro legato al numero eccessivo di organizzazioni operanti in quest'ambito e all'"incredibile intrico di leggi e ordinanze" (p. 186).

<sup>(79)</sup> L. Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, cit., p. 194. Questa la linea del delegato di Sauckel, Kretzschmann. A inizio di dicembre Rahn "concordo con Leyers che al più presto i comandi militari territoriali si assumessero il compito di garantire il sostentamento di quegli operai che lavoravano nelle fabbriche indicate come particolarmente importanti dalla Direzione Generale Armamenti e produzione bellica e delle loro famiglie" (p. 202).

Proponendoci di riservare più avanti qualche considerazione sulla questione dei trasferimenti di impianti, è ora opportuno seguire lo svolgimento di alcune delle riunioni. Significative risultano le diverse posizioni in merito alla 'paralizzazione' degli impianti industriali così come si possono dedurre dai documenti del controspionaggio del Corpo Volontari della Libertà, (80) una fonte che difficilmente si può ipotizzare influenzata da un pregiudizio favorevole verso l'operato dei tedeschi.

A partire da settembre si susseguirono dunque le riunioni. Gli industriali italiani chiedevano assicurazioni, visto in particolare quello che era avvenuto in Italia centrale, sull'assenza di nuove distruzioni e precisi accordi su singoli interventi volti a paralizzare gli impianti senza arrecare danni gravi, arrivando a minacciare l'interruzione della collaborazione necessaria alla prosecuzione della produzione. Il 27 settembre lo affermò chiaramente una delle figure centrali e più discusse tra i dirigenti industriali che si trovarono a trattare con i tedeschi. Rocca dichiarò, anche "a nome di alcuni altri presidenti di Comitati", che in mancanza di precise assicurazioni formali "sarebbe stata interrotta qualsiasi forma di collaborazione". (81) Tarchi accolse l'appello e scrisse all'ambasciatore Rahn sia lo stesso 27 settembre sia di nuovo il 5 ottobre, quando "sollecitò... la costituzione di una Commissione mista italo-tedesca per studiare la paralisi degli impianti anziché la loro distruzione". (82)

Va notato che fino ad allora gli industriali elettrici avevano rifiutato di presentarsi alle riunioni con un proprio delegato e il 13 ottobre, in una riunione tenuta a Bergamo, il Ministro "deplorò molto vivamente che gli industriali elettrici, rappresentanti del settore che tutti indicavano come il più vitale ed importante della nostra industria, avessero fino allora rifiutato di designare i propri

<sup>(80)</sup> Archivio Insmli, CVL, b. 9, f. 1, sf. 1 ("Notiziario controspionaggio - rete B. Z.", relazione dattiloscritta, dicembre 1944).

<sup>(81)</sup> La riunione si tenne il 27 settembre alla Prefettura di Milano: Archivio Insmli, CVL, b. 9, f. 1. Come ha di recente sottolineato L. Klinkhammer (L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, cit., p. 197), "Per Rocca, l'avvenimento-chiave fu... la distruzione degli impianti industriali nella zona di Napoli". Su Rocca, cfr. anche Sandro Setta, Profughi di lusso. Industriali e manager di Stato dal fascismo alla epurazione mancata, Milano, Angeli, 1993.

<sup>(82) &</sup>quot;...con altra lettera del 9 ottobre il Ministro [Tarchi] segnalava all'Ambasciatore le distruzioni compiute sugli impianti elettrici, dimostrandone lo spietato eccesso e rilevando il solco di odio che per generazioni tali procedimenti avrebbero aperto fra i tedeschi e gli italiani". Cft. Archivio Insmli, CVL, b. 9, f. 1, sf. 1 ("Notiziario controspionaggio - rete B. Z.").

delegati... ritardando così i necessari accordi". A Como, il 17 ottobre, fu comunicato che i due governi due giorni prima, in una riunione cui aveva partecipato anche Kesselring, avevano concordato la paralisi in luogo della distruzione e che in tale occasione i tedeschi avevano proposto "di limitare la distruzione o paralisi ai soli impianti elettrici". Proposta rifiutata dai comitati che preferirono prefigurare paralizzazioni nei propri settori, desiderando scongiurare che il settore della produzione di energia venisse gravemente danneggiato.

La preoccupazione non venne rapidamente dimenticata. Secondo una comunicazione "riservatissima" di Rocca del 20 ottobre, inviata a tutte le aziende siderurgiche e riportata, con qualche modifica, dal "Bollettino settimanale d'informazioni" dell'11 dicembre 1944, (83) di fronte alla prospettiva di "radicali distruzioni", egli, scrivendo il 10 ottobre a tutte le aziende siderurgiche quale presidente del Comitato industriale della siderurgia, si era espresso in questi termini, ribadendo tra l'altro come la posizione di Leyers fosse ben lontana dalla volontà di razziare le risorse in maniera indiscriminata, essendo piuttosto mossa dal desiderio di organizzare uno sfruttamento razionale del potenziale industriale italiano:

"Le preoccupazioni più gravi si riferiscono agli impianti elettrici dai quali tutte le industrie attingono l'energia necessaria per il loro funzionamento.

Abbiamo ritenuto nostro dovere fare ogni possibile tentativo per evitare una così grave jattura e non abbiamo perso occasione per agire in tale senso, proponendo che non si proceda mai alla radicale distruzione, ma soltanto ad una parziale messa fuori servizio degli impianti mediante la inutilizzazione per qualche mese di alcune parti principali degli impianti stessi.

Le nostre proposte avevano trovato la comprensione del gen. Leyers, talché gli organi del RUK in alcune zone (e particolarmente in Liguria) hanno concordato con i dirigenti delle aziende le disposizioni relative alla inutilizzazione degli impianti".

Furono poi prese misure per evitare che dirigenti e tecnici italiani potessero collaborare con truppe tecniche tedesche ugualmente decise ad

<sup>(83)</sup> Cfr. Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 16, f. 13. Il documento è seguito da un "piano di paralizzazione dell'industria siderurgica" che sottolinea tre punti: in primo luogo che la produzione industriale siderurgica italiana è solamente l'1% di quella americana e che quindi l'interesse americano per le nostre capacità produttive non poteva che essere limitato; in secondo luogo che le scorte erano quasi esaurite e che mancavano i rifornimenti tedeschi; infine che la paralizzazione della produzione idroelettrica a uso industriale bloccava la produzione industriale nel suo complesso (19 ottobre 1944).

attuare "radicali distruzioni". Anche il ministro Tarchi si impegnò in questo senso, tanto che "già dopo pochissimi giorni (dalla sua "segnalazione" fatta il 27 settembre), dai quartieri generali dei due paesi giungevano disposizioni di studiare rapidamente la 'paralizzazione' invece della distruzione degli impianti industriali. È stato quindi stabilito che i singoli Comitati industriali elaborino e discutano con i tecnici germanici le proposte relative al rispettivo settore. Tali proposte, dopo il vaglio e l'approvazione delle superiori Autorità, saranno segnalate alle truppe operanti, perché siano tassativamente rispettate le norme che saranno stabilite". È evidente, a quest'ultimo proposito, la preoccupazione che singole unità potessero agire in maniera difforme rispetto agli accordi faticosamente conclusi.

Ci restituiscono efficacemente il clima nel quale si svolgevano le discussioni le prime battute del resoconto del discorso tenuto da Speer il 22 ottobre a Como, di fronte a "tutti gli incaricati tedeschi dei vari settori industriali":

"Egli ha cominciato col dire che la situazione della Germania è molto grave ed ha criticato la propaganda di Göebhels che ha promesso al popolo tedesco nuove armi che invece non esistono. Speer ha inoltre criticato l'operato di Göering che ha lasciato il paese senza aviazione. Ha finito invitando i presenti a fare ogni sforzo per aiutare il paese in questa momentanea critica situazione".

Pur in una situazione dagli esiti finali non più incerti, Speer diede indicazioni molto precise nel senso di agire sostanzialmente in vista della tutela del patrimonio industriale:

"È stato poi esaminato il problema della paralizzazione degli impianti industriali. Speer ha confermato che non dovranno esser commesse insensate distruzioni come per il passato. Gli impianti dovranno esser paralizzati lasciandoli
senza materie prime, senza energia elettrica e dovranno esser compiute distruzioni
solo in alcuni macchinari già stabiliti in precedenza. Per gli impianti idroelettrici
sarebbe stato stabilito che anziché distruggere completamente alcuni impianti lasciando intatti gli altri, verranno distrutti in tutti gli impianti alcune turbine
lasciando intatte le altre. In tal modo verrebbe garantita la conservazione della
diga e della condotta forzata. ... Un colonnello dello Stato Maggiore di Kesselring
e precisamente il colonnello Langhans {?} seguirà tutte le discussioni circa la di-

struzione degli impianti e darà poi le istruzioni alle truppe incaricate delle distruzioni stesse''. (84)

Il precipitare della situazione anche sotto il profilo della gestione dell'economia non impedì a Leyers di impegnarsi, come per il passato, per il massimo sfruttamento possibile dell'economia italiana a fini bellici. Così nel resoconto della riunione svoltasi a Bergamo il 13 novembre leggiamo che il generale tedesco:

"esamina la situazione dell'industria italiana e afferma che occorre di sopperire con l'energia elettrica alla mancanza di carbone. L'Industria Ital. deve andare incontro alle necessità belliche e sfruttare gli impianti esistenti, è necessario che ci si convinca che è inutile costruire armi e apparecchi per aviazione ormai sorpassati e inutili. Esige che le maestranze siano meglio compensate e meglio provvedute di alimenti anche per le famiglie". (85)

Non vi era però sicurezza che la linea della conservazione degli impianti, salvo la loro temporanea "paralizzazione", fosse effettivamente seguita:

## "ottobre '44

Nella scorsa settimana fu tenuta a Milano sotto la presidenza di Tarchi una riunione di tutti i presidenti italiani dei comitati dei vari settori industriali. In tale occasione il presidente della siderurgia fece presente come fosse impossibile non solo a collaborare ma semplicemente a trattare con i tedeschi date le distruzioni vandaliche ed in molti casi assolutamente ingiustificate di tutti gli impianti industriali, chimici, idroelettrici, ecc. compiuti da genieri tedeschi prima di ritirarsi. Questo discorso incontrò l'incondizionata accettazione di tutti gli altri presidenti ed impensieri molto il Tarchi già al corrente dei fatti (da informazioni avute risulterebbe che il Tarchi nelle discussioni coi tedeschi sarebbe molto poco concilievole). Al mattino seguente il Tarchi parlò con Mussolini in proposito. Mussolini parlò con Hitler pregandolo di dare istruzioni a Kesselring perché per le grandi industrie dell'Italia

<sup>(84)</sup> Appunti in Archivio Insmli, CVL, b. 9, f. 1, sf. 1 "Notiziatio controspionaggio - rete B. Z.". Il documento prosegue precisando che "A Bologna sono cominciate le distruzioni degli impianti, fra l'altro è stato distrutto un trasformatore da 50 000 kwh... All'Ansaldo di Genova sono stati finora asportati materiali per 44 000 tonnellate di cui 9000 tonn. di metalli non ferrosi (rame, nichel, alluminio, piombo, zinco) per un valore di qualche miliardo di lire".

<sup>(85)</sup> A proposito di questa linea seguita da Leyers, difensore della tesi dell'origine in primo luogo economica degli scioperi, cfr. L. Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, cit.

settentrionale non si procedesse alla distruzione ma solo alla inutilizzazione degli impianti. Kesselring ricevette istruzioni in proposito e per giustificarsi inviò al gen. Leyers del RUK l'allegato promemoria dal quale risulta fra l'altro che a causa del limitato tempo e della mancanza di esplosivo le distruzioni non furono eseguite come si desiderava. Tarchi diede istruzione perché tecnici italiani dei vari rami si riunissero per definire quali fossero i metodi meno distruttivi per paralizzare gli impianti. Allegate le proposte per la inutilizzazione delle acciaierie. In tutte le discussioni fu fatto presente che nonostante le promesse e le conferme scritte rilasciate dal gen. Leyers a non distruggere alcuni impianti dell'Italia centrale, detti impianti furono ugualmente distrutti dai genieri i quali solo da Kesselring avevano ordini in proposito. Per definire questo punto sabato 21 o domenica 22 si riuniranno Kesselring, Rahn e Tarchi. Kesselring in seguito diramerà ordini a tutti i comandi incaricati delle distruzioni. Ad ogni modo un colonnello dello Stato Maggiore di Kesselring rimarrà in continuo contatto col RUK per prendere accordi circa le distruzioni man mano che la situazione bellica lo esigerà."

Risulta a questo punto evidente come Kesselring e il RUK si muovessero a partire da preoccupazioni e obiettivi diversi:

"Kesselring vorrebbe che le distruzioni venissero effettuate subito dato che la situazione militare può cambiare da un momento all'altro dando luogo ad una rapida guerra di movimento nella pianura padana. Il RUK invece, spinto dall'inderogabile bisogno di ricevere dall'Italia il massimo possibile di tutti i prodotti, [sostiene che si debba lavorare fino all'ultimo (inciso nostro)]. Il Sign. Schlieken capo della siderurgia in Germania e, una volta, anche dei paesi occupati, arriva oggi, giovedi 19 a Milano. Probabilmente egli porta delle precise istruzioni da Berlino circa le distruzioni degli impianti ed il tempo in cui esse devono essere effettuate.

Risulta fra l'altro che Tarchi abbia scritto a Rahn una lettera circa le distruzioni degli impianti. In detta lettera sarebbe fra l'altro detto che l'operato dei tedeschi nelle zone dalle quali essi si sono ritirati ha sollevato fra il popolo italiano un sentimento di odio così profondo che occorreranno decenni prima di poterlo mitigare. Spero poter procurare una copia di tale lettera". (86)

A fine mese abbiamo un resoconto particolarmente interessante, dal quale traspare, oltre ai timori – che sarebbero restati fino alla fine della guerra – che i tedeschi effettuassero distruzioni all'ultimo momento, la consapevolezza che conservare gli impianti avrebbe evitato una dura rea-

<sup>(86)</sup> Resoconto redatto a mano, in Archivio Insmli, CVL, b. 9, f. 1, sf. 1.

zione operaia e che un loro più o meno parziale inutilizzo avrebbe creato non pochi problemi agli anglo-americani:

"Venerdi 29 sono arrivati a Milano il consigliere di Stato Schieber ed il Sign. Schlieker {?} capo dell'industria nei paesi occupati. Essi sarebbero latori di istruzioni da parte del ministro Speer circa le distruzioni degli impianti industriali. Da parte tedesca vi sarebbe una sostanziale modifica alle disposizioni finora impartite alle truppe che si ritirano. Ciò sarebbe conseguenza del violento odio e sentimento antitedesco sorto nell'Italia centrale e particolarmente in Toscana causato dalle inaudite vandaliche distruzioni operate dai tedeschi. Per quanto riguarda le industrie le disposizioni sarebbero quelle di distruggere tutti gli impianti idroelettrici lasciando il minimo indispensabile per il fabbisogno civile, asportare tutte le ferroleghe e consumare tutte le scorte di materie prime attualmente disponibili sui piazzali degli Stabilimenti, compiendo distruzioni sommarie degli impianti ma all'ultimo momento. In tal modo si terrebbero tranquilli gli operai facendoli lavorare (sembra che la distruzione effettuata anzitempo degli impianti industriali francesi abbia creato gravi difficoltà, perché gli operai inferociti si sarebbero dati in massa alla macchia), e si metterebbe in difficoltà gli alleati, quando saranno qui, in quanto ben difficilmente ci potranno procurare le materie prime per far funzionare gli impianti. Allego un piano di paralizzazione dell'industria siderurgica. Come già comunicato, ieri 22/10 (sic) si sarebbero riuniti Kesselring, Leyers, Schieber, Schlieker e Tarchi per discutere su questo argomento di enorme importanza per l'Italia. Spero di poter comunicare a giorni il risultato del colloquio".(87)

A fine ottobre – si vedano sempre gli appunti a mano senza firma redatti probabilmente dal controspionaggio in data 27/10/44 – la situazione restava molto incerta:

<sup>(87)</sup> Cfr.: Resoconto redatto a mano, in Archivio Insmli, CVL, b. 9, f. 1, sf. 1. A conferma della preoccupazione, citiamo un brano della "Bozza di lettera da inviarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri italiano al Commissario capo della Commissione alleata" poco dopo la liberazione (in Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 16, f. 6, "Importazioni essenziali italiane. Fabbisogno 1945"): "Un aspetto della nuova situazione che va seriamente considerato è il problema di trovare lavoro per gli operai specializzati che si trovano nelle zone densamente popolate e fortemente industrializzate del Settentrione... non v'è quasi lavoro e non si produce, mentre i prezzi vanno salendo. È inevitabile che avvenga una reazione e si incomincia già a vederne i primi segni. Se non vi è lavoro e non si produce per impedire che i prezzi aumentino in modo vertiginoso, la delusione e lo sdegno tra i lavoratori creeranno un'atmosfera politica nella quale fioriranno i tribuni, e la violenza, della quale si ha un rivordo recente e che dà alla testa, può di nuovo fare la sua apparizione dando luogo a seri disordini interni".

"L'incontro di mercoledì (25 ottobre) fra Kesselring-Rahn-Leyers e Tarchi non ha avuto luogo perché Rahn si trova ancora a Berlino, però Kessselring ha comunicato a Leyers che in linea di massima si trova d'accordo sulla inutilizzazione anziché distruzione degli impianti industriali. Nel frattempo però tutti gli impianti di Bologna sono stati completamente distrutti, i tedeschi dicono che ciò è avvenuto perché l'accordo sulla inutilizzazione degli impianti non è stato ancora perfezionato. Tarchi mercoledì 25 in una riunione dei presidenti dei comitati industriali ha comunicato le discussioni in corso circa la inutilizzazione degli impianti ed ha inoltre comunicato che i tedeschi evacueranno la zona compresa fra Bologna e Ravenna". (88)

Il 31 ottobre, in una riunione a Bergamo, presente per la prima volta in rappresentanza degli elettrici l'ingegner Benedetto che difese il proprio settore, mentre Rocca e Grottanelli sostennero che si poteva prevedere un'ampia salvaguardia degli impianti elettrici data la paralisi degli altri settori industriali, i tedeschi vollero, ribadendo quanto affermato il 17 ottobre, puntare al contrario sulla paralizzazione degli impianti elettrici. "Ma i Comitati industriali, anziché tendere, come gli industriali elettrici temevano, verso questo desiderio dei germanici, insisterono affinché si salvaguardassero gli impianti elettrici, talché fino ad oggi nessuno dei Comitati ha riveduto, per attenuarle, le paralizzazioni previste, appoggiando invece la difesa dell'industria elettrica. In alcuni casi, come per il Comitato della Siderurgia, ci si è dichiarati disposti ad aggravare, anziché attenuare, le paralisi previste, purché fosse salvaguardata quanto più possibile l'integrità degli impianti elettrici". (89)

In un'altra riunione del 13 novembre svoltasi a Bergamo, Rocca ribadì le proprie preoccupazioni, sottolineando quanto fossero vitali gli impianti elettrici e come in mancanza di assicurazioni "nessuno di noi potrebbe più dare alcuna collaborazione in nessuna forma". (90) Il 6 dicembre, a Milano, il Comitato Centrale della Produzione industriale (dr. Berna) chiedeva su proposta di Rocca che fosse garantita la salvaguardia dell'industria elettrica,

<sup>(88)</sup> Resoconto redatto a mano, in Archivio Insmli, CVL, b. 9, f. 1, sf. 1.

<sup>(89)</sup> Archivio Insmli, CVL, b. 9, f. 1, sf. 1 ("Notiziario controspionaggio - rete B. Z."). La questione meriterebbe sicuramente di essere approfondita, poiché risulta che in altre occasioni a poca distanza di tempo gli elettrici e i rappresentanti degli altri settori industriali perseguissero al contrario obiettivi contrastanti, in quanto secondo l'ingegner Benedetto la "maggioranza delle industrie italiane" mirava a salvarsi "a spese del settore elettrico" (M. Fini, Oligarchia elettrica e Resistenza di fronte al problema della difesa degli impianti. Prime considerazioni sul caso della Società Edison, cit., p. 238-239).

<sup>(90)</sup> Archivio Insmli, CVL, b, 9, f. 1, sf. 1.

anche a costo di paralizzazioni più incisive in altri settori; norme scritte bilingue sulle paralizzazioni; interventi dall'alto a difesa dell'industria elettrica; intervento di rappresentanti di altri settori industriali a favore dell'industria elettrica. La persuasione era che solamente trattando con le più alte autorità si potessero conseguire risultati concreti. Soltanto così si era tra l'altro ottenuta, secondo il documento, l'emanazione di "una disciplina per i trasferimenti di impianti cui appigliarsi per evitarne parecchi" (pur nella consapevolezza che non vi era poi certezza che gli impegni sarebbero stati rispettati). (91)

Nella già ricordata riunione di Bergamo del 13 novembre (riunione plenaria dei Presidenti germanici e italiani dei comitati Industriali presieduta dal generale Leyers e dal Ministro Tarchi), alcuni industriali italiani sollevarono il problema di un maggiore impegno dei tedeschi di fronte alle necessità di trasporto data la scarsità di veicoli italiani, sottolineando inoltre come sempre più difficile fosse la situazione alimentare. Per la questione degli impianti, molte difficoltà derivavano poi dagli accordi con i militari, come dichiarò uno dei fautori maggiori degli accordi con i tedeschi:

"Grottanelli. Dichiara che ha constatato che, benché non sempre facile, è possibile l'accordo con i Presidenti germanici, ma che non è mai possibile l'accordo con l'autorità militare germanica la quale con l'esportazione, con le distruzioni indiscriminate riduce gli accordi e le assicurazioni preventive ad una canzonatura.

Tarchi. Assicura che l'autorità politica germanica è stata informata e che provvedimenti sono in atto perché non si ripetano gli inconvenienti.

Leyers. Assicura che nessuno vuole canzonare e che sarebbe meglio che i Presidenti dei Comitati fossero più attivi perché giungessero al suo tavolo le segnalazioni in tempo in modo da permettergli d'intervenire tempestivamente".

Quanto ancora fosse necessaria la produzione italiana si evince anche da alcune considerazioni tedesche:

"Gutner presidente germanico siderurgia. Sa che il ministro Tarchi deplora che i Presidenti germanici abbiano contatti diretti con le ditte italiane e prega il ministro di considerare che la situazione impone talvolta rapporti diretti. Afferma che la manodopera è sufficiente e deplora che gli operai escano ad ogni allarme dall'officina e ne rientrino mezz'ora dopo il cessato allarme. Propone di far lavorare

<sup>(91)</sup> Per l'"accordo concernente il trasferimento di materie prime, di semilavorati e prodotti finiti", cfr. ivi il testo del 26 ottobre 1944.

anche la domenica. Per la mancanza di carbone, invita gli industriali italiani ad impiegare maggiormente l'elettricità. Ad esempio cita che si è già provveduto a riparare le ferrovie di Domodossola e ancora non è stato messa a posto l'energia elettrica di questa provincia.

Presidente Italiano Siderurgia. Dichiara che si è fatto tutto il possibile per riparare le linee elettriche, ma che il lavoro diventa improbo quando all'indomani della riparazione di sei grandi piloni di sostegno delle linee, questi vengono distrutti dai partigiani.

Tarchi. Rimprovera due comitati che funzionano imperfettamente e hiasima il comitato autoveicoli che ancora non è in grado di funzionare anche minimamente.

Presidente ital. produt. energia elettrica. Propone di discutere l'asserzione germanica che in Italia ci sono 35 milioni di kwora inutilizzati, dice che si è fatto molto a far arrivare l'energia del Toce a Milano. Afferma che mancano conduttori e giunti e che le nostre scorte sono assolutamente esaurite.

Gandini. Parla a lungo dimostrando la necessità di opporsi all'esodo di metalli pregiati in Germania.

Leyers. Dice che non è stato ancora... portato in Germania un solo kg di tali materiali che danneggino la produzione italiana.

Presidente Germanico Metalli Pregiati. Dopo l'8 settembre in Italia denunziarono 40 mila tonn. di un certo metallo pregiato, sino ad oggi ne sono stati consumati 60 mila tonn. e una recente denunzia ne dà per esistenti ancora 45 mila tonn. nel territorio della Repubblica che è molto inferiore a quello dell'Italia all'8 settembre."

Le difficoltà comunque non mancavano:

"Perelli Presidente Industria Tessile. Avverte che la produzione tessile è ridotta al 6% (sei) della produzione normale. Quanto prima le scorte saranno esaurite e tutto sarà fermo. Segnala che per produrre un kg. di rayon occorrono da 5 a 6 kg. di carbone e da 14 a 15 di altre materie di cui la metà di importazione.

Presidente Italiano Elettromeccanica. Questa industria è vicino al fermo per la mancanza di lamierino magnetico che si produceva a Terni. Sa che ne arriveranno esigui quantitativi, ma la metà di questi si fanno a Novi ligure...

Rocca. Dichiara che in Italia si ha la sensazione che i tedeschi considerino questa nazione come terreno solo da sfruttare e tutti avvertono il pericolo delle distruzioni come si è proceduto nel campo degli impianti elettrici senza pietà. Prega i tedeschi di considerare cosa farebbe la Germania se per due anni (e dice di essere ottimista) non potesse disporre di carbone né di energia elettrica.

Tarchi. Replica che il Maresciallo Kesselring ha già date istruzioni precise alle autorità militari germaniche per evitare le distruzioni.

Saluti ed inni all'immancabile vittoria". (92)

Il Comitato industriale della macchine utensili della Confederazione fascista degli industriali diramò il 27 novembre 1944 una circolare agli industriali della provincia di Milano in merito agli accordi tra il governo della RSI e quello del Reich. Esso prevedeva le "misure da prendere da parte delle aziende per asportare o rendere inerti quelle parti vitali di macchine o d'impianti in modo da garantire la inutilizzazione del(lo...) stabilimento per un periodo di tempo non inferiore a un anno". L'accordo prevedeva che "l'avvenuta inertizzazione od esportazione" fosse verificata da "rappresentanti dei comandi delle truppe tecniche", mentre la circolare terminava esortando i destinatari ad agire tempestivamente d'accordo con le autorità tedesche. (93)

Altrettanto complessa fu la vicenda delle trattative relative al trasferimento di impianti industriali nei territori del Reich. Se in termini generali si deve considerare l'impossibilità di effettuare un piano generale di trasferimenti – in primo luogo per le difficoltà di smontaggio e di trasporto, per l'inutilità di impianti e macchinari senza la necessaria manodopera qualificata, infine per l'esasperazione della situazione che tale piano avrebbe determinato – non si potevano escludere singoli interventi di questo tipo. In effetti dopo la metà dell'anno vennero stabiliti precisi accordi, nonostante il permanere di forti divergenze tra gli industriali italiani.

La presidenza del Comitato industriale della siderurgia scrisse una lettera "riservatissima" a tutte le aziende siderurgiche il 21 ottobre 1944, sostenendo che il contratto tipo proposto, pur avendo sollevato numerose critiche, contemplava le migliori condizioni che si fosse potuto ottenere. (94) Alcune aziende avevano affermato di non voler firmare il contratto ("ai sensi degli accordi conclusisi il 27 agosto 1944 fra il Governo italiano e il Governo del Reich per il trasferimento in Germania di impianti industriali italiani") tra industrie italiane e tedesche, per cui si era deciso di non rendere obbligatorio per tutti il testo del contratto tipo.

A questo proposito Rocca scrisse alla stessa data al Ministro dell'Economia Corporativa, sostenendo che la convenzione firmata il 27 agosto tra i due governi assicurava la restituzione degli impianti (pur prevedendo

<sup>(92)</sup> Resoconto dattiloscritto, in Archivio Insmli, CVL, b. 9, f. 1, sf. 1.

<sup>(93)</sup> Il documento era formato dal Dr. Ing. Luigi Bassoli, Presidente del Comitato Industriale delle Macchine Utensili, e seguito dall'elenco del "Macchinario da esportare e rendere inutilizzabile" (ivi).

<sup>(94)</sup> A. Insmli, F.M., b. 16, f. 13,

anche compravendite) e che i tedeschi avevano osteggiato questi contratti, il cui fine era, per i rappresentanti italiani, "che risultasse in modo categorico... che il trasferimento non fosse un atto volontario né consensuale, ma coattivamente imposto".

Prosegue Rocca: "I negoziatori — fra i quali il sottoscritto finì per assumere involontariamente la parte principale — si attennero alle suddette direttive... Si arrivò così il 6 ottobre alla definizione di un testo fra il Dott. Erk e il Dott. Reichelt (venuto appositamente da Berlino) da parte germanica e il sottoscritto — assistito dai dirigenti dei Comitati per la Chimica e della Siderurgia — da parte italiana, testo da sottoporsi sia al Generale Leyers sia al Ministro dell'Economia".

Ma le ditte principali lo ritennero "troppo oneroso".

Nella riunione svoltasi a Bergamo il 13 ottobre Rocca propose che il contratto divenisse esecutivo soltanto per le aziende che ne avessero chiesto l'applicazione: "Ebbi l'impressione che tale proposta fosse accettata. Viceversa l'oggetto fu posto nuovamente in discussione dal Comitato Centrale il 16-18 e 20 ottobre." A quel punto si fronteggiavano due tesi: il Comitato della chimica e della gomma riteneva che la garanzia del contratto dovesse essere estesa a tutte le aziende e a tutti i trasferimenti che venivano attuati, "indipendentemente dai motivi per cui non venga firmato o non si intenda firmare un contratto singolo". Diversamente, il Comitato della Siderurgia sosteneva che la nuova convenzione e il contratto tipo dovessero valere solamente per le aziende che ne facessero esplicita richiesta.

Secondo Rocca, pur dovendo rispettare le aziende che si sentivano da esso danneggiate, il contratto tipo era "il massimo sostanzialmente ottenibi-le ora dalla controparte germanica".

Grottanelli scrisse a Rocca l'8 novembre sostenendo che, mentre in un primo periodo dopo l'8 settembre si era agito senza seguire una direttiva univoca, poi si era affermata la convinzione secondo la quale era meglio evitare vendite dal vantaggio illusorio. L'accordo di fine agosto fissava il punto fermo secondo il quale doveva essere garantito il "ripristino" del potenziale economico italiano. Era questo "lo spirito e la moralità dell'accordo". (95)

I problemi sorsero, secondo Grottanelli, con la stesura del contrattotipo, dal momento che l'operazione implicava rischi che nessuna azienda tedesca poteva permettersi di affrontare. Rischi che di conseguenza dove-

<sup>(95)</sup> Grottanelli a Rocca, 8 novembre 1944, in Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 16, f. 13 (e appendici).

vano essere garantiti da un accordo tra i due governi. Data la pessima qualità dell'accordo raggiunto, era allora più opportuno non aggiungere nulla all'accordo tra i due governi.

Sulla questione degli accordi con i tedeschi gli organi del CLN avevano però una diversa posizione: Merzagora in una lettera inviata a Grottanelli il 22 novembre, in riferimento alla lettera inviata da Grottanelli a Rocca, criticava l'operato di entrambi, sostenendo che i tedeschi miravano a dare una veste legale al tentativo di attuare distruzioni e asportazioni, e concludendo che era "meglio subire il fatto bellico compiuto piuttosto che trasformarlo in un accordo consensuale... siamo di fronte ad un freddo piano di distruzione totale". (96)

## Osservazioni conclusive

Molte spiegazioni relative alle vicende che si sono affrontate vanno certamente cercate in Svizzera, cioè nel paese nel quale operavano i rappresentanti dell'industria italiana (e segnatamente gli elettrici), e dal quale negli anni precedenti molti capitali si erano spostati in direzione dell'industria italiana soprattutto del Nord, intrecciandosi con il capitale statunitense che dal primo dopoguerra aveva iniziato a entrare nel settore elettrico.

Nelle holding svizzere, inoltre, si stabilivano gli accordi di cartello che legavano l'industria italiana a quella tedesca così come a quella americana. In Svizzera operava Allen Dulles, il capo dell'OSS che collaborava con esponenti del capitale finanziario tedesco vicini agli organizzatori dell'attentato a Hitler del 20 luglio. Il territorio della Confederazione, in altri termini, era uno dei luoghi nei quali era messa a punto la strategia volta alla conservazione di un apparato produttivo dalle ramificazioni internazionali e alla predisposizione delle condizioni e delle alleanze per la ripresa produttiva dopo la fine della guerra.

Senza voler stabilire meccaniche e superficiali connessioni, è difficile che gli interessi della grande finanza non arrivassero fino a chi pianificava i bombardamenti alleati, né a coloro che potevano decidere sulla difesa dell'industria elettrica italiana. Anche perché la partita giocata in Svizzera non riguardava soltanto la limitazione dei danni di guerra, ma anche la

<sup>(96)</sup> Lettera di Merzagora a Grottanelli, Milano, 22 novembre 1944, in Archivio Insmli, Fondo Merzagora, b. 16, f. 13.

strategia postbellica. Se non si può dimostrare una stretta relazione, in termini generali, fra interessi della grande industria e attività dell'aeronautica alleata, diversi episodi consentono di ipotizzare l'esistenza di ben precisi canali. Ricordiamo un caso che riguarda la maggiore impresa torinese. Quando la Fiat, non senza difficoltà, fu indotta dalle diffuse critiche a iniziare la produzione dei Macchi, gli inglesi bombardarono la linea di montaggio in costruzione e a Torino vi fu chi suggerì "che le bombe erano piovute dal cielo, ma fatte esplodere da terra". (97)

Per concludere possiamo ricordare due vicende, di una persona e di una società, nonché un'operazione di guerra che suggerisce come gli obiettivi dei bombardamenti fossero accuratamente scelti, anche per inviare, volendo, precisi messaggi.

L'ufficio tedesco del RUK che si occupava dell'energia elettrica era composto anche da uomini della Siemens di Berlino e il capo dell'ufficio, il dottor Menge, ebbe stretti rapporti con la Edison, (98) mentre tra le finanziarie che gestivano gli investimenti statunitensi nell'industria elettrica italiana vi era la International Power Securities Co., che aveva prestato "quasi 30 milioni di dollari alla Edison, contro obbligazioni garantite sul patrimonio" della società elettrica e ai cui vertici sedevano i rappresentanti della grande finanza americana e tedesca interessati allo sfruttamento delle risorse idroelettriche italiane. (99) Ma in territorio svizzero anche in campo avverso non mancavano le iniziative, e qualche volta le proteste alleate venivano avanzate anche lasciando da parte i consueti canali diplomatici. Così in una storia ufficiale dell'Esercito svizzero si legge:

"La situazione estremamente delicata in cui venne a trovarsi il nostro paese a causa dell'inizio della guerra aerea totale è stata bene illustrata dal bombardamento di Sciaffusa del 1º aprile 1944 da parte dei bombardieri americani. L'attacco fece quaranta vittime e ingenti danni, e che sia stato effettuato per errore o no, non cambia niente ai suoi effetti. Gli attacchi aerei subiti dalla Svizzera durante la guerra fecero 84 morti e 260 feriti, mentre i danni furono valutati a 65 milioni". (100)

<sup>(97)</sup> Giuseppe D'Avanzo, Ali e poltrone, Roma, Ciarrapico, 1976, p. 335.

<sup>(98)</sup> Enzo Collotti, L'amministrazione tedesca dell'Italia occupata 1943-1945, cit., p. 167-168.

<sup>(99)</sup> M. Fini, Oligarchia elettrica e Resistenza di fronte al problema della difesa degli impianti. Prime considerazioni sul caso della Società Edison, cit., p. 257-259.

<sup>(100)</sup> Hans Rudolf Kurz, Cento anni di Esercito svizzero, Lugano-Porza, Edizioni Trelingue, 1981, p. 160.

Chi volesse sciogliere l'interrogativo relativo all'intenzionalità del bombardamento dovrebbe considerare anche che "il transito sud-nord attraverso la Svizzera per i materiali smantellati in Italia comprendeva il 54 per cento di tutti i trasporti". (101) Un impegno non indifferente che ribadisce la centralità di quanto avvenne nel territorio della Confederazione durante i 600 giorni.

<sup>(101)</sup> M. Rieder, Aspetti economici dell'occupazione tedesca in Italia, cit., p. 290.

# LA RINASCITA DEI PARTITI, LA SVOLTA DI SALERNO E LA QUESTIONE ISTITUZIONALE

#### ALDO A. MOLA

Non è questa la sede per una ricostruzione analitica della riorganizzazione dei partiti in Italia nel corso dell'anno più fosco della seconda guerra mondiale: proposito che, per trovare adeguata realizzazione, richiederebbe spazio anche maggiore di quello dedicatogli nelle numerose sintesi dovute, per esempio, a Simona Colarizi, Carlo Vallauri, Lamberto Mercuri in opere di vasto respiro.<sup>(1)</sup> Né qui ci proponiamo di commentare programmi, dibattiti precongressuali e congressuali, dialettica pubblicistica e vicende dei gruppi dirigenti dei partiti affacciatisi in Italia nel corso del 1942-1943 e per molti versi influenti, se non determinati, sulla vita nazionale nel corso del 1944.

Nostro intento è indicare le modalità assunte dal sistema dei partiti nella rinascita nazionale durante la guerra di liberazione e verificarne l'at-

<sup>(1)</sup> Per profili sommari, oltre a Simona Colarizzi, Storia dei partiti nell'Italia repubblicana, Bari, Laterza, 1994. ID., La seconda guerra mondiale e la Repubblica. Storia d'Italia diretta da G. Galasso, vol. XXIII, Torino, Utet, 1984; S. Lanaro, Storia dell'Italia repubblicana, Marsilio, Venezia, 1992; A. Lepre, Storia della prima Repubblica. L'Italia dal 1942 al 1992, Bologna, Il Mulino, 1993; G. Mammarella, L'Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1993; P. Scoppola, La repubblica dei partiti, Bologna, Il Mulino, 1991 (tutte opere dotate di largo corredo bibliografico), v. Lamberto Mercuri, 1943-1956, in Storia dell'Italia contemporanea, diretta da Renzo De Felice, Napoli, ESI, 1979; Carlo Vallauri, (a cura di), La ricostruzione dei partiti, Roma, Bulzoni, 1977, e dello stesso Autore I partiti italiani da De Gasperi a Berlusconi, Roma, Gangemi, 1994. Più datati - non però nel senso di invecchiati e inutili - rimangono altresì Michele Dipiero (i.e. A. Volpicelli), Storia critica dei partiti italiani, Roma, Azienda Editrice Internazionale, 1946; Giovanni Conti, I partiti politici in Italia, visti nel 1946... visti nel 1953, Roma, Casa Editrice Italiana, 1953; Mario Vinciguerra, I partiti italiani, Bologna, Calderini, s.a. (ma 1955). Rinviamo altresi ad A. A. Mola, "Stato e partiti in Italia 1945-1985" in Storia dell'età presente, a cura di R. H. Rainero, Milano, Marzorati, 1985, p. 823-926.

teggiamento complessivo nei confronti dello Stato: dalla forma istituzionale ai suoi pilastri portanti, a cominciare dalle Forze Armate. Deliberatamente, tralasciamo di occuparci del Partito fascista repubblicano, che richiederebbe uno studio a sé.

Per quanto possa parer superflua, una constatazione preliminare s'impone.

Nel 1944 la sorte degli italiani fu dominata dalla guerra.

Subita dalla maggior parte della popolazione, in quel sesto anno di conflitto europeo (e quinto per il Paese), la guerra venne ancora una volta scelta e voluta da una parte, pur esigua ma certo motivata, degl'italiani: la "cobelligeranza" dichiarata dal governo del Regno d'Italia a fianco delle Nazioni Unite; la difesa contro l'avanzata anglo-americana (e non quella sola) da parte della Repubblica sociale italiana; la resistenza — o lotta di liberazione — organizzata contro i nazifascisti (e non quelli soli) nel territorio nominalmente compreso nella RSI, con varie motivazioni e obiettivi diversi sino a risultati contrapposti.

La guerra risultò incombente sia nell'occupazione (per quanto attenuata e velata) dei 'liberatori' anglo-americani e sia nella presenza tedesca, pur mascherata dietro la discussa legalità della Repubblica sociale italiana (mai assurta a 'legittimità'), in talune zone tradotte in dominio diretto del *Reich* germanico. Tale guerra si concretò in bombardamenti, attentati, rappresaglie, esecuzioni sommarie, detenzioni arbitrarie: insomma nella sospensione delle certezze ordinarie ed in una precarietà di vita quotidiana destinata ad incidere indelebilmente nel fragile tessuto della coscienza nazionale, faticosamente intessuta nei pochi decenni trascorsi dall'unificazione.

Per le dimensioni mondiali assunte dal 1941, la guerra si tradusse in compressione semplificatrice su principi ideali e obiettivi programmatici dei risorgenti partiti, spingendo ad alleanze altrimenti anomale e inimmaginabili; cui nondimeno lungamente corrisposero, sul piano storiografico, oblii opportunistici e forzature interpretative dettate dalla necessità di propaganda contingente e apologia retrospettiva più che da rigorosi intenti critici. (2)

<sup>(2)</sup> Virgilio Ilari, "Interpretazioni e usi politici della Resistenza italiana nel dibattito dei primi anni '90" in Tabu und Geschichte: zur Kultur des Kollektiven erinnerns, a cura di Peter Bettelheim e Robert Streibel, Wien, Picus Verlag, 1994, p. 129-76.

Dopo le conferenze interalleate di Casablanca e di Teheran risultò chiaro che la guerra si doveva concludere con l'annientamento di uno dei due contendenti, ovvero – per la palese disparità di forze – con la distruzione della Germania e dei suoi ultimi alleati, fra i quali, in primo luogo la RSI. Eliminato ogni margine di trattativa, come e più che all'indomani della prima guerra mondiale, la conclusione del conflitto allungò la sua ombra sulla "pace" tutto inglobando in una visione manichea ferma all'antitesi tra nazifascismo e antifascismo (o "democrazie") e disposta, per il già ricordato opportunismo contingente, a classificare come "democratico" anche il totalitarismo stalinistico, gareggiante con il nazismo nella massificazione dell'uomo e nell'eliminazione di ogni forma non solo di pluralismo ma anche di parziale dissenso.

In tale visione, si giunse (persino in sede storiografica) a pretendere fossero "buone" anche le bombe di una delle parti in lotta, per quanto devastanti e atroci ne risultassero gli effetti, oltre qualsiasi apprezzabile necessità bellica; mentre inesorabilmente malvage vennero qualificate le altre, anche se talora servirono a contenere l'altrimenti inarrestabile avanza di uno degli "alleati", dai propositi niente affatto democratici, come poi si vide nei decenni dalla guerra fredda al crollo dell'URSS.<sup>(3)</sup>

Siffatto impoverimento manicheo della capacità di valutare andamento e conseguenze del conflitto in atto gravemente nocque alla dialettica politica affiorante in Italia dopo la caduta del governo Mussolini e la "resa senza condizioni" del 3-8 settembre 1943 (peggiorata dall'"armistizio lungo" del 29 settembre), anche perché s'innestò sulla disputa ideologica, anzi metastorica, circa il significato da attribuire al fascismo, acriticamente incapsulato nella formula, tanto suggestiva quanto opaca, di "ventennio di dittatura": ghirigoro sbrigativo, del tutto incapace di spiegare la complessità dell'età fascista e a far comprendere gli interessi vitali in gioco nella stagione postarmistiziale, troppo a lungo protratta, sino alla firma

<sup>(3)</sup> Tra i molti saggi che negli ultimi due anni hanno riaperto la discussione sui metodi bellici impiegati dagli anglo-americani v. Eric Morris, La guerra inutile. La campagna d'Italia, 1943-1945, Milano, Longanesi, 1993. Va peraltro rilevato che i "crimini di guerra commessi dai vincitori" (su cui v. una acuta nota di Roberto Ciuni in "Il giornale", Milano, 31 dicembre 1994: ma dello stesso autore v. altresì L'Italia di Badoglio. Storia del Regno del Sud, Milano, Rizzoli, 1993), malgrado una sorta di "viatico" della storiografia anglo-americana, non sono stati ancora assunti al centro di una revisione critica, né di una ricerca sistematica capace di ridimensionare il preteso obbligo di gratitudine nei riguardi dei vincitori. Per un ulteriore approfondimento v. Gianni Oliva, I vinti e i liberati. 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945. Storia di due anni, Milano, Mondadori, 1994.

del trattato di pace sottoscritto da Alcide De Gasperi a Parigi il 10 febbraio 1947: tre anni e sei mesi dopo la "resa" e venti mesi dopo la fine della guerra in Europa.

La guerra ingenerò una profonda e per molti versi indelebile lacerazione in un Paese che aveva saputo affrontare e superare con tutt'altra unitarietà le prove del 1915-18. Proprio a causa dell'esasperante lentezza dell'avanzata anglo-americana lungo la penisola e per via del mancato sbarco "alleato" in una qualsiasi regione dell'Italia settentrionale, nell'estate 1944 si acuirono differenze e contrapposizioni fra città e campagna, tra pianura e montagne, fra la spettrale "normalità" della RSI e l'anomalia, non esente da arbitri e violenze, di lotta partigiana e "zone libere". (4)

Sospinta nell'abisso di una guerra senza prigionieri — o che sempre più di rado sentiva il bisogno o l'opportunità di farne, come poi si vide nella stretta finale dell'aprile 1945 — lacerata tra minoranza in armi e generalità di cittadini, anelanti alla sopravvivenza, l'Italia subì insomma una semplificazione che si ripercosse pesantemente anche sui partiti politici, di per se stessi profondamente difformi.

In forzata sintesi, questi ultimi possono essere suddivisi in partiti vecchi, vecchi partiti, partiti nuovi, nuovi partiti e movimenti in cerca di più netta configurazione dottrinale e organizzativa.

Vecchi erano i socialisti, la cui riorganizzazione procedette con ritmo inverso all'urgenza dei tempi, nella certezza – confortata dalle prime verifiche elettorali – della persistenza di una vasta adesione popolare; e quanti dettero vita alla Democrazia del lavoro: un "laburismo italiano" volto a conciliare matrici e tendenze un tempo contrastanti.

Ne erano esempio Ivanoe Bonomi, già socialista riformista, poi liberaldemocratico, già ministro della Guerra nell'ultimo governo Giolitti e quindi presidente del Consiglio a sua volta; Meuccio Ruini, liberaldemocratico radicaleggiante; e molti altri eredi della dirigenza che aveva perduto nel diretto confronto col fascismo perché già nel 1922-1926 aveva mostrato di poter contare, sì, su un alto numero di leaders ma non su altrettanto vasto seguito elettorale.

Vecchio, s'è detto, risultava altresì il Partito socialista italiano (a parte alcuni spezzoni di "unità proletaria"), la cui dirigenza perveniva quasi

<sup>(4)</sup> È il caso, ben noto, della deprecata distruzione dell'abbazia di Montecassino: esempio emblematico di una certa concezione della condizione della guerra, soprattutto da parte britannica.

al completo da antefascismo, esilio, ed emarginazione (anche nella forma di carcerazione e confino di polizia) e registrava, quindi, una sensibile divaricazione rispetto alla dinamica politico-sociale vissuta dal Paese il cui regime dominante in fasi e con motivazioni disparate aveva attratto e assorbito tanta parte degli avversari originari: sindacalisti, socialriformisti e persino un nemico dichiarato, a lungo esule in Francia, quale Arturo Labriola. Se persisteva un vasto elettorato potenzialmente socialista - come poi emerse nelle consultazioni amministrative e politiche del 1946 proprio la dirigenza di un'area partitica solo dal regime temporaneamente sottratta a dispute laceranti e a ricorrenti scissioni, compresa quella in esilio e detenuta, che pure aveva vissuto le esperienze della guerra di Spagna e l'altalena di voltafaccia della Terza Internazionale dalla lotta contro "socialfascisti" e trotzkisti alla "linea Dimitrov" dei fronti popolari e al revirement seguito al patto Ribbentrop-Molotov (o Hitler-Stalin, più realisticamente), s'era infine appiattita nel "patto di unità d'azione", reiterato proprio quando, con il crollo del fascismo, per il socialismo s'era aperto lo spazio per una via del tutto autonoma, nettamente opposta al totalitarismo sovietico e capace di far valere i contenuti libertari e democratici della tradizione socialista italiana, ancorata a figure inequivoche, da Pisacane ad Andrea Costa, Turati, Bissolati...(5)

Meno inchiodati alle posizioni dell'antefascismo e nondimeno vecchi partiti erano la Democrazia Cristiana e il Repubblicano Italiano, che riaffiorarono dal passato con fisionomia pressoché identica a quella assunta nella fase immediatamente precedente l'eclissi delle libertà politiche. Entrambi – e più la DC che il PRI – registravano tuttavia un significativo arricchimento e ringiovanimento dei loro quadri e degli aderenti. La Democrazia Cristiana, in particolare, si poté avvalere del cospicuo concorso del laicato cattolico: soprattutto la FUCI e l'Azione Cattolica, recanti linfa e un vastissimo personale cresciuto a diretto contatto con l'evoluzione del paese e potenzialmente pronto ad assumere pubbliche responsabilità. La DC si poteva concedere di rimanere "vecchia" soprattutto nella "delega" tacitamente conferita alla Chiesa per assicurarle reclutamento di quadri prepartitici e lievitazione del consenso. Su altro versante la DC già si disponeva ad accogliere e a restituire in posizioni dirigenziali eminenti quanti,

<sup>(5)</sup> Di tale complessità tentò una sintesi storica lo stesso I. Bonomi in Diario di un anno, giugno 1943 - 10 giugno 1944, Milano, Garzanti, 1947. Di Bonomi si veda il profilo in Dizionario biografico degli Italiani, dovuto a Luigi Cortesi, del quale v. altresì Il socialismo italiano tra riforme e rivoluzione. Dibattiti congressuali del PSI, 1892-1921, Bari, Laterza, 1969.

affermatisi durante il fascismo alla guida dell'economia (banca, grande industria, apparati pubblici...) necessitavano di avallo e rilegittimazione democratica.<sup>(6)</sup>

La pregiudiziale istituzionale, rigidamente prevalsa nel Partito Repubblicano e impostasi quale prioritaria rispetto alle variegazioni propagandistiche in esso affioranti, anche per stimolo dialettico con "Giustizia e Libertà" (il "socialismo mazziniano", per esempio) si sommò, nel farvi prevalere i requisiti più "vecchi", al mancato superamento dei confini regionali tradizionali quanto a territorio di radicamento effettivo. (7)

Sulla qualità di "partito nuovo" attribuitasi dal PCI dall'inizio della lotta di liberazione (con maggiore incisività dall'arrivo di Togliatti in Italia nel marzo 1944) esiste una copiosa letteratura. Non sempre però è stato posto nella debita evidenza il fatto che proprio le dimensioni rapidamente raggiunte dall'organizzazione "di massa" diluirono la pregnanza ideologica originaria, ponendo le premesse per una non facile "composizione" tra marxismo, cristianesimo sociale, riformismo e liberismo progressista e generiche attese di riforme, spesso a carattere messianico.

"Nuovo partito" era quello d'Azione, sorto nell'estate 1942 dalla convergenza di militanti di "Giustizia e Libertà", liberalsocialisti, liberaldemocratici e crociani che interpretavano a quel modo la storia come pensiero e come azione. (8) Da Carlo Rosselli esso trasse la sua più profonda ragione di novità: il proposito di superare l'antitesi fascismo-antifascismo muovendo oltre il regime, mentre la generalità degli altri partiti rimaneva ferma

<sup>(6)</sup> Tra le numerose opere sul socialismo tra resistenza e dopoguerra v. P. Amato, Il PSI tra frontismo e autonomia, 1948-1954, Cosenza, Lerici, 1978; P. Emiliani (i.e. V. Magnani), Dieci anni perduti. Cronache del socialismo 1943-1953, Pisa, Nistri-Lischi, 1953; L. Faenza, La crisi del socialismo in Italia, 1946-1960, Bologna, Alfa, 1967; F. Taddei, Il socialismo italiano del dopoguerra. Correnti ideologiche e scelte politiche. 1943-1947, Milano, Angeli, 1984. Fonte di fondamentale rilievo rimangono i Diari, 1943-1971 di Pietro Nenni, Milano, SugarCo, vol. 3, 1981-83. Modesto l'apporto critico recato da Z. Ciuffoletti-M. Degl'Innocenti-G. Sabbatucci, Storia del PSI, Bari, Laterza, vol. 2, 1992-93, la cui pubblicazione, che doveva coincidere col centenario del partito, ne vide invece la dissoluzione.

<sup>(7)</sup> Oltre ai classici G. Andreotti, De Gasperi e il suo tempo, Milano, Mondadori, 1956; Leo Valiani, L'Italia di De Gasperi, 1945-1954, Firenze, Le Monnier, 1982; P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, Bologna, Il Mulino, 1977, v. C. Falconi, La chiesa e le organizzazioni cattoliche in Italia, 1945-1955, Torino, Einaudi, 1956.

<sup>(8)</sup> V. Elena Aga Rossi, Il partito repubblicano. Il movimento Giustizia e Libertà e il Partito d'Azione, Bologna, Cappelli, 1979 e A. Parisi-A. Varni, Organizzazione e politica del PRI: 1946-1984, Bologna, 1985.

nel preporre l'antifascismo quale caposaldo della propria identità così condannandosi, in molta parte, ad attuarsi su posizioni antefasciste.

Modesta incidenza sul corso politico, al di là dell'appariscenza di talune personalità, ebbero infine la galassia dei "liberali" – denominazione troppo generica e polivalente per fungere da distintivo partitico: e bene lo intese Benedetto Croce, fermamente contrario all'organizzazione dell'"idea liberale" in "partito" – la miriade di movimenti e micropartiti imperniati su questo o quel notabile: attivissimi nella produzione di "manifesti", "statuti" e programmi, quanto incapaci di inserirsi da protagonisti nella crisi in atto.<sup>(9)</sup>

La pleiade dei partiti — sia membri del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale, sia estranei ad esso e ad altri analoghi patti o "cartelli" interpartitici — si trovò infine a fare i conti con il "vuoto" fatto segnare dallo scioglimento del PNF: operazione troppo drastica per non risultare artificiosa e in stridente contrasto con la realtà del Paese, tanto da tradursi in vantaggio indiretto per il Partito Fascista Repubblicano, creato a supporto della Repubblica Sociale Italiana e destinato a monopolizzare per decenni l'immagine e la tradizione del "fascismo", contro ogni verità storica, riportandolo all'attesa mistica del "ritorno alle origini" e della più volte promessa "seconda ondata". (10)

La guerra condizionò l'evoluzione del sistema partitico italiano, imponendogli cadenze — per esempio dimissioni e avvento di governi: quindi su un terreno qualificante — eterodirette o, se si preferisce, la cui soluzione dipendeva dal consenso degli anglo-americani e (in minor misura) dell'URSS assai più che dalle volontà dei partiti medesimi. In tal modo veniva ricordato agli italiani il loro status di vinti, arresisi "senza condizioni". Va anzi osservato che nel corso del 1944, anziché attenuarsi, tale subordinazione si accentuò, sino a precipitare nel niente affatto mascherato contrasto tra capo dell'esecutivo e Comitato Centrale di Liberazione Nazionale

<sup>(9)</sup> V. al riguardo E. Lussu, Sul Partito d'Azione e gli altri, Milano, Mursia, 1961; Giovanni De Luna, Storia del Partito d'Azione, Milano, Feltrinelli, 1982 e Lamberto Mercuri, La crisi del partito d'Azione: febbraio 1946, Roma, Quaderni della FIAP, 1977. Sempre utili Giuliano Pischel, Cosa è il partito d'Azione, Milano, Tarantola, 1945 e Augusto Nonti, Realtà del partito d'Azione, pref. di Aldo A. Mola, Cuneo, Araba Fenice, 1993 (1\* ed. Torino, Einaudi, 1945).

<sup>(10)</sup> A. Ciani, Il partito liberale da Croce a Malagodi, Napoli, ESI, 1958; Sandro Setta, Croce, il liberalismo e l'Italia post-fascista, Roma, Bonacci, 1979. Sulla pletora di micropartiti tra guerra e dopoguerra v. Lamberto Mercuri, "I partiti alla vigilia delle elezioni del 1946" in Storia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1974, p. 789 e sg.

in occasione della crisi dalla quale nacque il secondo governo Bonomi: alleggerito da quegli otto "ministri senza portafoglio" che nella compagine insediata il 18 giugno (a tale riguardo modellata su quella già presieduta da Badoglio a Salerno dal 22 aprile 1944) rappresentavano una sorta di "commissariamento" della rinascita nazionale.<sup>(11)</sup>

Proprio perché in massima parte provenienti da carcerazione, confino ed esilio (era il caso dello stesso Alcide De Gasperi, durante il regime "rifugiato" sotto l'ala protettrice della Città del Vaticano, donde trasse di che vivere; e di personaggi quali Carlo Sforza, Giuseppe Saragat e Palmiro Togliatti) quei "ministri-commissari" avevano evidenziato il vincolo della dipendenza italiana da direttive esterne in domini nei quali l'assoluta sovranità non era mai stata (o mai era apparsa né era stata considerata) intaccata. Sicché proprio il cammino della ricostruzione li rendeva ormai superati e inopportuni.

Tra i riflessi più rilevanti, sul lungo periodo, di tale subordinazione andrà meglio approfondito il mutamento intervenuto nel quadro dei riferimenti culturali e ideologici al quale la classe politica italiana attinse nel corso della lotta di liberazione – con più evidenza dal 1944, cioè dopo la liberazione di Roma già gravata di significati simbolici - e nella successiva ricostruzione. Se agli albori del Risorgimento nazionale Francia e Germania avevano avuto un ruolo preminente nella formazione ideale e nell'ispirazione dell'azione di governo della dirigenza italiana e il piccolo Belgio aveva finito per esercitare un'influenza in taluni momenti persino superiore a quella di Stati Uniti d'America e Gran Bretagna, (12) dalla Russia degli Zar poco si era ritenuto di dover apprendere, se non gli aneliti libertari e le rivendicazioni di esuli e utopisti voltisi all'Occidente, Ora, invece, erano gli USA e il Regno Unito a far da modello mentre l'URSS diveniva a sua volta oracolo suggestivo anche per "ex fascisti" che non ignoravano le solide relazioni economiche e le assonanze ideologiche talora baluginanti durante il regime mussoliniano. Per contro tutto ciò che sapesse di Germania ora veniva respinto come barbarico e odioso. Per

<sup>(11)</sup> Per un ampio profilo v. Pietro Ignazi, Il polo escluso, Bologna, Il Mulino, 1989; Giano Accame, Socialismo tricolore, Novara, Editoriale nuova. V. altresì Franco Franchi, Caro nemico, Roma, Settimo Sigillo, 1990.

<sup>(12)</sup> Per un inquadramento generale delle forme del potere in Italia Giuseppe Galasso, Storia del potere in Italia, 1848-1967, Firenze, Vallecchi, 1967; Giuseppe Galasso, Potere e istituzioni in Italia, Torino, Einaudi, 1974; Roberto Ruffilli (cura di), Cultura politica e partiti nell'età della Costituente, Bologna, Il Mulino, 1979 e, per il dibattito sui CLN, Guido Quazza, Resistenza e storia d'Italia, Milano, Feltrinelli, 1976.

convincersene, anche Benedetto Croce — che nel 1914-1915 aveva saputo resistere alle strumentalizzazioni germafobe dell'interventismo massimalistico — s'immergeva nella lettura dei Nibelunghi. Hitler e il nazismo furono assunti quali lenti attraverso le quali leggere, con distorsione destinata a pesare sul lungo periodo, l'intera storia della Germania e della sua cultura, enfatizzandone una sorta di destinazione al totalitarismo razzistico e una condanna tanto drastica quanto integrale e durevole. (13)

Non meno grave e certo più sorprendente è l'ostracismo riservato alla Francia sull'orizzonte della cultura politico-partitica italiana. Nel 1943-1944 si sommarono in un viluppo apparentemente indistricabile e insormontabile gli umori misogallici del regime fascista (rinfocolati dalla gara per la parità navale non meno che da rivendicazioni territoriali riecheggianti spunti protorisorgimentali, lungamente coltivate dopo l'unificazione nazionale) con l'avversione degli antifascisti nei confronti di un popolo mostratosi anche troppo corrivo a riconoscersi nel maresciallo Pétain: collaborazionismo con il quale la storiografia francese ha stentato a fare i conti senza residue remore. Il rinascente sistema partitico italiano nel 1944 non aveva, o ritenne non avere, molto da apprendere e da riproporre dalle esperienze vissute dall'Europa continentale nell'ultimo ventennio: non dai "fronti popolari", improponibili mentre le sinistre miravano alla collaborazione con cattolici e moderati; né, dai blocchi clerico-conservatori fioriti in Austria e Baviera prima dell'avvento del nazismo ma ora inconcepibili, mentre le forze di centro-destra offrivano patenti di democrazia all'estrema sinistra.(14)

Nei confronti del passato prossimo ebbe dunque luogo una vasta opera di rimozione, a tutto vantaggio della predilezione per certo esotismo, tanto più suggestivo perché dai piedi solidamente piantati nella mancanza di informazione e nel mito. Valga, per tutti, il caso dell'URSS, giunta

<sup>(13)</sup> È nota, in particolare, l'influenza esercitata dal modello costituzionale belga sullo Statuto Albertino (v. Carlo Ghisalberti, Storia costituzionale d'Italia, 1849-1948, Bari, Laterza, 1974, v. altresì Antonino De Francesco, "Ideologie e movimenti politici" in S. Sabbatucci-V. Vidotto, Storia d'Italia. Le premesse dell'unità, Bari, Laterza, 1994, p. 224 e sg.

<sup>(14)</sup> Componente essenziale di tale condanna senz'appello fu, come è noto, la corresponsabilità con la persecuzione antisemitica, su cui v. Michael R. Murrus, L'olocausto nella storia, Bologna, Il Mulino, 1994. In Essere obreo il rabbino capo della Comunità israelitica italiana, Elio Toaff, ha dichiarato di aver sempre evitato anche solo di sorvolare la Germania nel dopoguerra (Milano, Bompiani, 1994), quale estremo rifiuto di qualsiasi 'contatto' con la terra dell'olocausto.

ad essere accettata quale modello di democrazia popolare anche da parte di chi non aveva né poi avrebbe fatto mistero del proprio anticomunismo.<sup>(15)</sup>

Il corso del 1944 risultò insomma contrassegnato, per quanto attiene i risorgenti partiti italiani, da semplificazioni ed esasperazioni deformanti, oltreché dall'impoverimento delle proprie fonti ispiratrici, anche perché – come più oltre vedremo – venne rimessa in discussione la fondazione stessa dell'unificazione nazionale e fu sottoposto ad aspra revisione il Risorgimento, quanto meno nel suo approdo storico: monarchia rappresentativa assicurata all'Italia dalla dinastia sabauda.

In tale scenario possono essere meglio comprese le conseguenze politiche di lungo periodo di taluni passaggi nodali della vicenda partiticoistituzionale di un anno, quale il 1944, aperto da due manifestazioni di
rottura politico-istituzionale col passato: a Bari e a Venezia. Nel congresso dei CLN di Bari, a fine gennaio come è noto per motivi non ancora
del tutto chiariti anche il più autorevole rappresentante della dirigenza
lealistica, Benedetto Croce, si scagliò con inusitata asprezza contro il sovrano in carica, appoggiando senza esitazioni l'ordine del giorno zichiedente l'immediata abdicazione di Vittorio Emanuele III, propugnata dal
Collare dell'Annunziata Carlo Sforza in un intervento "violento e pieno di
insulti all'indirizzo del Re", come sintetizzò l'aiutante di campo, Paolo Puntoni. (16) Eppure, proprio come osservava quest'ultimo, "gli alleati, ma soprattutto gli inglesi, nella loro azione perseguivano un fine molto chiaro; servendosi
di uomini che potevano stare alla pari dei vari Buffarini e Farinacci, volevano

<sup>(15)</sup> Era questa, come oltre ripetiamo, la deduzione più rilevante sul piano locale dell'alleanza tra USA, Regno Unito e URSS, su cui Giancarlo Giordano, Storia della politica internazionale, 1870-1992, Milano, Angeli, 1994, p. 258 e sg.). Per un approfondimento alla posizione internazionale dell'Italia e dei ristretti margini della sua autonomia decisionale v. Luigi Rossi, Gli Stati Uniti e la "provincia" italiana, 1943-1945. Politica ed economia secondo gli analisti del servizio segreto americano, Napoli, ESI, 1990; Rosaria Quartararo, Italia e Stati Uniti. Gli anni difficili, 1945-1952, ivi; 1986. (15) V. per tutti il caso di Edgardo Sogno, Il falso storico dell'antifascismo comunista, Bologna, Analisi, 1994. V. altresì Sergio Cotta, Quale Resistenza, Milano, Rusconi, 1977.

<sup>(16)</sup> P. Puntoni, Parla Vittorio Emanuele III, intr. di Renzo de Felice, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 202. Sulle traversie della Corona durante la guerra di liberazione v. il documentato Massimo De Leonardis, "La Gran Bretagna e la monarchia italiana. 1943-1946" in Storia contemporanea, 1981, p. 57-134 (e, dello stesso, La Gran Bretagna e la resistenza partigiana in Italia, 1943-1945, Napoli, Guida, 1988), nonché Domenico De Napoli - D. Ratti - S. Bolognini, La resistenza monarchica in Italia, 1943-1945, Napoli, Guida, 1985.

annientare questo Paese perché non potesse più risorgere al rango di grande Potenza". E poiché, unici interlocutori dei vincitori rimanevano il Re e il governo che aveva impegnato l'Italia al rispetto delle condizioni armistiziali, era altrettano evidente il danno che alla sua credibilità e alla sua ricostruzione veniva inferto da qualsiasi diminutio della autorevolezza della Corona, insidiata quale cardine della vita istituzionale, quanto più alla richiesta di abdicazione di Vittorio Emanuele III si accompagnavano le ipotesi più disparate e statutariamente strampalate sulla successione: che i ciellenisti raccolti a congresso in Bari intendevano riservare non già al Principe di Piemonte (a danno del quale veniva utilizzata la sistematica denigrazione orchestrata dalle frange eversive del passato regime fascista e della neonata Repubblica sociale) bensì al Principe di Napoli, di appena sette anni, sotto tutela di un reggente in forme non previste dallo Statuto (lo stesso presidente del Consiglio, come il Maresciallo Badoglio più avanti nel tempo si premurò di comunicare al Re). (17)

L'impennata velatamente antidinastica esplosa nelle file dei moderati al Sud era speculare al sanguinoso regolamento di conti in corso al Nord nei ranghi del fascismo repubblicano e socialista. Le sentenze capitali pronunziate dalla Corte straordinaria a carico dei gerarchi del Gran Consiglio colpevoli di aver esercitato i propri poteri e in parte tradotti dinanzi al plotone di esecuzione (compreso il senatore De Bono, in spregio alle prerogative riservategli dal laticlavio) a Verona riecheggiavano le nuove "tavole" del fascismo, così come nel Mezzogiorno il ritorno alla normalità si accompagnava, paradossalmente, all'instaurazione di "tribunali straordinari", quale l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo: stravaganza pseudogiuridica (del resto reiterata nel corso della Repubblica in altre forme e ad altro proposito), incaricata di percorrere con sentenze sommarie il dibattito politico e la più matura riflessione storica, proprio per forzare l'uno e l'altra a fungere da durevole avallo per provvedimenti non di rado aberranti, "non soltanto inumani ma addirittura contrari al diritto" (come osservò il citato Paolo Puntoni) per l'introduzione e l'applicazione retroattiva di principi e norme di cui indagati e condannati non

<sup>(17)</sup> L'indignazione del sovrano è testimoniata anche da P. Puntoni, op. cit. Il Maresciallo Badoglio cercò tuttavia di prospettare la soluzione – formalmente antistatutaria – quale ipotesi non sua ma di altri ambienti monarchici. Sulla vicenda rinviamo ad Aldo A. Mola, "Corona, governo, classe politica nella crisi dell'estate 1943" in AA.VV., L'otto settembre quarant'anni dopo, Atti del convegno internazionale di Milano, 7-8 settembre 1983, Roma, Ministero della Difesa, 1985.

avevan potuto tener conto, proprio perché insussistenti all'epoca dei "fatti" loro imputati dagli "epuratori". (18)

I mesi successivi al Congresso di Bari non concorsero a rasserenare gli animi né a concedere spazio a quanti già additavano la necessità di guardare, oltre che alla guerra, alla riconciliazione nell'interesse supremo della Patria. Tra fine marzo e metà aprile la radicalizzazione della lotta politica e la sua degenerazione in guerra civile subirono una netta accelerazione. L'attentato di via Rasella a Roma (23 marzo), col seguito della prevista immediata rappresaglia germanica, consentì ai tedeschi di fare quanto altrimenti mai avrebbero potuto: inchiodare davanti al plotone d'esecuzione centinaia di prigionieri politici e di militari, altrimenti bene o male tutelati dalle convenzioni di Ginevra, causò l'annientamento del nucleo di un possibile "partito nazionale" imperniato su Giuseppe Cordero di Montezemolo, capo del fronte clandestino di resistenza fedele al Re. (19)

Più che ai germanici e alla RSI la sua eliminazione giovò agli estremisti di sinistra, decisi a scatenare una guerra senza quartiere non solo contro i nazifascisti ma anche contro il cosiddetto "blocco reazionario" arroccato attorno a Vittorio Emanuele III e al maresciallo Badoglio. I tedeschi anzi, in tutti i Paesi occupati si prefissero di tenere aperti canali di comunicazione diretta con ambienti dell'opposizione.

Anche a tale scopo serbarono in ostaggio, anziché eliminarli, autorevoli uomini politici che a tutta prima apparivano nemici irriconciliabili, come il socialista francese Léon Blum. E lo stesso poi fecero anche con Ferruccio Parri nella fase conclusiva della guerra.

Se non otteneva di sospingere le grandi masse all'iniziativa contro gli occupanti, bensì, semmai, le retrocedeva verso la più strenua difesa della sopravvivenza quotidiana e un attendismo intriso di avversione verso qualsiasi ideologia o politica, (20) la rappresaglia riuscì invece a sfoltire drasticamente il ventaglio delle forze partitiche e a sbilanciare a sinistra l'asse del CLN. Una ulteriore spallata in questo senso venne dall'assassinio di Giovanni Gentile (15 aprile 1944): nuovo passo sulla via della radicalizzazione della guerra civile, proprio perché annientava fisicamente

<sup>(18)</sup> Lamberto Mercuri, L'epurazione in Italia, 1943-1948, pref. di A. A. Mola, Cuneo, L'Arciere, 1988.

<sup>(19)</sup> Sulla sua breve evoluzione v. Domenico De Napoli, Il movimento monarchico in Italia dal 1945 al 1954, Napoli, Loffredo, 1980.

<sup>(20)</sup> V. al riguardo Renzo De Felice, Mussolini l'alleato, La guerra civile, 1943-45, Torino, Einaudi, 1995.

chi s'era sempre adoperato per tenere la vita intellettuale al di sopra della contesa ideologico-partitica (tanto più se armata) e lasciare intravvedere solo "soluzioni finali", il bagno di sangue. (21)

A quel punto – quasi manifestazione dell'onnipotenza di una forza capace di placare le tempeste da essa medesima scatenate – ebbe luogo l'ingresso del PCI nel secondo governo Badoglio: salutato come prova di grande realismo anche da parte di quel Benedetto Croce che di realismo (e meno ancora di lealismo) sino a quel momento non ne aveva date molte.

Nelle poche settimane del secondo governo Badoglio (22 aprile-18 giugno 1944) si giocò la fase decisiva della partita iniziata con la preparazione del rovesciamento del governo Mussolini, proseguita con l'armistizio dell'8 settembre e conclusa il 2-3 giugno 1946 con la vittoria dell'opzione repubblicana nel referendum istituzionale.

Insieme con la forma dello Stato essa aveva per posta il controllo diretto dei partiti su ogni aspetto dei poteri istituzionali e dell'amministrazione chiamata a servirli (o esercitarli). In vista di tale obiettivo la
eliminazione della monarchia risultava prioritaria e determinante. Identico era però anche — e non poteva non esserlo — l'intento di quanti, tra
i vincitori, avevano tutto l'interesse a declassare l'Italia da (aspirante) grande
potenza a "provincia" di un sistema politico internazionale, nel cui ambito sarebbe stata decisa la sorte delle colonie acquisite dal Regno prima
dell'avvento del fascismo (capitolo, quest'ultimo rimasto aperto sino al
1949-50 e che meriterebbe una trattazione a sé).

Tra i partiti presenti nel CLN, scontata la netta ostilità di socialcomunisti e azionisti verso la Corona, anche democristiani e, in forme più involute, democratici del lavoro e liberali con atteggiamento severamente critico riguardo al passato, mirarono a ostentare la propria estraneità all'avvento del governo Mussolini e del regime, attraverso l'unica via praticabile, anche se lastricata di menzogne: il suo addebito alla Corona, precisamente a Vittorio Emanuele III, in quanto sovrano in carica nel 1922, ma anche al principe ereditario, Umberto, a loro avviso colpevole (come con maggior foga veniva ripetuto da socialcomunisti e azionisti) di non essersi mai pubblicamente dissociato da un regime nei cui riguardi, invero, era impensabile un qualsiasi antagonismo da parte di chi doveva contenersi a considerarlo accetto a Camere e Paese. Un passaggio particolar-

<sup>(21)</sup> È quanto emergeva dai propositi di Concetto Marchesi sul quale v. Luciano Canfora, La sentenza, Palermo, Sellerio, 1985.

mente aspro del dibattito sulle collusioni tra istituzioni e fascismo venne segnato dall'intervista rilasciata dal Principe di Piemonte a un corrispondente del "Times", nella quale – quando ormai Vittorio Emanuele III aveva accettato di conferire al figlio i poteri luogotenenziali, ad avvenuta liberazione di Roma – Umberto fece rilevare che "nessuna voce si era levata a protestare contro le decisioni del Duce": dichiarazione che sollevò, tra altri, lo sdegno di Benedetto Croce, corrivo a liquidare come "indegno" anche il comportamento a suo tempo tenuto dal Senato, di cui pure era membro autorevole e nel quale solo dal 1928 aveva fatto registrare peraltro contenuti dissensi. (22)

La disputa non aveva carattere meramente storiografico, bensì, connettendosi con i propositi epurativi agitati dallo schieramento antimonarchico, si traduceva nell'autosubordinazione dei moderati. Per recuperare credibilità e distinguersi dal proprio stesso passato costoro avallavano una costruzione accusatoria destinata a ricadere sul loro stesso capo. Solo per opportunismo contingente infatti, l'estrema sinistra evitava di ricordare che del governo Mussolini avevan fatto parte in primo tempo anche gli esponenti della composita area liberale, i demosociali del duca Giovanni Colonna di Cesarò e alcuni esponenti del Partito popolare italiano: i cui parlamentari si erano compattamente schierati a favore del sostegno del governo sino a quando Mussolini stesso aveva preferito liberarsene per separare i fiancheggiatori (assorbiti nel "listone" o in vario modo appagati) dagli oppositori aperti. (23)

Senza entrare analiticamente nel merito dell'epurazione, ci limitiamo ad osservare che nel quadro complessivo della lotta politica, assunse un peso determinante per la sorte delle istituzioni il Decreto Luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944. Abrogata la promessa elezione di una nuova Camera dei Deputati entro quattro mesi dal termine della guerra,

<sup>(22)</sup> Un giudizio meno sfavorevole di quello sentenziato su altri sovrani esprime a proposito di Umberto II, sin da Luogotenente, Denis Mack Smith, I Savoia Re d'Italia, Milano, Rizzoli, 1990. Manchiamo tuttavia di una biografia scientifica dell'ultimo sovrano, sul quale v. Gigi Speroni, Umberto II. Il dramma segreto dell'ultimo Re, Milano, Rusconi, 1992. Più equilibrata la prospettiva storica del forzatamente sintetico Pierre Miquel, Gli ultimi re d'Europa, Milano, Rizzoli, 1994.

<sup>(23)</sup> Come è noto, Mussolini avrebbe volentieri incluso nel listone anche noti e fedeli "giolittiani" e prospettò al loro leader, quale contropartita, la nomina a presidente del Senato: offerta declinata dall'anziano statista il cui "listino" tuttavia si dichiarò apertamente in lizza non contro il "listone" mussoliniano ma per il riparto della quota di seggi rimanenti dopo l'assegnazione di quelli destinati al prevedibile vincitore.

demandò la determinazione delle "forme istituzionali dello Stato" a un'assemblea costituente da eleggere "dopo la liberazione del territorio nazionale". In tal modo, proprio dopo l'ingresso in Roma e lo sbarco anglo-americano in Normandia, quando la vittoria delle Nazioni Unite sui nazifascisti risultava pressoché certa e in tempi così ravvicinati da non conferire peso vincolante all'URSS, quanto meno sui destini dell'Europa centro-occidentale, le forze moderate rinunziavano a far perno sulla monarchia, abbandonata al suo destino tantoché d'ora innanzi ministri e sottosegretari anziché secondo la tradizione statuaria, avrebbero giurato "sul loro onore di esercitare le loro funzioni nell'interesse supremo della nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'assemblea costituente, atti che comunque pregiudicassero la soluzione della questione istituzionale". (24)

Dal canto suo il Principe avrebbe firmato i Decreti come "Luogotenente generale del Regno" e non "del Re", con prima e già eloquente infrazione della tregua istituzionale giacché tale formula faceva scomparire la figura del sovrano a vantaggio di quella della sovranità: e, con la promessa elezione della costituente accettava di farne depositaria la nazione o, come poi si disse, il "popolo".

Secondo e non meno grave vulnus alla continuità dello Stato venne inferto con l'emanazione del D.L.L. n. 159 del 27 luglio 1944 sulle sanzioni contro il fascismo. Istituita un'Alta Corte di Giustizia, formata da "alti magistrati" e "altre personalità di rettitudine intemerata", (25) questa avrebbe giudicato anche i "membri di Assemblee legislative" (senatori compresi dunque) o di enti ed istituti che con i loro voti o atti avessero contribuito "al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra".

Solo un residuo riguardo per la "non responsabilità del Re", inequivocabilmente sancita dallo Statuto, impedi che, in contrasto con quanto irruentemente chiesto dal sedicente conte Sforza oltreché da socialisti, azionisti e molti comunisti, anche Vittorio Emanuele III e lo stesso Luogote-

<sup>(24)</sup> Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151 per la scelta della forma istituzionale con vincolo di giuramento da parte dei Ministri e Sottosegretari di non compiere atti che pregiudichino la questione istituzionale. Se ne veda il testo in Niccolò Rodolico-Vittorio Prunas-Tola Libro azzurro sul "referendum" 1946 (documenti e notizie), Torino, Ed. Superga, 1953. Per un repertorio della legislazione "umbertina" v. LEX (Legislazione italiana), Le leggi luogotenenziali, 8 settembre 1943 - 31 dicembre 1944, Torino, Itet, 1945.

<sup>(25)</sup> Rimane fondamentale al riguardo Spartaco Cannarsa, Dal fascismo alla repubblica. Il Senato: agonia, morte e rinascita, Roma, "La politica parlamentare", 1962.

nente venissero subito inclusi nelle categorie da sottoporre a processo epurativo. Non ne scamparono, invece, i senatori del regno.

Sin dal 7 agosto 1944 Sforza ne denunziò infatti 309 su 426 all'Alta Corte, chiedendone destituzione e condanna. Ripartiti in sei classi, secondo il grado di responsabilità che l'accusatore ritenne di addebitare malgrado la genericità e poi comprovata inconsistenza dell'epurazione, quei patres, che pur rappresentavano, per molti aspetti, il meglio della vita pubblica, economica, intellettuale ed artistica del Paese si trovarono politicamente impediti e costretti a salvaguardare, con il rango e gli averi, la propria stessa persona, senza poter svolgere il ruolo di nucleo del "partito nazionale" di cui l'Italia aveva necessità per avviare la ricostruzione non già negli steccati della rissa partitica, ma all'insegna della riconciliazione e della tutela degli interessi generali permanenti. Questo era però quanto non si voleva da parte di chi, nominati consultori nazionali alcuni senatori (tra i quali Croce e Sforza, appunto), ottenne poi il deferimento all'Alta Corte di altri 77 patres, compreso il maresciallo Pietro Badoglio, con coerenza che del resto non richiedeva troppo lungo esercizio di sillogistica. (26)

In quest'ottica sarebbe del tutto riduttiva la sottovalutazione dell'epurazione solo perché, come taluno intuì sin dal suo esordio, alla fine "sarebbero volati solo gli stracci". Il suo vero scopo, infatti, non era tanto colpire i presunti responsabili del "mantenimento del regime fascista", quanto far uscire, almeno temporaneamente, dalla scena politica un'intera classe dirigente: proprio quei moderati che avevano fatto da base per la diarchia frenando l'avvento delle componenti massimalistiche del fascismo, la reiteratamente minacciata "seconda ondata".

Il deferimento di centinaia di senatori all'Alta Corte offrì pretesto per una interminabile campagna di propaganda che, tramite la loro quotidiana criminalizzazione, mirava a tenere sotto accusa il Re, il Luogotenente, la monarchia in quanto tale. Sia pure lentamente cominciarono a comprenderlo quanti, fra i liberali, i democratici del lavoro e gli stessi democristiani, si erano precedentemente dilettati ad immaginare le più stravaganti soluzioni extrastatutarie per separare la Corona dalle persone del

<sup>(26)</sup> Un primo profilo delle vicende dei senatori deferiti all'Alta Corte v. in Aldo A. Mola, Luigi Burgo: un imprenditore europeo, una terra di confine, Cuneo, Cassa di Risparmio di Cuneo, 1993, ove pubblichiamo anche il testo integrale della memoria difensiva inoltrata all'Alta Corte dal senatore Giovanni Agnelli sr, destituito dal rango e da ogni carica e morto prima che il suo caso venisse risolto. V. altresì Lamberto Mercuri, L'Epurazione, Cuneo, L'Arciere, 1990.

sovrano e del principe ereditario: acrobazie tramite le quali si voleva in realtà eludere l'autocritica generale della classe dirigente e rimuovere d'un sol tratto, con l'abdicazione e magari l'esilio di Vittorio Emanuele III e del figlio, il dibattito sul fascismo, ridotto a mera parentesi, a "invasione degli Hyksos", secondo la formula, accomodante ed elusiva, proposta da Benedetto Croce e, a ben vedere, anche più insidiosa della dichiarata scelta repubblicana delle sinistre, Partito d'Azione compreso.

I moderati infine non colsero - o non vollero ammettere - che era in corso una divaricazione tra le proposte ufficiali dei partiti di estrema sinistra e la propaganda attraverso la quale essi si radicavano in strati sempre più ampi della popolazione. Correva ormai un abisso fra l'antico Ercole Ercoli che sedeva accanto a Badoglio, Arangio Ruiz, Taddeo Orlando, Raffaele de Courten... (e lo stesso valeva per Mario Palermo) e quanto veniva insegnato nelle "ore di dottrina" impartite nelle sezioni comuniste dell'Italia "libera" e, ancor più, nelle formazioni partigiane, alle quali si insegnava ossessivamente a prodigarsi per spianar la via all'arrivo dell'Armata Rossa. Sottovalutare questo aspetto della lotta politica porterebbe a non comprendere affatto il dopoguerra e la necessità, avvertita dai dirigenti comunisti più accorti, di lasciar trascorrere un periodo di decantazione e persino di auspicare la vittoria elettorale della Democrazia cristiana, proprio perché, diversamente, avrebbero faticato non poco a contenere la spinta sovversiva coltivata con prolungata predicazione della rivoluzione rossa da attuare nelle forme inequivoche di sterminio dell'avversario di classe, appropriazione e spartizione dei suoi beni, rieducazione dei sopravvissuti e quant'altro si traeva dall'esperienza sovietica e dallo stalinismo.

Il raffronto tra il linguaggio nel 1944-1945 utilizzato dall'estrema sinistra nelle regioni liberate e quello di proclami e giornali "dei Garibaldini" a nord della linea gotica ci dà conto della divaricazione tra due Italie, destinata a pesare sul seguito della vita nazionale anche oltre la morte di Stalin, le rivelazioni di Kruscev al XX congresso del PCUS, i "fatti di Ungheria" e a collegarsi direttamente con le ricorrenti ondate neorivoluzionarie, che nei decenni seguenti trovarono alimento soprattutto al nord, non già perché li fosse più aspro lo scontro sociale ma proprio perché vi permaneva più profonda e radicata l'intossicazione prodotta da mesi di martellante promessa dell'"ora della rivoluzione", dell'attesa dell'"Armata Rossa".

Il prolungamento della guerra partigiana non mancò di concorrere all'esasperazione di tale divario, spingendo su posizioni via via più radi-

cali anche quanti avevano intrapreso l'opposizione armata all'occupazione germanica e alla RSI con propositi di rivendicazione preminentemente "nazionale".<sup>(27)</sup>

Il 10 agosto 1944, mentre cresceva l'attesa dello "sbarco", un commissario delle formazioni Giustizia e Libertà scriveva: "E'sta situazione generale, com'è? Il tempo passa e non si vede tanto vicina la fine. L'estate volge al termine; e gli alleati sono a Firenze. Che casino è questo? E la lettera del filosofo di Pescasseroli, cosa significa? Noi qui, non capiamo più niente: e pensiamo malinconicamente che bisognerà di nuovo pensare alle coperte, ai pellicciotti, agli sci. Al diavolo gli inglesi e chi li ha inventati. Se va di 'sto passo, quelli fra noi che sopravvivranno spareranno decisi sui primi alleati che vedranno; ed avranno ragione". (28)

Spiraglio per intravvedere la realtà della guerra partigiana, quello sfogo risulta tanto più significativo giacché era di chi due giorni prima aveva firmato gli accordi tra "Giellisti" e "Autonomi" per l'unità d'azione durante e soprattutto dopo la liberazione, contro l'avvento di qualsiasi dittatura anche di classe, e quindi in funzione anticomunista. Esso non è che uno dei tanti segnali utili a comprendere quale fosse il corso effettivo della guerra partigiana nell'estate 1944, nell'attesa di uno sbarco la cui mancata attuazione mutò il quadro globale della guerra nell'Italia settentrionale. Mentre la Repubblica sociale italiana vi divenne vieppiù succuba della Germania e, per i processi selettivi connessi alle vicende belliche e interne al PFR, registrò la prevalenza degli elementi più radicali, anche il ventaglio delle forze convergenti nella lotta di liberazione subì un'ulteriore variazione cromatica.

Aiuti aviolanciati a parte, al nord il peso della lotta armata gravò tutto sulle formazioni partigiane, a vantaggio di quelle più numerose e determinate a trasformare la guerriglia in guerra totale, insurrezione generale, rivoluzione: insomma dell'estrema sinistra. Dal canto loro i moderati — tra i quali una parte consistente delle "G.L." — ebbero meno argomenti da contrapporre alla collaborazione con quei "Garibaldini" la cui propaganda esplicitamente contemplava non solo la liberazione dai

<sup>(27)</sup> Era il caso anche di quanti – come Nuto Revelli, Faustino Dalmazzo, Pietro Bellino e altri – all'indomani dell'8 settembre dettero vita alla Compagnia Rivendicazione Caduti, mentre già sorgevano "bande" ispirate da partiti politici per poi confluire nelle file di Giustizia e Libertà.

<sup>(28)</sup> Dante Livio Bianco a Giorgio Agosti in D. L. Bianco, Guerra partigiana, raccolta di scritti a cura di Giorgio Agosti e Franco Venturi, Torino, Einaudi, 1954, p. 275.

nazifascisti ma anche l'eliminazione del "nemico di classe", moderati compresi. Il "caso italiano" d'altronde rifletteva le ambiguità all'alleanza tra USA, Regno Unito e URSS.

Se poco e male funzionò nelle regioni già liberate, la "tregua istituzionale" – come tutti i patti artificiosi concepiti per mascherare la realtà effettiva – nell'Italia settentrionale non ebbe alcuna applicazione. D'altronde i monarchici vi si trovarono stretti nella tenaglia tra la dichiarata avversione dei partiti repubblicani e quella non meno aspra dei "repubblichini".

I mesi seguenti non fecero che registrare via via la eliminazione delle forze intermedie e di quegli stessi comandanti partigiani che — espostisi in prima fila nel luglio-settembre 1943 — avrebbero avuto titolo per impedire che la fine del conflitto si traducesse in una fase più acuta di guerra civile e a degenerare nella divisione permanente degl'Italiani tra vincitori e vinti, prolungandone le divisioni a tempo indeterminato.

In quei mesi gli stessi CLN — vale a dire i partiti, la "politica" — risultarono subalterni rispetto ai comandi operativi partigiani. Sarebbe però errato dedurne una diminutio globale della "politica" rispetto alle armi. In realtà proprio nel quadro complessivo della conduzione della guerra partigiana i commissari politici accrebbero il loro peso (e ancor più quando, con l'autunno-inverno, le operazioni stagnarono).

A ben vedere, dunque, i CLN incisero di meno proprio perché espressione dell'intero ventaglio partitico, mentre prevalsero le formazioni più impregnate di motivazioni politiche, quelle sempre più esplicitamente coniuganti la guerra in corso con la rivoluzione ventura.

Sotto questo profilo risulta emblematica l'eliminazione di figure, come il comandante giellista Duccio Galimberti, che non avevano mai perduto di vista il primato degl'interessi nazionali permanenti e guardavano con preoccupazione alla prospettiva che il Paese precipitasse nelle spire di una lotta partitica inevitabilmente condannata a esasperare gli odi ed a ricorrere a metodi sempre più simili a quelli ovunque messi in opera dal Comintern. (29)

<sup>(29)</sup> Di Duccio Galimberti (la cui biografia, scritta da Paolo Fossati, nella Collana storica della resistenza cunesse, Cuneo, Cassa di Risparmio di Cuneo, 1995) v. Il Progetto di costituzione confederale europea ed interna, scritto con il giurista Antonino Repaci, Torino-Cuneo, 1946. Tale Progetto (che all'art. 56 recita "È garantita la libertà di pensiero, ma è vietata la costituzione di partiti politici" e poi "Ogni cittadino che eserciti una

Un aspetto centrale della lotta politica in Italia nel 1944, sia per gl'immediati riflessi sui rapporti fra partiti, istituzioni e futuro della nazione e sia per quello, più immediato, tra "area dei CLN" e Corona, è l'atteggiamento assunto nei riguardi delle Forze Armate. A questo riguardo non si dispone ancora di studi panoramici esaurienti. Giovano nondimeno le opere di Enea Cerquetti, Giorgio Rochat e, soprattutto, di Virgilio Ilari, che più sistematicamente se ne è occupato in una visione tesa a collegare il dibattito sorto durante la guerra partigiana con gli assetti costituzionali postbellici.

Per il PCI il 1944 fu preminentemente stagione di reclutamento di nuovi iscritti, ovviamente di diversa formazione, e di attrazione di simpatie e adesioni. Pertanto, se in fogli periferici, volantini e altre manifestazioni del genuino pensiero della base venivano pronunziate le più severe condanne nei confronti del "vecchio esercito", espressione - si diceva di Forze antipopolari, quali la monarchia e la borghesia capitalistica, già sommatesi nella germinazione del fascismo e della dittatura, gli interventi di Togliatti andavano in senso opposto. Lasciando tra parentesi valutazione sul ruolo storico delle Forze Armate, il PCI si premurava di offrirsi a ufficiali e sottufficiali di carriera o di complemento quale terreno propizio per la loro redenzione della vera o pretesa collussione col regime e per assumere e svolgere il ruolo propriamente nazionale al quale le Forze Armate stesse dovevano sentirsi chiamate nella nuova Italia democratica. Il "partito della classe operaia e contadina" faceva dunque appello sia alla "professionalità" dei militari formati alle Scuole di guerra, sia alla loro disponibilità a farsi interpreti del "popolo italiano", liberi dalla mediazione, a suo ayviso superflua, di istituti, quali la monarchia, condannati dalla storia. Anche senza porre esplicitamente la questione istituzionale, era dunque chiaro che il PCI mirava a dar vita a quella "Armata italiana" indicata all'unanimità quale obiettivo dal CLN il 10 gennaio 1945 e fatta propria dallo stesso PCI il 13 del mese, mentre Velio Spano – come ci ricorda Virgilio Ilari - il 19 gennaio rivendicò "agli italiani il diritto di

segue nota

attività lavorativa o comunque esplichi una funzione economica deve essere iscritto nell'organizzazione che rappresenta gli interessi della categoria cui appartiene... Non sono ammesse organizzazioni libere. L'organizzazione del lavoro e della produzione è unica ed è quella riconosciuta dallo Stato") è stato riproposto da Franco Franchi in Caro nemico: la Costituzione scomoda di Duccio Galimberti, eroe nazionale della Resistenza, Roma, Settimo Sigillo, 1990.

poter creare tutte le condizioni materiali, politiche e morali per accrescere il loro sforzo bellico" (30) con implicita contrapposizione di tale "Armata italiana" alle strutture militari sino a quel momento incardinate sul giuramento di fedeltà al Re.

L'"Armata italiana" sarebbe stata infatti espressione diretta della volontà di lotta della "nazione" o meglio del "popolo" in una guerra nella quale il "partigianato" aveva ormai la meglio sul "patriottismo" e l'"internazionale di classe" sull'"italianità".

Per i socialisti, anche in connessione con la loro minor presenza organizzata nella lotta di liberazione, soprattutto nell'Italia settentrionale, ove le Matteotti furono spesso allestite nelle ultime settimane di guerra, con mezzi bellici spesso forniti dalle formazioni Giustizia e Libertà, che a loro volta ne ricevevano da lanci anglo-americani, l'inderogabile urgenza di dar vita alla "nazione armata" in sostituzione di Regio Esercito, Regia Marina, ecc., era anche più netta e scontata. L'atteggiamento dei socialisti nei confronti del futuro delle Forze Armate si spiega, d'altronde, con molti decenni di antimilitarismo, dai toni spesso millenaristici e profetici, diffusosi anche in Italia da fine Ottocento, in sintonia con utopie tolstoiane di pace universale perpetua e affratellamento tra i popoli, imbevute di messianesimo passato indenne attraverso le drammatiche controprove fornite dalla storia e, dopo la grande guerra, dallo stesso imperialismo sovietico. Sul terreno della questione militare i socialisti si disponevano dunque a fungere da variante subordinata del PCI più ancora che in altri settori della ricostruzione.

Con il loro massimalismo e la tradizionale mancanza di senso storico, oltreché dello Stato, essi offrivano anzi indirette patenti di maggiore attendibilità al PCI, di gran lunga più scaltro e uso a utilizzare il doppio binario; la minaccia di scardinare l'interno assetto dello Stato, alternativa alla profferta di concorrere alla salvaguardia e/o restaurazione di alcuni suoi muri portanti (Difesa compresa), a patto ne venissero mutati fondamenta, colori, scopi, gruppi dirigenti e collocazione dell'Italia negli schieramenti delle alleanze internazionali.

La riflessione sulla storia degli ultimi due secoli spingeva sui pascoli dell'utopia anche antichi mazziniani come, per esempio, il Livio Pivano,

<sup>(30)</sup> V. Ilari, Storia del Servizio militare in Italia, IV, Soldati e partigiani (1943-1945), Roma, Centro militare studi strategici, 1991. Dello stesso v. Storia militare della prima repubblica, 1943-1993, Roma, Casa Editrice Nuove Ricerche, 1994.

che in Risalire dal fondo raccolse i pensieri maturati nel corso della guerra e precisamente nella sua fase cruciale (1944-1945). Dalla contrapposizione della "repubblica universale" all" impero" questi faceva discendere l'esorcizzazione del rischio di nuove guerre e la prospettiva di un "ordine nuovo" al quale devono tendere i popoli che si dilaniano oggi "senza meta, senza che una luce ideale risplenda davanti ai loro occhi..." e ieraticamente additava l'"ascesa voluta da Dio verso l'ideale che ha nome 'Pace'". (31)

Non meno gravide di conseguenze si prospettarono le posizioni che sul futuro assetto delle Forze Armate, sin dai "venti mesi", vennero dichiarate dal Partito d'Azione. Assenti dai "sette punti" nei quali fu originariamente formulato il programma del partito — se non, implicitamente, nella condanna senz'appello degli "istituti monarchici" (sui quali esse erano statutariamente imperniate) e nella negazione del "principio della assoluta sovranità statale", da superare e inventare nella "federazione europea di liberi paesi democratici nel quadro di una più vasta collaborazione mondiale" — le Forze Armate vennero invece chiamate in causa dal sesto dei "sedici punti" nei quali il Consultivo rideterminò gli obbiettivi del partito.

Vi si legge che "in diretto rapporto coi postulati di libertà e di autonomia. il PdA propugna una radicale trasformazione della burocrazia e della polizia mediante il controllo, la limitazione delle competenze, l'elezione in taluni gradi ed una rigorosa tecnicizzazione degli uffici. Le forze armate - proseguiva il testo saranno rinnovate nei loro quadri attraverso l'afflusso popolare: tutti saranno soldati della patria allo stesso titolo, anche se la più rigida disciplina sostanziale (appoggiata sulle reali funzioni di comando e sulle competenze tecniche) dovrà informare i rapporti di servizio". L'eco della tradizione mazziniana – già respinta dal Garibaldi che si scagliò contro l'indecifrabile "tutti militi, nessuno comandante" - si accompagnava, in questa visione, all'esperienza della guerra di Spagna e alla stessa lotta partigiana, lasciando però nel vago il vero significato del nesso tra "volontariato popolare" e "professionalità", pur considerata imprescindibile nella valorizzazione delle "competenze tecniche". La concezione prospettata dal PdA si distingue comunque, da quella affacciata da PSI e PCI su un punto essenziale e qualificante: non vi si accenna minimamente a una loro politicizzazione o subordinazione a disegni di parte. La figura dei "commissari politici" rimaneva insomma transitoria e circoscritta alla guerra partigiana e non avrebbe dovuto tro-

<sup>(31)</sup> Livio Pivano, Risalire dal fondo, Parma, Guanda, 1947.

vare continuità... nel riassetto delle Forze Armate a pace raggiunta. Dalla guerra partigiana il PdA riteneva le Forze Armate uscissero rinnovate nello spirito non negli scopi: servire esclusivamente gli interessi nazionali, non quelli di un partito, fosse pure "di massa". Anche per questo motivo — v'è da credere — del loro ruolo raramente si parla nella stampa del PdA.

Dal canto suo in Le Forze Armate — opuscolo nel quale Adolfo Omodeo raccolse articoli comparsi nel giugno 1945 — mentre si lanciava una pesante insinuazione sui militari fedeli alla monarchia (i quali "vorrebbero sfogare nella lotta civile la rabbia della dimostrata incapacità": accusa tanto infamante quanto infondata) non si andava oltre il riecheggiamento dei "sedici punti": "Le forze armate non devono neppur lontanamente essere sospettate di faziosità monarchica. E sarebbe bene che non soltanto le forze armate, ma tutti i funzionari dello stato al di sopra d'ogni anteriore giuramento fossero legati al rispetto della volontà popolare esprimentesi nella Costituente". Per il futuro l'ex ministro della Pubblica Istruzione prospettava infine "un piccolo e buon esercito, in attesa che un definito compito nella custodia della pace possa essere affidato all'Italia", con tanto di assorbimento dell'Arma dei Carabinieri da parte del ministero dell'Interno "sanando il dualismo delle due polizie e costituendo al massimo un nuovo piccolo corpo di gendarmeria". (32)

In tale contesto, reso anche più mortificante dalle sempre peggiori condizioni economiche e di status riservate alle Forze Armate, non v'è motivo di stupore se al loro interno potessero albergare riserve nei confronti degli stravolgimenti dei tradizionali equilibri istituzionali e sociali prospettati dal grosso dei partiti di CLN, anche se il loro lealismo non subì, né rivelò mai, incrinature preoccupanti.

Il prolungamento della guerra e dei conseguenti regimi d'occupazione e del primato di organi estranei alla tradizione istituzionale del Regno – a cominciare, appunto, dai CLN in tutte le loro articolazioni – si riverberò dunque sulla storia italiana molto oltre il 1944 e i cinque mesi successivi (che, come ovvio, meritano un'analisi a sé). La prima vistosa ripercussione fu la pervasione della vita pubblica a opera di partiti dai dichiarati propositi sempre più esasperati tendenti a spingersi su posizioni vieppiù massimalistiche, intrise di rivoluzionarismo in cui si mescolavano intenti espiatori e invocazioni d'impossibili catarsi universali. In tal

<sup>(32)</sup> Adolfo Omodeo, Le Forze Armate, Roma, 1945 (Quaderni del Partito d'Azione). Nessun cenno alle FF.AA. in Federico Comandini, Che cosa vuole il Partito d'Azione, s.l., s.a. (ma dicembre 1943). Per i testi programmatici del PdA v. Le basi programmatiche del Partito d'Azione, (serie 'Quaderni dell'Italia libera') s.l., s.a.

modo la prevaricazione partitica su Stato e pubblica amministrazione, reiteratamente tentata, ma non sempre né ovunque conseguita dal fascismo, divenne regola fissa, con esiti devastanti per la ormai malinconicamente invocata e quotidianamente calpestata separazione dei poteri.

Un terreno sul quale il sovvertimento dello Stato di diritto si tradusse in stravolgimento delle certezze minime fu l'amministrazione della giustizia. Non è nostro compito occuparcene analiticamente, perché, in questo
stesso convegno la affronta da par suo un giurista eminente quale Rodolfo
Prosio. Ci limitiamo a osservare che la confisca dell'amministrazione della giustizia penale ebbe luogo da parte delle bande partigiane ancor prima
che i CLN se ne autoinvestissero, sulla base di una pretesa titolarità della
sovranità popolare, ovvero nella presunzione che lo Stato italiano avesse
cessato di esistere e che esso stesse risorgendo esclusivamente dalla lotta
partigiana: equivoco poi dilatato dalla storiografia.

Originariamente essa altro non fu che uno dei modi di attuazione della guerra partigiana: cioè individuazione delle persone da eliminare quali ostacoli per la vittoria sui nazifascisti. È appena il caso di osservare che, data la discrepanza tra le diverse e talora persino sanguinosamente contrapposte fomazioni partigiane - anche in ordine all'assetto economicosociale da conferire all'Italia a pace raggiunta - le "sentenze" (sia nella forma della individuazione del bersaglio da eliminare, sia come giudizio sui prigionieri, sia quale norma da mandare ad effetto senza bisogno d'altre verifiche) cangiavano in funzione degli obiettivi politici ultimi delle varie formazioni partigiane, nonché, delle stagioni di una guerra profondamente mutante nel suo stessso corso. L'esattore delle imposte, il funzionario di polizia, l'impiegato d'ordine a servizio dell'amministrazione centrale o periferica della RSI se dagli uni eran considerati imprescindibile supporto di una quotidianità meno drammatica proprio perché, bene o male, sussisteva comunque un tessuto burocratico capace di assicurare continuità e un minimo di "normalità" alla società civile, a giudizio di altri erano nient'altro che strumenti della repressione nazifascista o addirittura ingranaggi di uno Stato - quello "borghese" e quindi per sua natura protervo, "nemico del popolo" - condannato senz'appello dalla "rivoluzione" e in quanto tale da eliminare quando, come e dove possibile.

L'incertezza delle sorti individuali s'impose insomma, nel corso del 1944, quale altro angoscioso risvolto del prolungamento di una guerriglia che andò assumendo sempre più i requisiti, inizialmente niente affatto scontati ne palesi, di guerra civile. La divaricazione, sino a radicalizzazioni ma-

nichee, tra le forze che pur si presentavano accomunate nei CLN giunse a far sì che una stessa persona potesse essere considerata dagli uni collaboratore prezioso nella lotta di liberazione e sicuro alleato per la miglior ricostruzione dell'Italia a pace raggiunta, ma da altri intralcio insidioso e avversario implacabile per il conseguimento dei veri scopi della lotta in atto. E pertanto mentre da un canto otteneva patenti di benemerenza, quella medesima persona dall'altro incorreva in sanzioni gravissime e persino nella condanna alla pena capitale, da eseguire appena possibile. Fu il caso non solo, ovviamente, di una moltitudine di impiegati civili, imprenditori, operatori economici attivi nel territorio amministrato dalla RSI, ma soprattutto dei militari inquadrati nelle Forze Armate reclutate dal maresciallo Graziani ai sensi della "legge fondamentale delle Forze Armate" del 27 ottobre 1943.

Solo in un'esasperata deformazione della lotta di liberazione in guerra di sterminio di chiunque si parasse dinanzi ai partigiani poté emergere e radicarsi la diffusa convinzione della liceità e persino della "moralità" della eliminazione sommaria dei "repubblichini" a cominciare dagli appartenenti ai suoi corpi armati: visione, codesta, alla quale rimasero estranee le Forze Armate del regno e, generalmente, i partigiani inquadrati nelle Formazioni "Autonome" (ma non sempre né ovunque), ovviamente riluttanti ad applicare metodi (eliminazioni sommarie, individuali e di massa, in esecuzione di una sentenza politica valida erga omnes), al di fuori di quelle "regole di guerra" che costituiscono garanzia irrinunziabile per militari "regolari", ragionevolmente contrari all'applicazione indiscriminata di comportamenti arbitrari dagli esiti incontrollabili.

L'anomalia della "giustizia partigiana" non fu, d'altronde, che una tra le derivate più appariscenti dell'ascesa del mito della guerra partigiana quale "rivoluzione", affermatosi dalla seconda metà del 1944. Ad accrescerne la forza fu la delusione per il mancato sbarco anglo-americano in Liguria niente affatto compensato, nell'ottica italiana, da quello in Provenza. Quest'ultimo, anzi, facendo di Piemonte e Liguria l'immediata retrovia del fronte di guerra, inasprì le condizioni di vita non solo per i partigiani ma per la generalità degli abitanti proprio nell'imminenza dell'autunno e in vista di un quinto inverno di guerra. La delusione non era del resto meramente retorica. L'attesa dell'avanzata anglo-americana si era accompagnata infatti alla dilatazione delle zone libere, alla moltiplicazione di "repubbliche" e si era concretata in una serie di sfide lanciate dalla resistenza nei confronti di germanici e Repubblica sociale italiana, con spa-

valderia destinata a rendere improrogabili tacite tregue ad impedire ogni mitigazione della lotta ed a far risultare anche più greve il corso dei successivi dieci mesi di guerra.

Lungo i quali si accentuò la divaricazione tra le due Italie: quella restituita a una vita pubblica pressoché ordinaria e l'altra, sempre più affondata nelle spire di una guerra senza quartiere, destinata a inabissarsi nella catastrofe finale tra attesa dell'estremo sacrificio, impiego di "armi segrete" e ricorso, in loro assenza, a forme sempre più brutali di reciproco annientamento.

I "moderati" forzatamente lo divennero sempre più: sino a lasciarsi assorbire pressoché senza residui da chi si faceva forte della tragicità degli eventi innescando su scala via via più ampia la spirale tra atti terroristici, rappresaglie, esasperazione dei rancori.

Il silenzio dei moderati, di quella gran parte di italiani anelanti al ritorno alla sicurezza personale nel quadro di una qualsiasi pace, rafforzò nelle componenti estreme del partigianato l'illusione di poter davvero conferire "tutto il potere ai CLN" e di farne, dopo lo "sfascio totalitario", l'organo di governo, libero da interferenze degli anglo-americani e, ancor più, di quel "governo del Sud" di cui nondimeno erano ministri anche esponenti del PCI e del PSI. S'aggiunga che governo dei CLN intendeva significare anche "tribunali del popolo", ovvero applicazione di una giustizia "straordinaria", dalle modalità dichiaratamente "esemplari", cioè intese — come scriveva un magistrato della RSI clandestinamente attivo quale dirigente del Partito d'Azione — a schiacciare per sempre ogni speranza di riscossa del nemico.

La certezza di trasformare la battaglia finale in assunzione del potere a tempo indeterminato cozzava con i riconoscimenti che il CLN Alta Italia ritenne tuttavia di procacciarsi presso il governo nazionale nel dicembre 1944: cioè dopo quel "proclama Alexander" che evidenziò la subordinazione della resistenza italiana alla strategia complessiva della guerra in Europa. Gli "accordi di dicembre" – sui quali non ci soffermiamo, rinviando a quanto ne scrisse Edgardo Sogno per gli Atti di uno dei convegni organizzati dal Comitato Forze Armate e guerra di liberazione (33) – sembra-

<sup>(33)</sup> Rinviamo agli Atti dei convegni L'otto settembre quarant'anni dopo, Milano, 1983, Roma, Ministero della Difesa, 1984; La cobelligeranza italiana nella lotta di liberazione dell'Europa, Milano, 1984, Roma, Ministero della Difesa, 1985 e Le FF.AA. dalla liberazione alla adesione dell'Italia alla NATO, Torino, 1945, Roma, Ministero della Difesa, 1986 (tutti a cura dello scrivente).

rono aprire una nuova stagione. Essi, infatti, si sostanziarono non tanto nell'accettazione della Resistenza quale proiezione al nord della guerra di liberazione intrapresa dal governo del Regno dal settembre-ottobre 1943 e configurata come "cobelligeranza" quanto come riconoscimento di quest'ultimo da parte di forze che a lungo, al nord, avevano ripetuto (e ancora ripetevano) che nell'estate 1943, insieme con il regime fascista, era crollata la monarchia e con essa lo Stato borghese, espressione di un dominio di classe condannato a rimanere sotto le macerie della sconfitta e dell'avanzata dell'Armata Rossa, cui i "Garibaldini" s'accingevano a spianare la via con l'insurrezione.

Quei medesimi accordi concorsero a ingigantire negli osservatori angloamericani (del resto più interessati all'andamento della guerra generale che alla aggrovigliata dinamica ideologico-partitica di un Paese dopotutto poco studiato quale l'Italia) l'equivoca equiparazione tra guerra di liberazione e guerra per l'avvento delle libertà. (34) Di conseguenza poco essi si premurarono di rincalzare le forze che pur si dichiaravano ed erano consentanee con i principi e i valori propri delle liberal democrazie: tanto più che queste, proprio perché incardinate sulla Corona, lasciavano intravvedere la poco gradita possibilità che l'Italia presentasse con sufficiente vigore un "biglietto di ritorno" e potesse pretendere adeguato riconoscimento del prezzo pagato nella guerra di liberazione. In tale prospettiva, meglio era che gli Italiani, dopo quella tra fascisti e antifascisti, si consumassero in un'altra faida; tra opposti fronti dell'antifascismo, moltiplicando divisioni e aggravando la propria debolezza, sì da uscire di scena, quali protagonisti, all'indomani del conflitto, e rimanere in condizioni di vinti. Tantopiù se alla dirigenza dell'estate 1943, protagonista del mutamento di fronte e della stipula degli accordi, si fosse trovata al potere, come si trovò, quella che allora preferì non immischiarsi per non ereditare corresponsabilità col passato; ma rimase poi anche spoglia dei meriti di chi da quel passato aveva iniziato la riscossa.

<sup>(34)</sup> Al riguardo v. Edgardo Sogno L'equivoco dell'antifascismo comunista, Bologna, Analisi, 1994.

## PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA

### RODOLFO PROSIO

#### Le due Italie

La spaccatura politica dell'Italia in due tronconi, avvenuta l'8 settembre 1943, produsse i suoi inevitabili effetti anche nel campo della Giustizia. I tedeschi nel territorio da loro occupato riesumarono il regime fascista che assunse il nome di Repubblica Sociale Italiana ed ebbe a capo il duce Mussolini. Nelle quattro province pugliesi di Brindisi, Bari, Lecce, Taranto e in Sardegna continuò, invece, il Regno d'Italia, definito il Regno del Sud, con espressione riduttiva e valida solo come indicazione dell'area geografica della sua sovranità, via via ripristinata con l'avanzata degli eserciti alleati su tutta la penisola.

A Salò ebbe sede la capitale della cosiddetta Repubblica Sociale. Brindisi, inizialmente, e, nel febbraio 1944, Salerno furono le capitali provvisorie del Regno.

Ai due governi, quello di Mussolini al nord e di Badoglio al sud, si posero in diversa misura i problemi del funzionamento della giustizia. Anzitutto quelli organizzativi. Per la mancanza di edifici idonei i Ministeri della Giustizia (al pari di altri dicasteri) ebbero sede in località diverse dalle rispettive capitali provvisorie. A Cremona e successivamente, a Brescia, si stabilì il Ministero della Giustizia della Repubblica di Salò; a Bari quello del Regno del Sud.

Le supreme magistrature aventi sede a Roma non poterono essere trasferite. Se la temporanea sospensione delle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti poté essere sopportata, dati i tempi lunghi delle loro procedure, insostenibile apparve la totale interruzione dell'attività della Corte Suprema di Cassazione.

562 RODOLFO PROSIO

E sia al Nord che al Sud si risolse il problema, ma in modo diverso, sia pure con alcune analogie.

Il governo di Salò decise di affidare al Presidente della Corte d'Appello di Brescia la presidenza di due sezioni di Corte di Cassazione, delegando allo stesso Presidente il potere di applicare a dette sezioni magistrati delle Corti d'Appello dell'Italia settentrionale. Il Presidente della Corte di Brescia ebbe pure analogo potere di nomina del personale di cancelleria. A sua volta il procuratore generale presso la Corte di Brescia fu posto a capo del Pubblico Ministero presso le sezioni della Cassazione con facoltà di applicare due sostituti procuratori generali di altre sedi. Il governo Badoglio risolse più semplicemente il problema, dopo il trasferimento della capitale provvisoria a Salerno, istituendo in tale sede due sezioni di Corte di Cassazione, composte di magistrati tratti dalle Corti d'Appello del sud. In modo simile dispose per la Procura generale.

Altre analogie: il governo di Salò dovette radicalmente modificare l'intestazione delle sentenze e stabilì che queste fossero pronunciate in nome della legge. Modificò anche la denominazione dei magistrati del P.M. che assunsero la qualifica di Procuratori di Stato.

Questo problema lessicale si propose in termini meno drastici per il governo Badoglio. Le sentenze continuarono ad essere pronunciate in nome di Vittorio Emanuele III Re d'Italia, con l'eliminazione delle roboanti e ormai grottesche appendici d'Imperatore di Etiopia e Re d'Albania. I magistrati del P.M. mantennero la loro denominazione di Procuratore del Re, cancellando l'attributo di Imperatore. La scarsità di magistrati, dovuta alla situazione di guerra, consigliò ai due governi di affidare ai rispettivi Ministri della Giustizia la facoltà di richiamare in servizio magistrati già collocati a riposo.

Ma un più scottante problema nella primavera del 1944 dovette affrontare il governo della Repubblica di Salò: quello del giuramento dei magistrati. Gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni, legati a un rapporto gerarchico, dovettero adattarsi al giuramento per il timore di rappresaglie. Ma i magistrati, che anche in regime fascista usufruivano di un'autonomia funzionale (il vecchio ordinamento giudiziario del 1941 in gran parte è ancora in vigore) obbiettarono che la repubblica sociale non aveva una costituzione, presupposto del giuramento di fedeltà. Il Ministro della Giustizia avvocato Pisenti, uomo di grande equilibrio e non fazioso, dopo alcuni sondaggi nei tribunali e nelle corti, si rese conto della serietà di quegli argomenti e delle sfavorevoli risonanze che in una opi-

PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 563

nione pubblica, già maldisposta verso il regime, avrebbe avuto la notizia del rifiuto opposto da una maggioranza di magistrati. E quindi, con smemoratezza politica si dimenticò di richiedere il giuramento al personale dell'amministrazione giudiziaria. L'omissione non venne ufficialmente rilevata. Il solo Farinacci dalle colonne del suo giornale tuonò contro il "pronunciamento dei giudici", ma, forse per le antipatie che lo circondavano, anche negli ambienti ufficiali della repubblica sociale, la sua protesta non ebbe eco. Nel Sud non sorsero problemi di giuramento. Là continuava il legittimo Stato italiano e nessun pubblico dipendente doveva rinnovare il giuramento di fedeltà. La Repubblica di Salò e il Regno del Sud avevano pur sempre un comune patrimonio giuridico: i codici e le altre leggi già emanate e non abrogate. Conseguentemente la giustizia civile e la stessa giustizia penale in materia di reati comuni proseguirono le loro attività nei territori amministrati dall'uno o dall'altro governo con quell'automatismo che caratterizza le pubbliche funzioni quando non sono influenzate dal fatto politico. Ma il nuovo governo fascista, seguendo la linea fissata dal regime nel precedente ventennio, evitò nei limiti del possibile di coinvolgere la magistratura ordinaria in procedimenti di carattere politico e preferì servirsi di tribunali speciali e delle sue improvvisate e molteplici polizie per reprimere con accentuata durezza i fatti lesivi del suo sistema.

A questo punto cadono le cennate analogie.

# L'attività giudiziaria nelle provincie meridionali

Nel Regno del Sud venne eliminato tutto l'apparato poliziescopersecutorio istituito dalla dittatura fascista.

La giustizia, anche nel settore della sicurezza dello Stato e della protezione degli interessi militari in tempo di guerra, fu guidata da un rigoroso rispetto delle norme di diritto sostanziale e formale oltre che da una completa autonomia di giudizio. Nella fase delle indagini di polizia giudiziaria, affidate all'Autorità di pubblica sicurezza ed all'Arma dei carabinieri, costante fu il rispetto delle norme processuali.

Il governo Badoglio con R.D.L. 20.1.1944 n. 45 provvide a ricondurre nel quadro dei principi della libertà democratica molte norme del codice di procedura penale promulgato nel periodo fascista. E ristabilì un controllo giudiziario del fermo di polizia istituendo garanzie per le perquisizioni personali e domiciliari, ampliando inoltre con R.D.L. 31.3.1944 n. 42 le possibilità di concessione della libertà provvisoria.

564 RODOLFO PROSIO

Per solennizzare il ritorno della Sicilia all'amministrazione italiana e ovviamente, per le consuete esigenze di riduzione dei procedimenti penali e di sfollamento delle carceri, furono concesse amnistia e indulto per reati comuni, annonari, militari con R.D. 5.4.1944 n. 96. Il governo Bonomi, subentrato a quello di Badoglio, proseguì l'opera di defasticizzazione dei codici. Con D.L.L. 20.8.1944 n. 224 soppresse la pena di morte istituita dal codice penale fascista e la sostituì con quella dell'ergastolo. Con D.L.L. 14.9.1944 n. 287 ripristinò nel codice penale le circostanze attenuanti generiche che consentivano un migliore adeguamento della sanzione al caso singolo; diede inoltre al cittadino una maggiore tutela nei rapporti con i pubblici ufficiali e rafforzò le garanzie della difesa.

La suddivisione della competenza dei giudici ordinari e di quelli militari fu sempre rispettata secondo le norme del codice di procedura penale e dei codici militari.

Dato lo stato di guerra, ai tribunali militari spettò la competenza non soltanto in materia di delitti contro gli interessi militari, ma altresì in materia di delitti contro la sicurezza dello Stato.

Con normali mezzi processuali, già adeguati in parte ai principi democratici, la magistratura ordinaria e quella militare, nelle sfere di rispettiva competenza dovettero affrontare l'eccezionale ondata di criminalità comune (omicidi, rapine, estorsioni, furti aggravati, lenocini) di reati annonari (accaparramenti, violazioni dei razionamenti, dei calmieri ed omesse consegne di cereali agli ammassi) di invasioni di proprietà terriere, di sommosse provocate dalle penurie alimentari, dal caro vita, dalla disoccupazione e dall'endemica miseria delle campagne del sud Italia, esacerbata dai disastri della guerra.

E a questi fenomeni si intrecciavano le risorgenti manovre camorristiche e mafiose.

In Sicilia si agitavano i separatisti con le loro organizzazioni militari. Né mancavano, sia pure con manifestazioni isolate e velleitarie, le trame di gruppuscoli di fascisti nostalgici.

#### Rivolte contadine e altri disordini

Nei primi mesi del 1944 la magistratura fu impegnata dalle istruttorie su *jaqueries* contadine scatenatesi dal settembre al dicembre 1943 nel sud della penisola.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Giugni, L'Italia di Badoglio, Rizzoli, Milano, 1993.

PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 565

A Calitri, provincia di Avellino, gruppi di braccianti, nel breve intervallo fra la partenza dei tedeschi e l'arrivo degli alleati, assediarono la caserma dei carabinieri, saccheggiarono depositi di derrate, tentarono espropri. Furono esplosi colpi d'arma da fuoco e lanciata una bomba a mano. L'arrivo di una compagnia di soldati italiani sedò il tumulto, ma un dimostrante fu ucciso. Moti analoghi, in parte fomentati da camorristi in cerca di disordini, avvennero nelle province di Avellino e Salerno; altri disordini scoppiarono nei territori di Campobasso e Foggia. Sanguinosa fu la rivolta di Montesano nella Marcellana, in provincia di Salerno. Una compagnia di soldati italiani, intervenuta per togliere l'assedio della caserma dei carabinieri, quando vide cadere gravemente ferito il proprio comandante, aprì il fuoco e sul terreno rimasero otto morti; numerosi i feriti fra dimostranti e i militari.

Operai e pubblici dipendenti dimostrarono a Napoli, Taranto ed altre località contro il caro vita e per chiedere l'aumento delle retribuzioni. Per fortuna non vi furono vittime, ma si ebbe il solito seguito di denunce penali.

E accanto ai fatti dolosi, anche una vera e propria strage provocata dalla penuria di mezzi, dalla disorganizzazione dei servizi e dall'indisciplina collettiva accrebbe la disperazione del momento. La sera del 3 marzo 1944 un lungo treno merci, composto di 47 carri carichi di legname da costruzione diretto in Calabria partì dalla stazione centrale di Napoli. Era mosso da due vecchie locomotive, una da traino e l'altra di spinta, Procedeva lentamente e venne preso d'assalto da centinaia di persone che volevano raggiungere le zone rurali dell'estremo sud in cerca di vettovaglie. Non trattenuti dall'insufficiente personale ferroviario o da agenti di polizia, gli abusivi viaggiatori si arrampicavano sui carri merci creando un'enorme sovrappeso. Sotto la galleria di Balvano nell'Appennino lucano, in salita e lunga circa 1700 metri, le locomotive ansimavano e perdevano pressione. Invano i macchinisti riempirono i forni, ma il carbone era scadentissimo e l'ossido di carbonio invase il tunnel mentre il convoglio si arrestava, senza possibilità di proseguire. I passeggeri, ignari del pericolo, dormivano. Nel sonno morirono intossicate 426 persone. Si aprì una istruttoria penale per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo.

In Sicilia nell'inverno 1944 le dimostrazioni popolari assunsero talora le dimensioni di battaglie civiche. A Ragusa gli scontri fra la folla e l'esercito ebbero il triste bilancio di ventisette morti; la maggioranza di questi erano militari. A Catania cinque furono le vittime fra i dimostranti. 566 RODOLFO PROSIO

A Licata un tumulto si protrasse per ventiquattro ore e l'ordine venne ristabilito con le autoblinde dell'esercito; due furono i morti. A Piana degli Albanesi, Comiso e altri comuni minori le rivolte contadine culminarono addirittura con la proclamazione di repubbliche locali. Ma il moto più terribile si scatenò a Palermo il 18 ottobre, durante il governo Bonomi. Una dimostrazione contro il caro vita assunse le dimensioni di una rivolta urbana. Per domarla intervennero forti contingenti dell'Esercito che per non essere sopraffatti fecero uso delle armi e sul terreno rimasero decine di morti e centinaia di feriti. Si ritenne che le agitazioni si fossero trasformate in tumulti per le sobillazioni dei mestatori del movimento indipendentista siciliano che si era dotato di un'organizzazione armata (EVIS).

Ai dolorosi incidenti seguirono i procedimenti giudiziari che si trascinarono per anni e si conclusero con i consueti atti di clemenza collettiva.

Ma anche in altre province erano avvenute rivolte. Nel settembre dello stesso anno nel Fucino le grandi proprietà dei Torlonia, dei Doria, dei Del Drago erano state occupate da folle di braccianti e negli scontri con i carabinieri due dimostranti furono uccisi.

Seri i problemi della giustizia penale anche in Sardegna.

Dopo lo sfacelo dell'8 settembre per alcuni mesi l'isola era stata considerata la regione più tranquilla d'Italia. Era rimasta sotto la sovranità del Regno e il Gran Quartiere generale alleato si era limitato a crearvi un ufficio degli affari civili, diretto da un brigadiere generale, per vigilare l'amministrazione italiana. Immobilizzati dall'armistizio e non esposti ad attacchi delle truppe tedesche che avevano abbandonato l'isola, i contingenti italiani raggiungevano i duecentomila uomini. La presenza militare si accrebbe per l'affluire di reparti anglo-americani con funzioni di controllo del territorio e particolarmente delle basi navali ed aeree. Ne restò alterato il già precario equilibrio della situazione alimentare. Le difficoltà annonarie diedero l'avvio a disordini e allo scatenarsi della criminalità.

Nel gennaio 1944 violenti tumulti scoppiarono a Sassari. Guidavano i dimostranti alcuni dirigenti della federazione giovanile comunista. Fra costoro era lo studente Enrico Berlinguer, il quale venne arrestato e rimase in carcere tre mesi. Seguirono vivaci proteste a Cagliari e disordini a Nuoro.

Gli alleati, per alleggerire la situazione, disposero che alcune navi cariche di grano dirette verso altre regioni meridionali italiane fossero dirot-

<sup>(2)</sup> Montanelli-Cervi, L'Italia della guerra civile, Rizzoli, Milano, 1983.

PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 567

tate al porto di Cagliari. Con questi aiuti ritornò la calma, ma per breve tempo. Esplose il mercato nero; gli agricoltori si rifiutarono di consegnare il grano agli ammassi e nelle campagne si riacutizzò l'endemico fenomeno delle razzie di bestiame e quello ben più grave del brigantaggio. Dilagarono i furti, specie di prodotti alimentari. Fra le diverse cause del fenomeno fu indicata anche quello dell'eccessivo numero di militari italiani, i quali, inutilizzati nelle caserme cercavano, quando erano in libera uscita, di colmare illecitamente le insufficienze del rancio. Vero è che la disoccupazione, la scarsezza di cibo e la povertà provocavano i disordini e questi sovente degeneravano in conflitti a fuoco.

Uno dei più violenti fu quello sostenuto dai carabinieri nel Nuorese con oltre 1500 pastori armati che avevano occupato terre demaniali e si rifiutavano di abbandonarle. Per vera fortuna non vi furono morti; ma molti feriti si contarono fra i dimostranti. Seguirono denunce e procedimenti penali.

#### Trame fasciste (3)

Alcuni nostalgici della dittatura che non si rassegnavano alla sconfitta diedero altro lavoro alla giustizia. Una possibile rinascita del fascismo non costituì mai un grave problema per il governo Badoglio e ancor meno per l'Amministrazione militare alleata. E proprio la frammentarietà di azioni dei piccoli gruppi neofascisti costituiva la dimostrazione che la loro ideologia era spenta anche nel sud.

Tuttavia la polizia militare anglo-americana e i servizi segreti italiani non potevano restare inerti di fronte a talune macchinazioni suscettibili di turbare non solo l'ordine pubblico, ma di intralciare altresì le attività militari con atti di sabotaggio o spionistici. Fra la fine del 1943 e i primi mesi del 1944 la polizia militare inglese e i servizi segreti italiani scoprirono le trame intessute dal principe Valerio Pignatelli, appartenente all'alta nobiltà calabrese, personaggio avventuroso, ex ufficiale di cavalleria, pluridecorato, vecchio fascista, approdato alle gerarchie del partito come ispettore nazionale, quando l'Italia già era avviata alla sconfitta.

In un primo momento parve compromessa anche la moglie del Pignatelli, Maria Elia. Gli inquirenti avevano accertato che ella, travestita da suora, aveva attraversato le linee del fronte con l'aiuto del tenente di vascello Poletti, ufficiale italiano distaccato presso i servizi segreti americani

<sup>(3)</sup> Su questo argomento v. Giugni, op. cit.

(OSS). Si sospettava che la Pignatelli avesse avuto contatti con gerarchi della repubblica di Salò e con il colonnello tedesco Dolmann fornendo loro informazioni sulla situazione del sud Italia. La Pignatelli che, sempre con l'aiuto del Poletti, aveva riattraversato il fronte tornando a Napoli, si giustificò, affermando di essersi recata a Roma per rivedere i due figli, entrambi ufficiali, che non avevano aderito al nuovo regime fascista e si tenevano nascosti nella capitale.

Le sue difese non convinsero gli inquirenti che tuttavia non approfondirono le indagini, pare per le interferenze dell'OSS americano. La principessa non ebbe ulteriori fastidi; misteriose restarono le ragioni dell'insabbiamento dell'inchiesta giudiziaria. Nelle panie rimase invece il marito. Dalle rilevazioni del tenente di complemento Pietro Capocasale risultò che a Catanzaro si era costituito un sodalizio di giovani neofascisti che spendevano il nome del principe Pignatelli, definendolo ispiratore del movimento.

Le indagini dei carabinieri portarono alla scoperta di altri gruppuscoli di nostalgici a Nicastro, Crotone e Cosenza. Fra costoro era un personaggio di spicco: il marchese Gaetano Morelli di Crotone. Questi a sua volta "cantò" indicando l'avvocato Luigi Filosa, noto penalista di Cosenza, e il principe Pignatelli come i promotori della ripresa fascista.

La Procura militare promosse due separate istruttorie sulla base delle informazioni fornite dai carabinieri, i quali affermavano che mancava la prova concreta dell'esistenza di una organizzazione permanente fra i diversi gruppi e di un comune piano di azione. Il 15 febbraio 1944 davanti al tribunale militare di guerra di Catanzaro comparvero in stato di detenzione ottantotto imputati: fra di essi il marchese Morelli, l'avvocato Filosa, il geometra Pietro Capocasale e altri capeggiatori del movimento: il notaio Ugo Notaro, gli studenti universitari Antonio Colosimo, Gaetano Gallarano, Nino Gimigliano, Aldo Paparo, Attilio e Giuseppe Scola propagandisti e agitatori. La gran massa era costituita da giovanissimi fra i sedici e i ventiquattro anni. Le accuse erano gravissime: insurrezione armata, associazione sovversiva, detenzione di armi ed esplosivi.

Esse erano suffragate dai sequestri di molti moschetti, di alcune cassette di bombe a mano e di piccole quantità di esplosivi rinvenute nei nascondigli predisposti da alcuni inquisiti. Dopo due mesi di udienze, seguite ansiosamente da un folla di parenti dei giovani detenuti, il tribunale militare, mutata la rubrica dei reati più gravi, condannò a lunghe pene detentive i capeggiatori del movimento e i gregari più attivi e fanatici, infliggendo dieci anni di reclusione a Pietro Capocasale, nove a Morelli, otto a Filosa, Notaro, Colosimo, Gimigliano, Paparo, Scola, cinque ad altri imputati minori. Pene più lievi irrogò a coloro che avevano svolto compiti secondari. Assolse quaranta imputati.

Alcuni giorni dopo lo stesso Tribunale giudicò il principe Pignatelli e i suoi diretti collaboratori, Vittorio Capocasale, fratello di Pietro, condannato nel precedente processo, il ten. col. Luigi Guarino e l'avvocato Pietro Barberi.

Al Pignatelli inflisse dodici anni di reclusione e a Vittorio Capocasale un anno. Assolse il Guarino e il Barbieri per insufficienza di prove.

Altre trame fasciste furono scoperte dai Carabinieri in Sardegna. Il generale dell'ex milizia fascista Martini, richiamato in servizio nell'esercito con il grado di maggiore di complemento aveva riunito attorno a sé alcuni ex gerarchi e altri ex fascisti, quasi tutti ufficiali richiamati in servizio.

Questi nostalgici furono catturati dai carabinieri mentre su una barca a motore muovevano dall'isola verso le coste del nord. Nel natante furono sequestrati cifrari, elenchi di cospiratori e altre carte compromettenti.

Il Tribunale militare di Oristano nell'autunno 1944 condannò questi dilettanteschi congiurati a pene detentive che variarono dai quattordici ai tre anni di reclusione, declassando le originarie imputazioni che avrebbero comportato la pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

Anche nella caserma dei vigili del fuoco di Cagliari si congiurava per la rinascita del fascismo. Al velleitario movimento partecipavano due ufficiali del Corpo, tre ex ufficiali della disciolta milizia fascista e un ufficiale dell'esercito. Anch'essi vennero arrestati mentre in motobarca abbandonavano la Sardegna, dirigendosi verso la Spagna.

Il Tribunale militare fu ancora una volta clemente e li condannò a pene detentive, ravvisando nella loro condotta gli estremi di reati meno gravi di quelli contestati. In sostanza la giustizia militare del regno si attenne a costanti criteri di clemenza, rifiutandosi di condannare alla pena di morte congiurati di mezza tacca, più guasconi che traditori.

A distanza di cinquant'anni può serenamente convenirsi che questa moderazione, sconosciuta agli analoghi tribunali della repubblica del nord, bene corrispose a criteri di equità fondati sui turbamenti dell'eccezionale momento storico, se non sul rigore formale della legge.

### Diserzioni militari (4)

Le diserzioni di soldati dopo l'armistizio furono numerose anche nei territori del Sud, aggravando l'immane lavoro di ricostruzione dell'Esercito, che aveva risentito dello sbandamento seguito all'8 settembre più della Marina e dell'Aeronautica, diversamente strutturate.

Il fenomeno è già stato bene analizzato in questo convegno dal colonnello Della Volpe. Basterà ora ricordare due episodi sintomatici dello scoramento morale che determinò alcune gravi violazioni dei doveri di fedeltà e di disciplina militari.

Disertò un intero reparto di salmerie del 167° fanteria, acquartierato presso Caserta, facente parte del raggruppamento (prima grande unità
del ricostituendo Esercito Italiano) al comando del generale Utili. E, fatto
ancora più grave, disertò anche una compagnia di allievi ufficiali di complemento. I due reparti erano in procinto di partire per il fronte. Grande
fu l'allarme dello Stato Maggiore. Qualche alto ufficiale, ravvisò la necessità di una pena esemplare che restituisse a tutto l'Esercito il senso dell'onore militare e del dovere. I disertori, rastrellati dai carabinieri, vennero
portati al giudizio del Tribunale militare straordinario di S. Agata dei Goti
che, tuttavia, si attenne alla consueta linea di mitezza. Gli imputati di diserzione, punibili con la fucilazione nella schiena, furono ritenuti colpevoli di diserzione semplice e condannati ad alcuni anni di reclusione
militare.

Onta ingiusta e crudele per la Marina Militare, che nelle tristi giornate del settembre 1943 era stato esempio di lealtà alle istituzioni e di disciplina, fu il truce ammutinamento dell'equipaggio del Mas 505. Il 10 aprile 1944 durante una navigazione dalla Maddalena a Bastia, i tre sottufficiali di bordo con l'adesione dei marinai, assassinarono il proprio comandante sottotenente di vascello Sorcinelli e due ufficiali, che si trovavano a bordo, il capitano di fregata Pucci Boncampi e il tenente di vascello Sarti. I rivoltosi poi si diressero verso Porto S. Stefano, consegnandosi ai tedeschi. Subito la Procura militare iniziò l'istruttoria dell'ammutinamento con passaggio al nemico e triplice omicidio di superiori, avvenimento criminoso che non aveva precedenti nella Marina Italiana. Catturati nel dopoguerra, i traditori furono condannati dal Tribunale di La Spezia alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

<sup>(4)</sup> Sulle diserzioni militari, v. Giugni, sp. cit.

La difesa ricorse in Cassazione eccependo il difetto di giurisdizione dei Tribunali militari perché i fatti commessi dagli ammutinati costituivano reati di collaborazionismo con il tedesco invasore, attribuiti a norma del D.L.L. 22 aprile 1945 alla competenza delle Corti d'Assise straordinarie. La Corte Suprema con decisione sconcertante accolse il ricorso, rinviando la causa alla Corte di Assise straordinaria di Grosseto, la quale, accordate le circostanze attenuanti generiche, condannò i principali imputati a 30 anni di reclusione e gli altri a pena detentiva di minore durata.

# La svolta di Salerno e l'epurazione

La cosiddetta svolta di Salerno si concretò, come è noto, il 22 aprile 1944 con la formazione del primo governo democratico e rappresentativo dopo un ventennio di dittatura.

Presidente del Consiglio rimase Badoglio, ma ministri e sottosegretari rappresentavano i partiti del C.I.N. Unici ministri tecnici furono i militari che mantennero i loro dicasteri.

Il precedente governo Badoglio burocratico-militare non aveva ravvisato la necessità di istituire giudici speciali per la punizione dei "crimini fascisti". Si era limitato a reintegrare prima in incarichi ed impieghi i perseguitati dal fascismo che avevano perso i loro posti di lavoro a cagione delle idee professate e poi ad emanare con R.D.L. 28 dicembre 1943 n. 29 norme sulla defascistizzazione.

Con R.D.L. 12 aprile 1944 n. 101 aveva istituito un Alto Commissario per l'epurazione nazionale del fascismo.

Il nuovo governo di struttura eminentemente politica si rese interprete della generale volontà di punizione dei delitti fascisti e di "collaborazionismo" con l'invasore tedesco. Con R.D.L. 26 maggio 1944 n. 134 emanò quindi le norme per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo. Si trattava di un piccolo codice diviso i due titoli, l'uno comprendente le norme di diritto sostanziale e l'altro di diritto processuale. Esso derogava ad alcuni principi fondamentali del diritto e del processo penali, quali la prescrizione dei reati e l'intangibilità della cosa giudicata.

Erano annullati gli effetti della prescrizione, delle amnistie e degli indulti ed era prevista la revoca delle grazie concesse quando i provvedimenti riguardavano delitti di particolari gravità, espressamente indicati.

Le sentenze pronunziate per tali delitti potevano essere dichiarate giuridicamente inesistenti e revocate (ovviamente la previsione riguardava le assoluzioni o l'eccessiva mitezza di condanne) qualora sulla decisione avesse "influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo".

Era comminato l'ergastolo per coloro che avevano promosso e diretto l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922. Era inoltre prevista la possibilità di infliggergli la pena di morte qualora essi avessero continuato l'attività fascista dopo l'introduzione nel codice di detta pena.

Per gli organizzatori di bande fasciste e per gli autori di gravi violenze era stabilita la pena della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni.

Erano poi comminate le pene del Codice penale militare di guerra per tutti coloro che dopo l'8 settembre 1943 avevano commesso atti contro la fedeltà e la difesa militare. E tale doveva considerarsi la collaborazione attiva concretata dall'aiuto e nell'assistenza al nemico.

Sanzioni amministrative erano poi previste per tutti coloro che per motivi fascisti od avvalendosi della situazione creata dal fascismo avessero commesso atti di particolare gravità che pur non integrando estremi di reato, fossero contrari a norme di diritto pubblico privato, o ai principi di rettitudine o probità politiche. Per costoro era comminata l'interdizione da una professione o da un'arte, o della privazione dell'esercizio dai diritti politici per una durata non superiori ai dieci anni.

Diminuenti di pena o di sanzione amministrativa erano previste per coloro che si erano distinti nella lotta contro il tedesco invasore. Se avevano conseguito ricompense al valore potevano essere dichiarati non punibili. Per la punizione dei delitti e degli illeciti fascisti era istituito un Alto Commissario nominato con regio decreto dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri. L'Alto Commissario aveva ampie funzioni di pubblico ministero, era scelto fra persone di spiccata probità e particolarmente fra coloro che avevano sofferto persecuzioni per opposizione al fascismo. Era assistito da un Alto Commissario aggiunto e coadiuvato da commissari scelti fra i magistrati. Tutti erano sottratti alle ingerenze del potere esecutivo. In ogni capoluogo di provincia prestavano servizio commissari istruttori.

Nella circoscrizione di ogni Corte d'Appello era istituita una Corte distrettuale per la punizione dei delitti fascisti. Essa era presieduta da un magistrato di Corte d'Appello e composta di sette giudici popolari di spec-

PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 573

chiata moralità anche politica. Pubblico ministero era un magistrato addetto all'apposito commissariato oppure un magistrato tratto dal servizio ordinario.

Inoltre in ogni capoluogo di provincia erano istituite Commissioni per gli illeciti fascisti, non costituenti reato, presiedute da un magistrato giudicante. Pubblico ministero era un magistrato tratto dai Commissari per le sanzioni contro il fascismo.

Le istruttorie erano svolte secondo le norme del codice di procedura penale per il rito sommario (previsto dal codice allora vigente).

Il giudizio avanti le Corti distrettuali si svolgeva con ampie garanzie di difesa.

Le impugnazioni delle sentenze delle Corti distrettuali erano disciplinate dalle norme stabilite per le sentenze delle Corti d'Assise ordinarie, allora non appellabili. Era quindi previsto il solo ricorso per Cassazione limitato, peraltro, ai casi di inosservanza od erronea applicazione della legge o di eccesso di potere. Contro le sentenze delle Commissioni provinciali, veri e propri organi giurisdizionali, non erano ammessi ricorsi, ma solo consentite istanze di revisione.

Questo Codice di procedura per "crimini fascisti" non costituiva tuttavia una deroga alla competenza della giurisdizione ordinaria perché le Corti distrettuali avevano una struttura analoga alle Corti d'Assise e potevano al più considerarsi Corti specializzate per una particolare categoria di reati.

Il governo Bonomi, subentrato l'8.6.1944 al governo Badoglio, abrogò il R.D.L. 26 maggio, E con D.L.L. 27.7.1944 n. 159, integrato dal D.L. 13.9.1944 n. 198, istituì un'Alta Corte di giustizia, composta di un presidente di Cassazione e di otto giudici, alti magistrati o persone di chiara fama, nominati dal Consiglio dei Ministri.

All'Alta Corte era attribuita la materia dei crimini fascisti contestati ai personaggi del regime. Pubblico Ministero presso di essa era l'Alto Commissario.

A questo punto può asserirsi che il nuovo governo democratico aveva fatto un passo decisivo verso la giurisdizione speciale, tanto più che contro la sentenza dell'Alta Corte non era ammesso alcun ricorso. La composizione del collegio giudicante offriva tuttavia garanzie di imparziale giudizio ben maggiori di quelle offerte dei numerosi tribunali straordinari, speciali e militari, mera parvenza di giustizia, che da mesi funzionavano nella Repubblica di Salò.<sup>(5)</sup>

<sup>(5) (1)</sup> Nessuna condanna a morte fu eseguita in base a sentenze dell'Alta Corte.

Reiterando le ipotesi e le norme del Decreto Badoglio del 26 maggio il nuovo testo legislativo, comminava le sanzioni con riferimento alle leggi del "tempus commissi delicti" e attribuiva i processi alle Corti d'Assise ordinarie, ai Tribunali e ai Pretori secondo le rispettive competenze. Rinnovava inoltre le disposizioni sulla inapplicabilità delle prescrizioni dei reati delle amnistie, degli indulti e sulla revoca delle grazie sovrane, sulla dichiarazione di nullità di sentenze assolutorie o ispirate a criteri di eccessiva mitezza riguardanti i delitti fascisti.

Riproduceva poi le norme di detto decreto in materia di reati di collaborazionismo (6) con i tedeschi, precisando tuttavia che gli imputati di questi delitti erano puniti a norma delle disposizioni del Codice Penale di guerra, anche se non militari. Ne derivava che anche le sentenze pronunciate dalle Corti d'Assise, in materia di collaborazionismo avevano gli stessi effetti di quelle dei Tribunali di guerra in zona di operazioni. E vale a dire erano sottratte ad ogni impugnazione. I diritti della difesa tuttavia erano rispettati.

Secondo la procedura stabilita dal decreto Bonomi, fu giudicato il tristemente noto Pietro Caruso, improvvisato questore di Roma, aguzzino e rastrellatore di vittime per le Fosse Ardeatine. Egli era fuggito in autovettura verso il nord poco prima della liberazione della capitale. Un incidente stradale che gli produsse la frattura di una gamba lo immobilizzò. Catturato fu trasportato in infermeria e sottoposto a cure. Nel frattempo la Procura del Regno (questa fu la denominazione degli uffici del P.M. durante la luogotenenza) dopo l'istruttoria di rito, lo aveva rinviato al giudizio della Corte d'Assise di Roma che il 19 settembre 1944 lo condannò a morte per aiuto militare al nemico e delitti connessi. La domanda di grazia fu respinta. Il 22 settembre venne fucilato.

Accanto alle sanzioni penali il decreto Bonomi (art. 8) previde una serie di sanzioni amministrative e di misure di sicurezza a carico di coloro che per motivi fascisti o avvalendosi della situazione creata dal fascismo avevano compiuto atti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, erano contrari alle norme di rettitudine o di probità politica. Per queste persone era prevista l'interdizione dai pubblici uffici oppure la privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Nei casi più gravi di pericolosità poteva essere disposta l'assegnazione ad una casa di lavoro oppure ad una colonia agricola per un tempo

<sup>(6)</sup> Come sanzione patrimoniale aggiuntiva venne prevista la confisca dei beni del condannato (Art. 41 D.L.L. n. 159).

PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 575

non inferiore a un anno né superiore a dieci. Queste misure erano applicate da una commissione provinciale presieduta da un magistrato e composta di due membri estratti a sorte dall'elenco dei giudici popolari. Contro l'applicazione di tali sanzioni, era ammesso ricorso per Cassazione anche per il merito.

Queste Commissioni in un primo momento suscitarono allarme e preoccupazione in molti ex gerarchi fascisti sfuggiti ai processi penali. Ma esse furono molto clementi, i proscioglimenti prevalsero sui provvedimenti punitivi che, del resto, non ebbero esecuzione.

Il decreto Bonomi istituì apposite commissioni di epurazione presso le diverse amministrazioni pubbliche, gli Enti autonomi o comunque sottoposti al controllo della pubblica amministrazione. Dette Commissioni, presiedute da un magistrato ordinario o amministrativo, giudicavano i dipendenti che si erano particolarmente compromessi con il fascismo oppure erano stati assunti o promossi per benemerenze o protezioni fasciste.

Le sanzioni muovevano dalle pene disciplinari dell'ammonizione e della sospensione sino alla totale dispensa dal servizio e alla perdita dell'impiego e del diritto alla pensione. Era ammesso ricorso a una Commissione Centrale e al Consiglio di Stato ma solo per motivi di competenza. Analoghe le disposizioni a carico degli iscritti agli albi delle professioni, delle arti e dei mestieri. Era contemplata la cancellazione dagli albi e nei casi meno gravi la sospensione temporanea. Anche queste decisioni potevano essere impugnate davanti una Commissione Centrale. Per motivi di competenza, era possibile il ricorso al Consiglio di Stato.

Le nuove disposizioni erano nel loro complesso più severe di quelle previste dal decreto Badoglio e contemplavano una fascia più ampia di illeciti. Tuttavia erano più garantiste sul piano processuale consentendo reclami non previsti dal precedente provvedimento.

Poche furono le sanzioni espiate. Le Commissioni Centrali largheggiarono negli annullamenti. In servizio rimasero anche funzionari che erano stati assunti e avevano fatto carriera unicamente per benemerenze fasciste.

Modificando le norme di diritto sostanziale e di diritto processuale emanate dal decreto Badoglio, il decreto luogotenenziale del 27 luglio 1944 disciplinò diversamente anche l'ufficio dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. Le modalità di nomina non mutarono, e mantenuta fu l'equiparazione dell'Alto Commissario al primo Presidente della Corte di Cassazione. Furono ampliati gli organici. Vennero istituiti nuovi Alti Commissari Aggiunti preposti ai molteplici settori dell'ufficio.

Tali cariche furono conferite ad alcuni noti esponenti dell'antifascismo di diverse tendenze politiche: Mario Berlinguer, Mauro Scoccimarro, Mario Gingolani e Felice Stangoni.

Il personale inquirente fu completato da Commissari in sottordine e da magistrati ordinari. Il personale di segreteria venne distaccato dalle cancellerie giudiziarie. Fu costituito un nucleo di polizia giudiziaria tratto dai ruoli delle questure e dall'arma dei Carabinieri per le indagini di competenza dell'ufficio.

L'Alto Commissario era un pubblico ministero investito di poteri eccezionali d'iniziativa e d'indagine, come già era stato stabilito dal decreto Badoglio, ma le decisioni vennero contenute nell'ambito inquisitorio e requirente.<sup>(7)</sup>

Le sue richieste si estendevano a tutte le strutture del regime fascista e a tutte le attività svolte dai suoi dirigenti e dai cooperatori più elevati o più attivi. Riguardava infine tutti gli atti del fascismo risorto dopo l'8 settembre e la collaborazione data sul piano militare e politico alla Germania nazista.

L'art. 28 del decreto 27 luglio 1944 stabiliva "l'avocazione allo Stato di tutti i profitti derivati dalla partecipazione od adesione al regime fascista".

Si presumevano profitti di regime anche gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922 da coloro che avevano rivestito cariche pubbliche o comunque svolto attività come fascista. E tale presunzione si estendeva anche agli ascendenti, discendenti e coniuge delle persone indicate nell'art. 28; colpiva inoltre tutti coloro che avevano avuto con essi relazioni di associazione o cointeressenza. Era ammessa tuttavia la prova della lecita provenienza.

La competenza a decidere sull'istanza dell'Alto Commissario che doveva promuovere l'azione patrimoniale, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, era attribuita a una sezione speciale delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette, presieduta dal Presidente del Tribunale e composta da quattro commissari nominati dal Ministro delle Finanze su proposta del prefetto.

La Commissione teneva pubblica udienza in contraddittorio fra gli inquisiti e l'Amministrazione finanziaria. Aveva tutti i poteri delle Com-

<sup>(7)</sup> L'Alto Commissario in casi di particolare gravità poteva deferire al giudizio dell'Alta Corte anche persone diverse dagli ex gerarchi fascisti (Art. 41 D.L.L. 59).

missioni sui profitti di guerra. Essa costituiva uno speciale organo giurisdizionale e contro le sue decisioni era dato ricorso a una Commissione centrale, presieduta da un magistrato. Le decisioni di questa erano impugnabili avanti le Sezioni Unite della Cassazione per difetto di giurisdizione. I gravami potevano essere proposti sia dagli inquisiti sia dall'Alto Commissario, il quale fin dall'inizio del procedimento poteva richiedere al Presidente del Tribunale competente per territorio il sequestro conservativo dei beni degli inquisiti.

Era disposta infine l'avocazione allo Stato di tutti i beni del partito fascista e delle sue organizzazioni, soppresse con decreto del Governo Badoglio il 2 agosto 1943. La devoluzione era decisa dal Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri competenti. L'esecuzione dei provvedimenti, tutti di natura amministrativa era affidata al Ministero delle Finanze.

L'art. 8 del decreto legislativo n. 159 prevedeva la decadenza dalla carica dei membri delle Assemblee legislative o di enti o istituti che con i loro voti o atti avevano contribuito al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra. Delle due camere legislative solo il Senato, assemblea vitalizia di nomina regia sopravviveva. Come è noto, Mussolini nel 1938 aveva soppresso la Camera dei Deputati, sostituendola con una Camera dei fasci e delle corporazioni composta dai federali e dai dirigenti delle organizzazioni di partito e sindacali.

Una nuova Camera dei deputati, date le contingenze di guerra, non poteva essere eletta e la funzione legislativa era esercitata in via sostitutiva e di urgenza dal governo. Contro il Senato, ridotto a un collegio di vecchi e inoperanti notabili, si abbatté la scure dell'Alto Commissario, il quale chiese all'Alta Corte ed ottenne da questa la dichiarazione di decadenza dei due terzi dei senatori. Si salvò solo una piccola minoranza e vi fu chi fece rilevare che molti prosciolti avrebbero potuto rientrare nell'elenco degli eputati.

Il primo processo celebrato dall'Alta Corte di giustizia fu quello a carico dei generali Riccardo Pentimalli, comandante il XIX Corpo d'Armata ed Ettore del Tetto, comandante della difesa territoriale di Napoli. Gli si faceva carico di non avere applicato la direttiva OP 44, diramata dal Comando di Stato Maggiore Generale il 3 settembre 1944 e di essere rimasti inattivi di fronte all'aggressione tedesca mentre combattevano di loro iniziativa singoli reparti militari e gruppi di popolani.

Le imputazioni erano gravissime: aiuto al nemico, abbandono di comando, disobbedienza e reati connessi. Taluni reati erano puniti con la pena di morte. L'Alto Commissario dopo una rapida istruttoria deferì i due generali all'Alta Corte. Dovendosi trattare questioni tecnico militari, sarebbe stato logico che il processo fosse affidato al Tribunale militare che era il giudice naturale in materia. (Così infatti avvenne quattro anni dopo per il maresciallo Graziani che, tratto davanti alla Corte d'Assise straordinaria, fu da questa rinviato al Tribunale militare). Ma in quel momento prevalsero evidentemente le ragioni politiche che volevano punire nelle persone dei due generali le inerzie attribuite agli alti comandi militari.

Il processo s'iniziò a Roma il 14 dicembre 1944 e si concluse il 22 successivo. Il pubblico ministero Traina richiese la pena di morte, ma l'Alta Corte, presieduta dal presidente di sezione di Cassazione Maroni, ritenne gli imputati colpevoli di abbandono di comando e li condannò a venti anni di reclusione militare, alla perdita del grado e a pene accessorie. Li assolse dalle altre accuse.

Clamorosi furono gli arresti ordinati dall'Alto Commissario del generale Roatta già capo di Stato Maggiore dell'Esercito, uno dei promotori dell'armistizio, del colonnello dei Carabinieri Emanuele e del maggiore Navale, appartenenti nel 1937 al servizio informazioni militari, accusati di avere organizzato, prezzolando i sicari, per ordine di Mussolini e Galeazzo Ciano, l'assassinio degli intellettuali antifascisti Carlo e Nello Rosselli, uccisi a Bagnoles sull'Orne (Francia nord occidentale) dove si erano rifugiati.

L'ufficio dell'Alto Commissario iniziò in tale torno di tempo anche le indagini a carico di alti personaggi del fascismo e di violenti squadristi, Si crearono situazioni paradossali, ma legate alla logica della storia. Giuseppe Bottai e Giacomo Acerbo, accusati di avere organizzato nell'ottobre 1922 il colpo di stato per l'instaurazione del regime fascista e di avere contribuito a consolidarlo come ministri, erano già stati condannati nel gennaio di quello stesso 1944 alla pena di morte per alto tradimento del fascismo dal tribunale speciale straordinario di Verona. Contumaci erano davanti ai giudici fascisti e contumaci ovviamente si mantennero anche davanti ai giudici democratici.

Altri ebbero minore fortuna: il famigerato Amerigo Dumini, uno degli autori dell'assassinio dell'onorevole Matteotti si vide annullare la sentenza di condanna a pena irrisoria (5 anni e 10 mesi di reclusione, neutralizzati dai condoni) inflittagli nel marzo 1926 dalla Corte di Assise di Chieti e venne sottoposto a nuovo procedimento penale.

Sorte ancora peggiore toccò a Cesare Rossi. Costui era stato braccio destro del duce nei primi anni del fascismo ma ne era divenuto nemico personale dopo il delitto Matteotti per il conseguente palleggio di responsabilità. Aveva scritto un memoriale di accuse contro Mussolini, il quale lo fece catturare e condannare dal Tribunale speciale fascista a trent'anni di reclusione in parte espiati. Ma ripristinata la democrazia fu deferito al giudizio dell'Alta Corte.

Nell'arco di pochi anni amnistie, indulti e successive assoluzioni posero la parola fine all'originaria ansia collettiva di repressione.

Accadde ciò che è sempre accaduto nelle grandi crisi storiche. Espiarono coloro che furono condannati subito e talora a furore di popolo.

Oggi a distanza di mezzo secolo si deve obiettivamente constatare che il sistema sanzionatorio istituito in materia di "crimini fascisti" e "collaborazionisti" dal governo democratico, pur con le sue deroghe ad alcuni principi dottrinari in campo penale in quell'eccezionale momento storico si mantenne nello schema dello Stato di diritto, con sufficiente tutela dei diritti soggettivi del cittadino.

La pena di morte istituita con effetti retroattivi per i più gravi delitti fascisti, il rinnovo dell'azione penale per delitti rimasti impuniti o non puniti adeguatamente per effetto degli arbitri di un regime totalitario, la punizione con la pena capitale dei più gravi atti di collaborazionismo che rientravano nelle fattispecie già previste dal codice militare di guerra, le sanzioni amministrative contro gli abusi commessi da coloro che avevano esercitato un'autorità dispotica trovano la loro giustificazione storico-politica nel clima morale e nelle condizioni psicologiche del momento.

L'esasperazione per il disastro militare che aveva concluso una guerra non voluta dalla maggioranza degli italiani, l'orrore e lo sdegno provocati dalle stragi di cittadini pacifici ed inermi, dalle esecuzioni sommarie, dalle torture e dalle deportazioni eseguite dai tedeschi e dai loro collaboratori italiani furono le cause della generale richiesta di una inesorabile condanna dei colpevoli. D'altronde questa istanza era comune a tutti i popoli che avevano lottato contro le aggressioni dei Paesi guidati da governi totalitari e portò all'istituzione dei tribunali internazionali di Norimberga e di Tokyo per la punizione dei grandi crimini contro l'umanità.

#### Giustizia Civile

In Italia ci si illuse, più che altrove, di frenare con la celebrazione di regolari processi la ragion fattasi, ma questa prevalse.

Basta un breve cenno dei problemi della giustizia civile che, al di qua e al di là del fronte, furono quelli consueti della lentezza delle cause, aggravati dalle ulteriori difficoltà provocate, specie nel sud, dalla situazione di guerra.

Per evitare che le difficoltà delle comunicazioni e altre contingenze dannose cagionassero l'estinzione dei diritti e delle azioni giudiziarie il Governo Badoglio con R.D.L. 3 gennaio 1944 n. 1 dispose la sospensione delle prescrizioni e dei termini giudiziari per la durata della guerra. Con successivi decreti furono sospesi gli sfratti e, dopo la svolta di Salerno, venne adeguata alla situazione di guerra la normativa dei contratti agrari con una maggiore protezione degli affittuari.

# La giustizia penale nella repubblica di Mussolini

Già si è visto che anche nella Repubblica di Salò per i reati comuni, fatta eccezione per i delitti che non avevano risvolti politici o militari oppure ripercussioni sull'ordine pubblico, continuò ad operare la magistratura ordinaria applicando i codici penale e di procedura penale. Solo in materia annonaria fu mutata la composizione dei collegi giudicanti introducendovi un membro laico, tratto dagli uffici preposti alla disciplina dei consumi, evidentemente per controllare le decisioni dei magistrati, inclini all'indulgenza in questo settore. Il provvedimento ebbe scarsi effetti data la prevalenza numerica e qualitativa dei giudici di professione sicché non risultarono alterate la serenità e l'equilibrio delle decisioni.

Il ferreo regime militare e il rigore del coprifuoco tennero a freno la criminalità comune che non assunse le dimensioni di quella del sud anche perché non ne ricorrevano i fattori eziologici.

Nell'ambito dei reati lesivi della sicurezza dello Stato e degli interessi militari spietate furono le sentenze dei molteplici tribunali straordinari, speciali, militari. Esse si posero in netto contrasto con i criteri di mitezza seguiti dai giudici militari del Regno d'Italia.

Questo divario si spiega in parte con la struttura autoritaria della repubblica neofascista e soprattutto con la dilagante guerriglia che essa doveva affrontare. Vennero creati tribunali fascisti provinciali per punire gli iscritti al partito che dopo il 25 luglio avevano rinnegato il giuramento di fedeltà al duce e al regime. Fortunatamente questi improvvisati organi giudiziari furono scarsamente operativi.

Ma con ancor più spietato criterio fu istituito a Verona un tribunale speciale straordinario, composto da fascisti di provata fede e presieduto dall'ex federale di Roma Vecchini. Questo eccezionale collegio di giudici improvvisati ebbe una competenza penale addirittura "ad personas", cioè limitata ad individui nominativamente indicati (avvenimento del tutto nuovo nella nostra moderna storia giudiziaria). Costoro erano quei componenti del gran Consiglio del fascismo (diciannove su ventotto) che nella notte del 24 al 25 luglio 1943, convocati da Mussolini perché esercitassero la loro funzione istituzionale di consulenza, avevano votato l'ordine del giorno proposto da Dino Grandi dando al Re l'appiglio costituzionale per licenziare lo stesso Mussolini.

Invano il ministro della giustizia Pisenti aveva cercato di dissuadere il duce dall'istituzione di questo tribunale che in realtà era uno strumento di vendetta. Ciò chiaramente appariva dall'assurdità giuridica delle accuse e dalle modalità processuali scelte per trasformarle in sentenza di condanna alla pena capitale.

Tutti gli imputati furono condannati a morte. Ma la massima parte di essi sfuggì alla cattura. Caddero sotto il piombo del plotone di esecuzione, solo cinque sventurati, che, credendosi protetti o comunque fidando nella propria innocenza, non si erano eclissati: l'ottuagenario maresciallo De Bono, quadrumviro della rivoluzione fascista, Marinelli, vecchio e semi incosciente già segretario amministrativo del partito fascista, l'ex ministro degli esteri (e genero di Mussolini) Galeazzo Ciano, l'ex ministro dell'Agricoltura Pareschi e l'ex presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'Industria Ciottardi. Questi due ultimi anche sotto il profilo della rappresaglia politica chiaramente erano i meno compromessi nell'asserito complotto.

Non indugio su questa iniqua vicenda, egregiamente trattata dalla relazione del dottore Marco Cuzzi. Mi limito a ricordare che con la condanna a morte dei gerarchi "traditori" il Tribunale speciale e straordinario esaurì la sua attività.

Entrarono in funzione nei primi mesi del 1944 ed operarono con draconiano impegno i Tribunali composti di ufficiali dell'esercito che avevano aderito alla Repubblica di Salò. I vari Cogu (Comandi antiguerriglia) e altri comandi militari ne sollecitavano l'istituzione presso le loro unità.

I Tribunali militari inviarono ai plotoni di esecuzione non soltanto i partigiani, ma anche pacifici diciannovenni renitenti alla leva indetta con il terribile bando Graziani.

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato ebbe competenza non solo in materia di reati contro la sicurezza politica e militare del regime, ma anche in materia di rapine aggravate dalle circostanze del tempo di guerra, di gravi reati annonari e di reati turbativi dell'ordine pubblico.

L'inesorabilità delle sue sentenze si manifestò soprattutto contro le forze della Resistenza. A Torino il 2 aprile 1944, presieduto dal generale di brigata Rossi, condannò a morte il generale dell'Esercito regio Giuseppe Perotti e i membri del Comitato militare della Resistenza del Piemonte. E fondatamente si disse che Mussolini e il ministro degli interni Buffarini Guidi avevano ordinato al collegio giudicante di infliggere la pena capitale che fu subito eseguita.

Il 24 maggio successivo il Tribunale speciale di Parma, che era presieduto dal generale della guardia nazionale repubblicana Griffini, condannò a morte l'ammiraglio di Squadra Inigo Campioni e il contrammiraglio Luigi Mascherpa, comandante l'uno della base di Rodi e l'altro della base di Lero. Entrambi erano agli ordini del governo Badoglio e dopo l'8 settembre avevano resistito valorosamente all'aggressione germanica. Ma, abbandonati dalla marina britannica ed esaurita ogni risorsa, erano stati sopraffatti dalla preponderanza dei mezzi bellici nemici. Erano prigionieri di guerra, ma furono consegnati al governo di Salò. Dopo alcuni mesi di prigionia, vennero deferiti al giudizio del tribunale speciale con l'imputazione di "avere obbedito a un ordine manifestamente criminoso". Era un'accusa che non aveva alcun fondamento di fatto e non trovava sostegno in alcuna norma giuridica, anzi era in aperto contrasto con le leggi dell'obbedienza, della fedeltà e dell'onore militari.

Ma Mussolini volle il processo e la condanna a morte dei due alti ufficiali per vendicarsi della regia Marina rimasta fedele al governo legittimo. Fu sordo anche alle insistenze del suo ministro della Giustizia avvocato Pisenti che nel cuore della notte, poche ore prima dell'esecuzione, lo raggiunse a Gargnano per dimostrargli l'assurdità della sentenza. La condanna venne eseguita. (8) Forse per un estremo rimorso fu risparmiato agli ammiragli l'oltraggio della fucilazione nella schiena.

Il processo e la sentenza per ignominia superarono il triste rito giudiziario celebrato dal Tribunale speciale straordinario a carico dei componenti del gran consiglio del fascismo.

<sup>(8)</sup> Montanelli-Cervi. L'Italia nella guerra civile, Rivoli, Milano, 1983.

La lotta antipartigiana fu caratterizzata da uno sterminio di prigionieri che risparmiò molto lavoro agli improvvisati tribunali, benché questi pronunciassero sentenze di morte, obbedendo a precise direttive e spesso ad ordini specifici.

Con una circolare del 16 agosto 1944 Mussolini, <sup>(9)</sup> dopo aver esaminato la situazione di guerriglia in Piemonte, disponeva: 1) i partigiani catturati in combattimento siano passati per le armi; 2) identico trattamento per gli sbandati catturati con armi; 3) gli sbandati catturati senza armi siano avviati in Germania. Il duce si attenne ai metodi repressivi dei comandi germanici. Ma questi come Forze militari occupanti erano legittimati ad applicare le leggi di guerra contro i franchi tiratori nemici. (Purtroppo le truppe germaniche nell'esercitare le rappresaglie superarono, consumando orrende stragi di gente inerme, i limiti posti dalle leggi di guerra e dell'umanità).

L'esercito e la polizia della Repubblica di Salò, obbedendo alle direttive tracciate con circolare del Capo del governo, uccidevano invece senza processo i propri connazionali. E in nessun paese civile, un cittadino può essere tratto a morte senza la sentenza di un giudice che lo abbia condannato alla pena capitale.

A questo punto si potrà obiettare che tali metodi spietati rientravano nella logica perversa della guerra civile. Modestamente non condivido la teoria della guerra civile che venne formulata dagli storici della Repubblica di Salò e oggi è condivisa anche da autorevoli storiografi di opposta ideologia.

Non mi sembra che la guerriglia condotta dalle bande partigiane anzitutto contro gli invasori tedeschi e poi estesa ai loro collaboratori italiani rientrasse nella nozione storico giuridica della guerra civile che implica lo scontro fra due fazioni armate di uno stesso Stato, organizzate come eserciti, i quali hanno talora ma non necessariamente un aiuto secondario e subalterno dallo straniero (fra i più recenti l'esempio della guerra civile spagnola).

Innegabilmente la guerriglia coinvolse italiani di opposte ideologie in una lotta sanguinosa che s'inserì nel più vasto quadro della guerra internazionale, e sotto questo profilo di scontri fraticidi può accettarsi la definizione letteraria di guerra civile.

Bocca, La repubblica di Mussolini, Mondadori, 1994. C. Pavone, Una guerra civile, Bollati, Boringhieri, 1991.

Comunque la questione esula dal tema affidatomi e ne parlo solo per quei riflessi che ebbe nel campo della giustizia. E questa spesso per i tribunali speciali della Repubblica di Salò fu uno dei mezzi di lotta contro la Resistenza.

La giustizia penale, come è noto, ha come suo strumento d'indagine preliminare la polizia che quando opera agli ordini dei magistrati assume la qualifica di polizia giudiziaria. E di polizie pullulò la repubblica fascista. Molti Capi di provincia (tale era la denominazione degli improvvisati prefetti) di loro iniziativa, e senza averne il potere, attribuirono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria a funzionari di loro scelta che con la polizia giudiziaria nulla avevano da spartire sul piano operativo.

Con la formazione della repubblica sociale rimasero in funzione le due tradizionali forze di polizia: l'Autorità di P.S. e l'Arma dei Carabinieri. L'Autorità di P.S. alle dirette dipendenze del Ministro degli Interni, anche sul piano gerarchico, immediatamente risentì del cambiamento. Furono sostituiti quasi tutti i questori di carriera (così come i prefetti diretti superiori dei questori).

Al loro posto vennero insediati nuovi funzionari tratti dalle organizzazioni del nuovo partito fascista repubblicano. Altri funzionari in sottordine e personale aggregato venne ad arricchire i quadri.

Potenziati furono in accentuata funzione di lotta alla Resistenza gli uffici politici investigativi.

L'Arma dei Carabinieri nei primi mesi del 1944 venne fusa con la Guardia nazionale repubblicana, (così fu denominata la vecchia Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, istituita nel 1923 con la formazione del regime). Ma nel maggio dello stesso anno per le diffidenze e le pressioni dei tedeschi i carabinieri vennero internati, fatta eccezione per quei pochissimi che accettarono d'inserirsi nei ranghi della guardia nazionale. La maggioranza si diede alla macchia e passò alle bande partigiane. A Roma si riunirono in autonome formazioni patriottiche.

La Guardia nazionale repubblicana in frizione con l'esercito, comandato dal maresciallo Graziani, volle costituire reparti autonomi per l'antiguerriglia. Si dotò anch'essa di un suo ufficio politico investigativo (UPI). Da questi tronchi germinarono molteplici polizie, autocostituitesi o agli ordini di reparti militari autonomi come la X Mas.

Ai vecchi tradizionali poliziotti rimasero le inchieste sui reati comuni e le indagini ordinate dalla magistratura ordinaria. PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 585

Ma nel campo politico e antipartigiano si scatenarono improvvisate torme di inquisitori, tollerate o autorizzate dalle Autorità ufficiali e dai Comandi tedeschi. A Milano imperversò la legione Muti agli ordini dell'autopromosso colonnello Colombo e le squadre dei tristemente noti Bossi, Bernasconi, Panfi, Vezzalini, Fiorentino che alternavano alla cattura e alle torture degli uomini della Resistenza le ruberie dei loro beni e le estorsioni ai danni dei loro familiari. Questi sgherri avevano trasformato gli scantinati o le caserme in prigioni personali. Il più autorevole Bossi disponeva di alcune celle nel carcere giudiziario. La banda Carità imperversò a Firenze e, poi, a Padova. A Roma in collaborazione con il questore Caruso, e poi, a Milano infierì la terribile banda Kock. Erano tutte masnade di scherani che calpestavano ogni principio civile. Le atroci torture erano il loro normale mezzo d'indagine; le percosse e le carcerazioni arbitrarie gli strumenti di intimidazione e di rappresaglia.

La magistratura ordinaria, a sua volta minacciata, era impotente ad arginare queste vessazioni.

Non mancarono le proteste degli uomini equilibrati della Repubblica di Salò. Il Ministro della Giustizia Pisenti cercò di frenare gli arresti arbitrari e le detenzioni illegali. Soprattutto volle contenere le carcerazioni senza limiti di tempo e dispose con propria circolare che i Procuratori di Stato rimettessero in libertà gli arrestati se questi non venivano denunciati entro dieci giorni a uno dei tanti uffici giudiziari ordinari o speciali oppure ai tribunali militari germanici.

Ma l'unico risultato fu quello di porre in seri guai i magistrati che avevano osato attuare tali disposizioni. E al ministro non rimase che manifestare a loro il proprio rammarico.

# Tribunali militari degli eserciti occupati

La giurisdizione militare delle Corti anglo-americane fu sempre limitata ai fatti lesivi delle loro operazioni di guerra, dei loro beni patrimoniali, della disciplina militari delle situazioni dell'ordine pubblico che si ripercuotevano nell'andamento dei loro servizi. Durante l'amministrazione militare (AMGOT), le Allied Military Courts giudicarono anche in materia di reati comuni che dovevano essere esemplarmente repressi. In provincia di Agrigento un Tribunale di guerra condannò a morte due contadini colpevoli di rapina e di omicidio. Pure a morte venne condannato un bandito che, con un complice, ucciso dai soldati durante l'azione criminosa, aveva

assalito un autocarro militare per rubare le merci trasportate. Le sentenze furono eseguite e numerosi furono i processi per furti, ricettazione e detenzione di materiali di casermaggio, beni alimentari provenienti dai magazzini delle Forze alleate, di esercizio della prostituzione fuori dei luoghi "off limits". Nella primavera del 1944 le Corti militari si pronunciarono nell'ambito di fatti tipicamente legati alle operazioni di guerra.

Condannarono a morte gruppi di spie e sabotatori colti sul fatto. Erano giovani appartenenti alla X Mas o alla Marina della Repubblica di Salò.

A S. Maria Capua Vetere vennero fucilati in applicazione delle leggi di guerra due diciottenni baresi tali Mario Bertoli e Gino Cancellieri, che fuggiti nella Repubblica di Salò, arruolati in quella Marina Militare e, rinviati nel sud, dopo breve addestramento, furono arrestati dalla polizia militare inglese.

Altri giovani sabotatori, tali Aschieri, Palesse, Menicucci, Cantelli, Timperi e Tedesco, arrestati in flagranza, furono processati, condannati a morte e fucilati il 2 maggio 1944.

Ai primi di giugno vennero condannati a morte e fucilati sempre per spionaggio e sabotaggio i militari della X Mas, tenente Aschieri, sottocapo Brambilla, sottufficiali Donnini, Calligaro, Sebastianelli, Scarpellini, Di Landro, marò Viviani e Bartolozzi. Poche furono le condanne a pena capitale pronunciate dai tribunali alleati, i quali pur nel rispetto delle garanzie processuali e nella ricerca diligente delle prove di colpevolezza, eseguita anche nei giudizi militari con il rito delle domande incrociate dell'accusa e della difesa, erano inesorabili quando dimostrata era la colpevolezza.

Limitate furono le infiltrazioni nemiche al di là delle linee di combattimento. Non esistette un fronte militare clandestino della Repubblica di Salò nei territori rimasti sotto la sovranità del regno e comunque controllati dagli alleati.

Nei territori sottoposti all'Amministrazione militare alleata sul finire del 1943 gruppuscoli di giovani, quasi tutti studenti nostalgici del fascismo, organizzarono con lo stesso stile dei loro colleghi della Calabria, ingenue congiure che peraltro erano sfociate in singole azioni imprudenti nelle quali potevano ravvisarsi gli estremi del sabotaggio militare. Se fossero comparsi davanti a un tribunale germanico sarebbero stati condannati a morte. Né diversa sarebbe stata la sentenza di un tribunale militare della Repubblica di Salò. PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 587

Ma ben difforme trattamento ebbero i 15 giovani tratti al giudizio dell'Allied Military Court di Palermo, presieduta dal colonnello statunitense Pollock, imputati di ricostituzione del partito fascista (messo fuori legge dalla Proclamation n. 7) di spionaggio e sabotaggio. Quest'ultimo era stato consumato con il taglio di alcuni fili telefonici delle trasmissioni militari. La Corte si convinse che i dilettanteschi complotti non avevano creato un apprezzabile pericolo per le operazioni militari.

Ritenne che il sabotaggio fosse stato commesso dal solo capo della congrega, il ventiquattrenne Salvatore Bramante, senza intesa con i più giovani suoi compagni. Lo condannò a morte ed inflisse pesanti pene detentive agli altri imputati. Ne assolse due, e la fucilazione del Bramante venne sospesa. Due anni dopo e, finita la guerra, tutti i condannati ottennero la libertà.

Analogo processo nel maggio 1944 fu trattato dalla Corte militare alleata di Lecce a carico di trentacinque giovani, in massima parte provenienti dai gruppi universitari del tempo fascista.

Anche in questo caso pesanti erano le accuse: sabotaggio, detenzione d'armi, ricostituzione del partito fascista. Ma i fatti risultarono di modesta entità di danno e di pericolo. Era ormai dissipata l'atmosfera di rancore e di diffidenza che caratterizzava i comandi alleati nei primi mesi dell'occupazione. E i giudici militari furono ancora una volta clementi condannando a miti pene detentive solo i dirigenti di quella comitiva di cospiratori dilettanti. Analogamente, come si è già visto, si comportò sette mesi dopo il Tribunale militare di guerra italiano di Catanzaro.

Le inchieste preliminari ai giudizi celebrati dalle Corti militari furono svolte con equilibrio, senza violenze e ancor meno con l'uso di torture fisiche da servizi segreti della Military Police, composta di soldati che con facilità manovravano il bastone di gomma, di cui erano muniti e che spesso usavano anche sulle spalle dei loro commilitoni ubriachi.

Il Quartiere generale anglo-americano alleato nella primavera del 1944 dispose che nelle province restituite all'amministrazione del governo italiano fosse ripristinata la competenza dell'Autorità giudiziaria italiana anche in materia di reati commessi ai danni degli eserciti alleati e dei loro militari. Riservò alle proprie Corti la facoltà di avocare in casi opportuni il giudizio per singoli reati, applicando le leggi penali italiane. Con D.L.L. 20.7.1944 n. 160 furono dettate le norme per l'attuazione di tali disposizioni.

Accanto ai tribunali militari della repubblica mussoliniana operarono con inflessibilità teutonica e con avocazione di procedimenti, quando ne ravvisarono l'opportunità, i tribunali militari germanici. La pena di morte fu inflitta con molta frequenza.

Il tristemente noto tribunale militare tedesco di via Lucullo condannò a morte, quando ormai gli americani erano prossimi a Roma, alcuni componenti della Resistenza: Costanzo Ebat, Mario De Martis, Giovanni Lupis, Fortunato Caccamo, Emilio Scaglia, Guido Orlanducci. Tutti furono fucilati il 3 giugno alla vigilia della liberazione della capitale.

E la spietata attività di questi giudici proseguì quando si ritirarono al nord e s'intensificò sul piano militare la guerriglia partigiana.

Le SS e la Feld Gendarmerie nella caccia alla Resistenza con la loro spietata durezza indicarono ai colleghi delle numerose polizie della repubblica fascista, anche se non ne avevano bisogno, gli efferati metodi per estorcere confessioni e chiamate di correo.

#### NOTE BIBLIOGRAFE

Manca uno studio organico dei problemi della giustizia negli anni della guerra di liberazione. Per la conoscenza generale del momento storico mi sono richiamato ai testi sottoelencati e ormai noti. Ho poi citato i decreti legislativi e altre norme emanate dai due governi, quello legittimo e l'altro di fatto, che amministrarono nei limiti consentiti dalle potenze occupanti i territori italiani in quel periodo di tempo.

E soprattutto ho fatto appello ai miei ricordi di vecchio magistrato che visse in Piemonte le difficoltà del momento e fu testimone diretto o "de relato" di taluni avvenimenti.

| Storia della Resistenza italiana       | Editori riuniti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'Italia nella seconda guerra mondiale | Mondadori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I tedeschi in Italia                   | Rizzoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contro Salò                            | Bompiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Storia dell'Italia partigiana          | Laterza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Storia popolare della Resistenza       | Laterza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La Repubblica di Mussolini             | Mondadori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dall'istruttoria alla fucilazione      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Storia del processo di Verona          | Garzanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "La RSI e l'attività del fascismo      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| clandestino nell'Italia liberata" in   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Storia contemporanea                   | Ottobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quando l'Italia era divisa in due      | Laterza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Storia della Repubblica di Salò        | Einaudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roma nazista                           | Longanesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'Italia di Badoglio                   | Rizzoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "La repressione del ribellismo nel     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IV gran rapporto del gen. Mischi       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alle gerarchie dell'esercito fasci-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sta" in Il movimento di liberazione    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| in Italia n. 25                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'Italia della disfatta                | Rizzoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'Italia nella guerra civile           | Bollati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Storia della guerra civile             | E.P.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistenza e storia d'Italia           | Feltrinelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | L'Italia nella seconda guerra mondiale I tedeschi in Italia Contro Salò Storia dell'Italia partigiana Storia popolare della Resistenza La Repubblica di Mussolini Dall'istruttoria alla fucilazione Storia del processo di Verona "La RSI e l'attività del fascismo clandestino nell'Italia liberata" in Storia contemporanea Quando l'Italia era divisa in due Storia della Repubblica di Salò Roma nazista L'Italia di Badoglio "La repressione del ribellismo nel IV gran rapporto del gen. Mischi alle gerarchie dell'esercito fasci- sta" in Il movimento di liberazione in Italia n. 25 L'Italia della disfatta L'Italia nella guerra civile Storia della guerra civile | L'Italia nella seconda guerra mondiale I tedeschi in Italia Contro Salò Storia dell'Italia partigiana Storia popolare della Resistenza La Repubblica di Mussolini Dall'istruttoria alla fucilazione Storia del processo di Verona "La RSI e l'attività del fascismo clandestino nell'Italia liberata" in Storia contemporanea Quando l'Italia era divisa in due Storia della Repubblica di Salò Roma nazista L'Italia di Badoglio "La repressione del ribellismo nel IV gran rapporto del gen. Mischi alle gerarchie dell'esercito fasci- sta" in Il movimento di liberazione in Italia n. 25 L'Italia della disfatta L'Italia nella guerra civile Storia della guerra civile Storia della guerra civile E.P.E. |

590

| F. Rivero   | "I Tribunali delle grandi unità<br>Cars e Cogu" in Il movimento di li-<br>berazione in Italia n. 25 |                   |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| P. Secchia  | La resistenza e gli Alleati                                                                         | Feltrinelli       | 1962      |
| F. Frassati | Raccolta leggi e decreti del regno<br>d'Italia 1943-1944-1945                                       |                   |           |
|             | Raccolta bollettini del Ministero<br>di Grazia e Giustizia del Regno<br>d'Italia                    | 1943-19           | 44-1945   |
|             | Raccolta Gazzette Ufficiali della<br>Repubblica Sociale Italiana                                    | ottobre 1943-dice | mbre 1944 |
|             | Raccolta bollettini del Ministero<br>della Giustizia della Repubblica<br>Sociale Italiana           | ottobre 1943-dice | mbre 1944 |

## I PROBLEMI DELL'EPURAZIONE

## FRANCO BANDINI

Sul piano strettamente giuridico, l'epurazione in Italia, o defascistizzazione, si apre coi due R.D.L. 29 B del 29 dicembre 1943 e n. 9 del 6 gennaio 1944: ha praticamente termine il 21 giugno 1946, con la promulgazione della amnistia del Guardasigilli, Palmiro Togliatti. Nell'intervallo di tali 30 mesi, vengono esaminate circa 400 000 posizioni di ex fascisti, con la condanna, o la rimozione dall'incarico di meno del 5 per cento di essi. I successivi ricorsi riducono ulteriormente questo modesto risultato che, sul piano storico, assume la figura di un fallimento completo: almeno - si capisce - in rapporto allo spirito animatore dei due R.D.L. citati. Oggi è possibile comprendere meglio che tale fallimento era inevitabile, non solo per una pluralità enorme di ragioni contingenti, ma anche e forse soprattutto perché l'intero meccanismo epurativo dava per scontato che, ancora nel corso di una grande guerra distruttiva e dagli esiti, allo stato, se non dubbi, almeno incerti, potesse essere davvero formulato un giudizio retroattivo e storicamente valido su una sezione temporale così ampia e complessa come quella che si era inaugurata nel 1922: che poi aveva condotto ad una forma di totalitarismo, cugina prima, se non figlia, di altri totalitarismi, non italiani. Per cui quel giudizio doveva di necessità essere agganciato ad un'intera stagione europea, sbocciata in Francia, già alla fine del secolo precedente sul doppio fallimento del liberalismo e del marxismo, al grido - in quel momento seducente e carico di promesse - di ni droite, ni gauche.(1)

Dalla mancata percezione, volutamente mancata, del fascismo come sbocco pressoché inevitabile della grave crisi politica d'Europa al sorgere

Vedi a questo proposito Zeev Sternhell, Ni droite, ni guache, Ed. du Seuil, Parigi gennaio 1983.

592 FRANCO BANDINI

del XX secolo, e dall'angustia intellettuale che — ignorando i precedenti — lo voleva nato soltanto col 28 ottobre 1922, nacque alla fine del 1943 quella teoria degli "atti rilevanti", manichea e quindi paranoica, che senza alcun dubbio fu l'origine prima di quel pernicioso blocco intellettuale e politco nel quale — del resto — viviamo ancora oggi. Con una formula amplissima ed anzi onnicomprensiva, si sostenne, nei fatti, che tutto quanto era avvenuto in Italia al momento della "marcia su Roma" costituiva "colpa", da ascriversi ad un ben determinato ed identificabile numero di persone che, pertanto, dovevano essere punite.

Era un pessimo primum movens, poiché come ben ha osservato Aldo A. Mola, la "marcia" non conteneva affatto vent'anni di regime. A quest'ultimo — con quanto vi fu di ripugnante, come le leggi razziali — si giunse per gradi... ed il passaggio decisivo ne fu la riforma elettorale. Essa però non fu "fascista", bensì rispose ad un disegno coltivato da tempo da Giolitti stesso e, in genere, dai Liberali, fautori del collegio uninominale e della concessione di un "premio" al partito maggioritario. Prospettata dal Gran Consiglio del fascismo il 26 aprile del 1923, la riforma venne preliminarmente discussa da una commissione di 18 sperimentati parlamentari ed approvata infine da 10 contro 8, con l'apporto determinante dei liberali. Infine, essa passò alla Camera con 223 voti contro 123, ed al Senato con 165 contro 41. Giova osservare che i voti favorevoli all'affossamento del sistema elettorale vigente, non raggiungevano la metà dei deputati in carica. Il regime passò con l'assenso degli assenti: la maggior parte dei quali apparteneva "ai partiti d'opposizione". (2)

Del resto, non era stato neppur necessario attendere il 1923 e la nuova legge elettorale, poiché l'imprimatur della Camera alla "marcia" era già stato dato il 17 novembre dell'anno precedente, quando si era votata la "fiducia" a Mussolini con 306 voti favorevoli e soltanto 116 contrari, su un totale di 422: e quando tra i favorevoli si eran potuti vedere Bonomi, Giolitti, Orlando, Salandra, De Gasperi e Gronchi. Sia sul piano morale che su quello politico, era difficile non scorgere "atti rilevanti" nelle due votazioni, quella del 1922 e quella successiva per la nuova legge elettorale: ma se non vi si potevano o non vi si volevano scorgere, da qual mai altro punto della Storia sarebbe dovuto scattare il congegno dell'epurazione?

Un tal quesito era di difficile soluzione proprio per i partiti della sinistra, e specialmente per quello comunista. In generale, si poteva ben

<sup>(2)</sup> Aldo A. Mola, Vistorio Emanuele III, il Re isolato, Centro Studi Piemontesi, Torino, marzo 1988, pag. 161.

osservare che Mussolini era stato, ed in fondo rimaneva, un socialista. Persino dopo lo "strappo" interventista della fine 1914, il suo nuovo giornale, Il Popolo d'Italia, recava la scritta organo del Partito Socialista italiano: con lui, Pietro Nenni, nel 1919 aveva fondamento un Fascio "primogenito", e le sue preferenze di allora e di poi sarebbero sempre andate a quella socialità piazzaiola e massificata che addirittura gli italiani avrebbero rivisto come insegna della Repubblica di Salò, non per nulla "sociale": con la "Carta del Lavoro", l'autogestione delle fabbriche, e tre operai come Podestà di Torino. Milano e Genova.

Per il PCI gli "atti rilevanti" erano più gravi, ma al tempo stesso meno conosciuti, persino oggi: però di sapore e colore meno percepibili dalla gente comune, essendo legati alla grande politica internazionale, più che a fattori banalmente provinciali. I pochi intellettuali che erano a (parziale) conoscenza, vivevano da così gran tempo in quella lattiginosa drift left, quella "deriva a sinistra" tipica tra le due guerre, da quando John Reed aveva scritto il suo I dieci giorni che sconvolsero il mondo, da non essere minimamente in grado di scorgere la complessità del problema esistente per collusione ideologica tra tre dittature che erano nei fatti cugine di sangue, anche se occasionalmente felici di spararsi addosso. Meno ancora, erano in grado di comprendere che il potente grado di dipendenza dei singoli PC sia dal Komintern che dal Commissariato agli Esteri dell'URSS, mescolava in modo sostanzialmente ambiguo e spesso incomprensibile lotta di classe ed interessi internazionali dell'Unione, a medio e lungo termine. Fatto interamente nuovo per le vecchie classi liberali al potere in grandi e piccole democrazie occidentali, in linea di principio recalcitranti a limitare il diritto di parola e di aggregazione politica a chiunque: ma che appunto per questa loro intellettuale liberalità si trovavano a dover fare i conti con una opposizione guidata da molto lontano, e sulla base di presupposti nei quali quella ideologia era ancora la componente minore e di semplice copertura.

Non fa dunque meraviglia che si sia persa per strada la memoria di quanto profondi e significativi siano stati — nonostante le giaculatorie ideologiche da una parte e dall'altra — i rapporti tra Italia ed URSS almeno dal febbraio 1924, quando, nella corsa con la Gran Bretagna al riconoscimento de jure dello Stato Sovietico, Mussolini istallò per primo addirittura un'ambasciatore a Mosca; il quale presentò le sue credenziali al Commissario degli Esteri di allora, Georgij Cicerin, che in realtà si chiamava

594 FRANCO BANDINI

Ciceroni, essendo di ascendenza italiana.(3) Né fa meraviglia che nel bel mezzo della "crisi Matteotti", pochi mesi dopo, l'unico e sfarzoso ricevimento offerto a Mussolini dalle rappresentanze diplomatiche a Roma, sia stato quello dell'ambasciata sovietica. Il che può forse spiegare - meglio dei molti funambolismi che sin qui si son letti - per qual ragione reale il PCI decise di abbandonare l'Aventino, rientrando disciplinarmente in Parlamento, con un "atto rilevante" del quale Mussolini beneficiò largamente. (4) Né si può dimenticare che tra le tre dittature non correvano soltanto affinità "sociali", ma anche e per così dire "posizionali" da un punto di vista storico. La prima guerra aveve scavato un solco profondo in quello che si era chiamato "il concerto europeo": da una parte le Potenze vincitrici, dall'altra quelle che avevano perso, la più disastrata delle quali era senza dubbio la Russia. La Germania veniva seconda, ma a grande distanza. La terza era l'Italia, con la sua "vittoria mutilata": sacrifici enormi, un cumulo di morti, un'economia asfittica, una classe dirigente di basso profilo e nessun compenso, se non di facciata. Non c'era stata sconfitta, ma neppure vittoria.

Su questa base, era inevitabile che nascessero accordi clandestini, politici, ma anche militari. È a tutti noto che la rinascita delle Forze Armate tedesche, fino al 1933, fu possibile, in barba al Trattato di Versailles, per il potente aiuto dell'Armata Rossa, con legami tra generali tanto profondi che neppure il Secondo conflitto riuscì a spezzarli del tutto. Meno noto, ma anche indubbio, è che l'ascesa al potere di Hitler non sarebbe stata pensabile senza l'appoggio del Partito Comunista tedesco: prima pietra, se poi era la prima, di un cammino che avrebbe portato al 23 agosto 1939, ed allo scoppio di quella guerra, nella quale tedeschi e russi videro il mezzo eccellente per ribaltare il verdetto del 1918.<sup>(5)</sup>

<sup>(3)</sup> Vedi Georgio Petracchi, Da San Pietroburgo a Mosca, Bonacci ed. Roma 1993, pag. 294.

<sup>(4)</sup> Vedi Paolo Spriano, Storia del Partito Comunista Italiano, Einaudi 1967, Vol. I, pag. 381 e sg.

<sup>(5)</sup> Una delle poche trattazioni dell'argomento si trova in Jacques Benoist-Méchin, Histoire de l'Armée Allemande, Albin Michel, Parigi 1938, ed. "definitiva", 1941. Prima del conflitto, tale collusione era ben nota, ma anche tollerata con indulgenza, dal momento che vi era coinvolta l'Unione Sovietica. Eppure il socialdemocratico Phillip Scheidemann, primo Presidente del Consiglio della Repubblica di Weimar, lo aveva denunziato con chiarezza al Reichstag già il 16 dicembre 1926, dicendo: "Non è né bello né onesto vedere la Russia sovietica predicare la rivoluzione mondiale, riarmando la Reichswehr".

Con maggiore prudenza, e molte oscillazioni Mussolini seguì la stessa linea di moto. Già dal 1931/32 forniva all'URSS navi militari e missioni tecniche, per arrivare poi, il 2 settembre 1933, a quel Patto italo-sovietico di amicizia, non aggressione e di neutralità che doveva durare sino al giugno 1941, e che fu firmato persornalmente da Mussolini e Potemkin: uomo assai poco illustrato dagli storici, ma essenziale per comprendere qualcosa dei tortuosi percorsi della politica estera sovietica tra le due guerre. Proprio alla sua influenza si deve, tra l'altro se il rifornimento sovietico di carbone e di essenziale petrolio all'Italia non cessò neppure nel periodo più acuto della guerra di Spagna, con un controsenso tanto sommerso quanto incredibile.

Il punto massimo e politicamente più rilevante di tali rapporti sottobanco, va dal 1938 al 1940, qando Mussolini, agendo sulla base di accordi dei quali non si è ancora e stranamente trovata traccia, divenne il ricostruttore; della Marina da guerra sovietica. Furon ceduti i piani delle corazzate classe Littorio, quelli degli incrociatori pesanti tipo Zara, degli incrociatori leggeri, dei caccia e sommergibili più recenti. Fu costruito a La Spezia, e poi venduto, il supercaccia più veloce del mondo, il Taskent: che probabilmente doveva essere il primo di una serie di dodici, alcuni dei quali, come lo Scipione ed il Pompeo Magno rimasero in Italia per il sopraggiunto scoppio del conflitto. Dal canto loro, i sovietici misero sullo scalo quattro supercorazzate Littorio ed una grande quantità di incrociatori tipo Zara: ma lo fecero con ingegneri e maestranze italiane, con le quali giunsero i gruppi motori, le artiglierie, le ottiche, gli apparati di navigazione e di collegamento.

È assai strano che ancora oggi non sia comparso alcuno studio sul vasto ma coperto allarme mondiale che una tal opera di potenziamento di una Marina di terz'ordine, come quella sovietica, produsse specialmente in Inghilterra e Turchia: né che non si sia indagato a fondo su qual tipo di intesa dovette pur esistere tra Roma e Mosca a quel fine. È fuor di dubbio che attorno al 1942/1943, con l'entrata in servizio nelle acque europee di quattro supercorazzate sovietiche si sarebbe venuta a creare la minaccia di una coalizione navale vincente tra russi, tedeschi ed italiani. Cosa che gli inglesi soppesarono al punto giusto. (6)

<sup>(6)</sup> In nessuno del numerosi studi sulla balance of power navale nel mondo al momento dello scoppio del conflitto compare mai la componente savietica. Eppure, le quattro navi da battaglia in costruzione denunziavano un disegno operativo a medio termine

596 FRANCO BANDINI

Sul piano degli "atti rilevanti", questo - tuttavia - era ancora un elemento sul quale la discussione era possibile. Indiscutibile, invece, risultava la responsabililà storica del conflitto, ed ancor più il potente aiuto che per venti mesi l'Unione Sovietica aveva fornito ad Hitler e allo stesso Mussolini nelle loro campagne militari. Tutti i Partiti Comunisti europei - sia pure con lacerazioni interne drammatiche - si eran messi disciplinatamente a disposizione dei due dittatori, non solo astenendosi dal crear loro difficoltà, ma sabotando lo sforzo di guerra anglo-francese nelle fabbriche e sui fronti. Nel febbraio 1940 i Tribunali Militari francesi avevano mandato al muro tre operai della Renault, responsabili di aver inutilizzato una serie di quei carri armati che di li a poco avrebbero dovuto combattere contro Hitler. Stalin aveva mandato petroliere a Narvick, senza le quali i mezzi navali tedeschi, non avrebbero potuto occupare la Norvegia. Ed in Italia si era giunti evidentemente ad un "accordo silenzioso": dal Patto Hitler-Stalin dell'agosto 1939, il nostro Tribunale Speciale aveva ridotto a quasi zero le condanne a carico di comunisti, secondo un indirizzo che non sarebbe cambiato nemmeno dopo lo scoppio delle ostilità con l'Unione Sovietica, quando il grosso della dirigenza comunista, ristretta dall'inizio della guerra nei campi di concentramento francesi, da Luigi Longo a Di Vittorio, chiese ed accettò di essere trasferita in Italia, alla fine del 1942: dove Mussolini né li fucilò né li mise in carcere, contentandosi di inviarli al confino di polizia di Ventotene, con lire 10,50 al giorno di sussidio governativo e "l'obbligo di darsi a stabile occupazione". (7)

<sup>(7)</sup> Per le misure prese dal Governo Daladier contro la collaborazione tra PCF ed Hitler, che condussero all'arresto, tra gli altri, di Palmiro Togliatti e Luigi Longo già all'inizio del settembre 1939, vedi Raymond Cartier La seconda guerra mondiale, Mondadori 1968, vol. I, p. 86, nonché Pascal Ory Les collaborateurs, Ed. du Seuil, 1976, alla cui p. 282 son narrate, sotto la data del 18 giugno 1940, le prime richieste del PCF alle autorità tedesche di occupazione, di far riprendere le pubblicazioni in Francia della "Humanité". Per l'attività del TSDF, studio inedito dell'A, dal quale risultano, divise per semestre, le seguenti condanne di comunisti tra il 1938 ed il 1941:

| Anni | l° sem. | 2° sem. |
|------|---------|---------|
| 1938 | 191     | 104     |
| 1939 | 236     | 75      |
| 1940 | 110     | 57      |
| 1941 | 21      | 93      |

Segue nota

di grande interesse, in quanto una era costruita a Nikolajev, e quindi destinata al Mar Nero, una seconda a Kronstadt, e perciò al Baltico, ed altre due nei pressi di Murmansk, avendo dunque di vista l'Atlantico Settentrionale.

Va registrato, a proposito degli interrogativi sollevati da tali nuove costruzioni che, non disponendo i russi delle grosse artiglierie calibro 381 o 406 mm necessarie, le maggiori Potenze – Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania – mandarono a vuoto con vari pretesti, tutte le trattative di acquisto.

I PROBLEMI DELL'EPURAZIONE 597

Questo scabroso panorama, sul quale la ricerca storica non si è nemmeno sommariamente affacciata, fu rimosso e cancellato nel 1943 e 1944 con una operazione di indubbia qualità intellettuale, alla quale si debbono da una parte gli assurdi limiti giuridici del Tribunale di Norimberga, nella cui sede i "giudici" russi proibirono che si andasse a discutere l'origine stessa del conflitto: e dall'altra, in Italia, la possibilità stessa di un processo epurativo generalizzato. Prima ancora che un errore politico, si trattava di una abdicazione culturale gravissima e, peggio ancora, di una resa "senza condizione" alle conseguenze inevitabili di quella che era stata l'ibrida alleanza tra i Tre Grandi. Conseguenza che il solo Churchill mise asciuttamente in evidenza quando disse, ma nel 1947, "abbiamo ucciso il maiale sbagliato".

Non c'era e non c'é alcun dubbio che i delitti fascisti dovessero esser identificati e puniti. Ma così com'era nella tradizione giuridica di tutti i Paesi civili, la responsabilità di essi doveva esser imputata personalmente, non per categorie precostituite. Si fece invece, e subito, questo madornale errore, di partire dalle tessere, dai distintivi, dagli onori per stabilire i gradi di colpevolezza: non conoscendo, o volutamente dimenticando che sotto un regime così stabile, e per tanti anni come quello fascista, tessere ed onori non eran stati altro, nella stragrande maggioranza dei casi, che semplici mezzi di sopravvivenza. Era vero difatti, che soltanto undici Professori di Scuole superiori avevan rifiutato di prestare il prescritto giuramento: ma da qui a sostenere che le altre migliaia e migliaia di loro colleghi fossero state fasciste, ce ne correva. Il Sindaco di un paesone siciliano dovette scrivere al Commissariato per l'Epurazione che tutti e dodici i Vigili comunali erano "Sciarpe Littorio" non perché ne avessero avuti i titoli, ma semplicemente perché questo era stato il mezzo per beneficiare di un supplemento nello stipendio.

Un secondo e funestissimo errore fu quello di non aver tenuto in alcun conto che – stante la guerra sul territorio – il Governo Militare Alleato era "antifascista" soltanto a parole, poiché il suo primario interesse era quello di mantener tranquille le retrovie e di non dover spendere proprio personale per le necessità vitali di popolazioni già molto numerose, e per di più povere ed affamate. I tecnici erano, come categorie, un vero e proprio "collo di bottiglia", fascisti o no che fossero stati. Nell'aprile 1944, l'Alto Commissariato fece arrestare a Napoli il marchese Ugo Pellegrini, dirigente della SEI, che fu fatto liberare immediatamente dall'AMGO, con un secco comunicato nel quale era detto: "Da oggi, l'epurazione

598 FRANCO BANDINI

non riguarda i tecnici, poiché le considerazioni di carattere militare sovrastano su tutto. Per ogni misura epurativa, deve essere chiesto il permesso all'AMG". Di questo orientamento così drastico, si era già avuta percezione sin dall'11 febbraio di quello stesso anno, quando l'AMG aveva restituito la Sicilia all'amministrazione italiana, però con un proclama molto duro: "Tutti rimangano al loro posto, tranne coloro che saranno da noi allontanati". (8)

Un terzo errore – tipicamente italiano – fu di aver dato largo spazio al criterio dei "profitti di regime". Non perché fosse sbagliato in astratto, ma per il fatto di essere abbinato a quello della "confisca cautelare" che presupponeva enormi oneri di custodia ed anche di gestione, in attesa di lontanissimi processi, radicati troppo spesso su basi indiziarie: era assai difficile stabilire – infatti – se un avvocato o un medico, come un sarto o un impresario edile, avessero fatto carriera e denaro perché bravi e capaci, oppure perché fascisti. Durante il Ventennio, eran sorte migliaia di imprese nuove, piccole e grandi, che anche sotto un altro clima politico sarebbero sorte egualmente, per opera degli stessi uomini. In più, sulla strada dei "profitti" c'era una posizione di blocco politicamente insuperabile: quella dei grandi vantaggi che l'industria pesante italiana aveva ricavato dalla istituzione dell'IRI, nonché delle commesse di guerra, attorno alle quali si era scatenata, dal 1939, una lotta selvaggia.

In questo quadro confuso e contraddittorio, sia sul piano culturale che politico e pratico, battendosi Pietro Nenni nelle piazze "per attribuire l'epurazione alle Commissioni di fabbrica", e d'altra parte prescrivendo il R.D.L. del gennaio 1944 che l'epurazione stessa dovesse compiersi per ogni Provincia entro tre mesi dalla promulgazione, per l'intera amministrazione statale, parastatale e privata, se di pubblica utilità, non poteva non verificarsi una spasmodica "ricerca della protezione" da parte di milioni di cittadini, i quali dovevano fare i conti non tanto coi propri peccati, magari lontanissimi, quanto con le lunghissime "quarantene" discendenti dall'impossibilità, per la Giustizia, di mettere a ruolo, in tempi ragionevoli, centinaia di migliaia di processi o di inchieste.

I tetti protettivi erano ovviamente di natura politica, e soltanto due: la nuova Democrazia Cristiana, ed il Partito Comunista, entrambi di fronte al problema di come trasformarsi da *élites* di qualche decina di dirigenti, in partiti con un forte radicamento sociale. Parlando a Napoli il 12

<sup>(8)</sup> Per un'analisi molto dettagliata, vedi l'eccellente L'epurazione in Italia 1943-1948, di Lamberto Mercuri, L'Arciere, 1988.

aprile 1944, Palmiro Togliatti fu forse il primo ad indicare quale poteva essere la via della salvezza, dicendo: "la questione dell'epurazione non deve mettere in pericolo la ricostruzione e deve essere rimandata a guerra finita".

Una tale impostazione, e quella parallela, anche se meno esplicita della Democrazia Cristiana dovevano portare, il 2 giugno 1946, con le elezioni per la Costituente, al sorprendente risultato di una polarizzazione accentuatissima, con tre sole liste, su 56, che si spartirono quasi l'80 per cento dei voti. (9)

Con la promulgazione della Legge organica n. 59 del 27 luglio 1944 si dava una normativa più ampia alla questione della punizione dei delitti fascisti con Alto Commissariato presieduto dal conte Carlo Sforza, e con un'alta Corte di giustizia, strutturata in forme almeno discutibili: infatti, il giudizio ne era inappellabile, e la pena massima irrogabile era quella di morte, cosa che ovviamente toglieva ai giudicandi quasi tutte le garanzie giuridiche essenziali. Anche l'imparzialità della Corte era fortemente dubbia, per non dire inesistente, trattandosi in definitiva di un Tribunale politico che si considerava oltretutto "parte lesa" rispetto a coloro che sedevano sul banco degli accusati. Infine, l'Alta Corte era designata ad operare non soltanto in un clima difficilissimo per le accese passioni, ma anche in un momento nel quale, stante la divisione in due dell'Italia per effetto delle operazioni militari, non era nemmeno possibile agli accusati far citare a discarico eventuali testimoni che si trovassero al di là della linea del fronte.

Occorre dire che il conte Sforza, tornato in Italia dagli Stati Uniti nella presunzione di poter accedere alla Presidenza del Consiglio, e forse successivamente a quella di una futura Repubblica italiana, dovette muoversi in un terreno assai ostile, non solo da parte dei gruppi politici o di pressione interni, ma anche per effetto della radicata inimicizia riserbatagli da Winston Churchill, il quale, già l'8 aprile 1944 aveva comunicato in Italia ad Harold Macmillan, senza mezzi termini, il suo parere: "Fate quel che potete per tener lontano Sforza da un qualsiasi incarico di effettivo potere". E non fu la piu brutale delle sue espressioni. (10)

Anche tenuto conto di questo limite politico, si può oggi serenamente concludere che l'opera di Sforza come Grande Epuratore non fu nep-

<sup>(9)</sup> Vedi Celso Ghini, Il voto degli italiani, Ed. Riuniti, 1975.

<sup>(10) &</sup>quot;Vi rimando il vecchio scemo", e "Il conte Sforza non è un gentiluomo", sono altre due espressioni del Premier britannico nel 1944.

600 FRANCO BANDINI

pur lontanamente all'altezza di quella speciale "sacralità" della Giustizia che i grandi sconvolgimenti esigono per poter ben fondare gli ordini nuovi, anche e forse soprattutto perché le sue "scelte" processuali furono del tutto sorprendenti, oscillando tra reati veri o supposti come il regicidio di Alessandro di Jugoslavia a Marsiglia nel 1934, le malefatte del S.I.M. in Spagna durante la guerra civile, il massacro poi chiamato "delle Fosse Adeatine", ed alcuni misteriosi maneggi dietro il paravento della guerra italo-etiopica: senza cioè un disegno lineare, ed alla luce di "istruttorie" che nessun organo inquirente avrebbe potuto portare a termine in un tempo così breve e su documenti in pratica inesistenti. Il lato peggiore di quest'opera disordinata ed a tratti affannosa, fu che il primo mandato di cattura – dunque il più solenne ed indicativo per la pubblica opinione – fu spiccato da Sforza già il 28 luglio, appena insediato: ma contro Vincenzo Azzolini, ex Governatore della Banca d'Italia, responsabile, secondo il capo d'accusa, di aver consegnato ai tedeschi, il 10 settembre del 1943, il tesoro aureo della sua Banca. Era però a tutti noto che il Governatore non soltanto aveva fatto il possibile per occultare le sue riserve, ma anche che aveva dovuto cederle sotto la minaccia dei cannoni dei carri armati di Kappler. Eppure, Vincenzo Azzolini rischiò la fucilazione, al processo apertosi il 9 ottobre: ma riuscì a evitare il muro, in quanto nella notte precedente la sentenza, un'alta personalità britannica del Governo Militare avvicinò il Presidente della Corte, spiegandogli che l'arresto ed il processo avevano avuto come unico scopo quello di indurre Azzolini a rivelare dove era stata nascosta una parte dell'oro, onde poterla consegnare al Maresciallo Tito, che la reclamava da tempo: si trattava infatti della riserva aurea della Banca Nazionale Jugoslava, che le truppe italiane avevano catturato a Cattaro e Cettigne nel 1941, e che poi, su disposizioni del generale Mario Roatta, era stata versata alla Banca d'Italia "in cauta custodia". Il Presidente ebbe una crisi di coscienza che lo portò a votare, la mattina seguente, contro la pena di morte.(11)

Ciò che non era riuscito con il processo Azzolini, fu ricercato con quello al generale Mario Roatta, raggiunto da un mandato di cattura il 9 novembre 1944. Questo alto ufficiale, sul quale per sovramercato pendeva una inchiesta "per la mancata difesa di Roma" – episodio sul quale non esiste chiarezza nemmeno oggi – comparve davanti ai giudici il 29

<sup>(11)</sup> V. dell'A. Il cono d'ombra, SugarCo 1990, ed anche Vita e morte segreta di Mussolini Mondadori, 1978, al cap. "Roatta e l'oro di Belgrado".

I PROBLEMI DELL'EPURAZIONE 601

gennaio 1945; ma fuggì tranquillamente dalla Clinica nella quale era stato compiacentemente ricoverato con ordinanza del giudice Ilario Berlinguer, il giorno prima della sentenza: ricomparve in Spagna, ed è legittimo supporre che la conquistata libertà abbia avuto un prezzo. Da quel momento, difatti, il Maresciallo Tito non fece più parola della questione, dimenticandosi altresì di chiedere l'estradizione di tutti quegli ufficiali italiani che, in Jugoslavia, egli aveva già indicato come "criminali di guerra".

Nella breve vita dell'Alta Corte, il punto più tragico fu raggiunto durante il processo contro il questore Pietro Caruso ed il suo sottordine Roberto Occhetto, responsabili di aver preparato le liste dei detenuti politici ristretti a Regina Coeli, per consegnarli al colonnello Kappler per la rappresaglia all'attentato di Via Rasella. Nell'affollatissimo atrio del Palazzo di giustizia, quando comparve Donato Caretta, che era testimone a carico del questore, una donna gridò ad altissima voce: "È lui, è lui, il questore Caruso". Il poveraccio fu linciato sul posto, poi sdraiato sulle rotaie del tram, poi gettato nel Tevere, infine crocifisso sul cancello di legno della villetta nella quale abitava. Anche la moglie rischiò la stessa fine.

In complesso, l'enorme macchina dell'Alta Corte, fino all'ultima sentenza del 20 giugno 1945, giudicò in tutto 28 imputati, con 4 condanne a morte, 6 ergastoli, due a trent'anni e 13 a pene inferiori, nonché 4 assoluzioni. In camera di consiglio dichiarò decaduti 142 senatori sui 177 esaminati. All'Alto Commissariato, il conte Sforza, che era frattanto divenuto Ministro del secondo Gabinetto Bonomi il 1º agosto 1944, venne sostituito il 10 gennaio 1945 dall'onorevole Ruggero Grieco. In complesso, il binomio Alto Commissariato - Alta Corte fu giudicato come "un potente incrociatore, che aveva pescato soltanto sardine e tonni".

Con la fuga del generale Roatta, terminavano in pratica il 1944 e la prima fase dell'epurazione, che potrebbe definirsi burocratico-amministrativa. E si avvertivano i primi segnali di quella che sarebbe stata la seconda fase, assai piu complessa e politicamente ardua, dal momento che essa avrebbe dovuto affrontare due problemi nuovi: le enormi conseguenze dei venti mesi di Repubblica Sociale, e lo stretto connubio verificatosi in essa, tra Resistenza e classe industriale-capitalista. L'impossibilità pratica di risolverli, avrebbe portato all'amnistia del 21 giugno 1946.

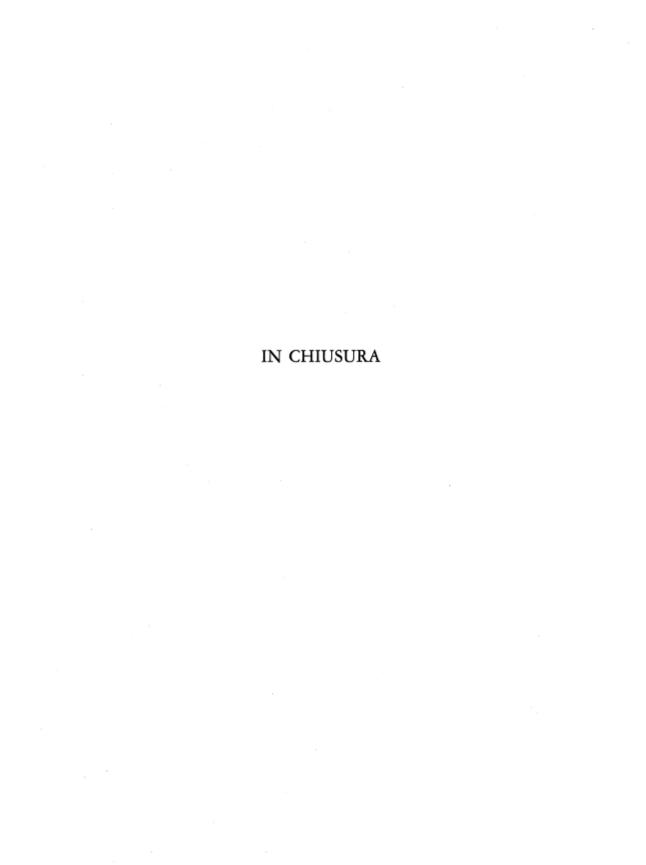

### GLI UOMINI CON LE STELLETTE

### Luigi Poli

Questo convegno che ha esaminato a tutto campo gli eventi del 1944 merita una riflessione finale sull'apporto dato dagli uomini con le stellette a questa pagina di storia, mal conosciuta da chi non poteva ignorarla per motivi anagrafici; ignorata dai più giovani perché nessuno a loro ne ha mai parlato in termini storici. Vorrei chiedere ai più giovani che differenza fanno tra resistenza e guerra di liberazione. Certo non tutti lo sapranno. Ma se i giovani non sanno, non debbono vergognarsene; dobbiamo vergognarci noi vecchi che non lo abbiamo mai insegnato loro; o meglio, lo abbiamo insegnato male, perché troppe appropriazioni indebite di questi eventi storici sono state fatte per motivi ideologici e politici e così la storia del 1944 è stata alterata da una ricca storiografia di parte che l'ha monopolizzata. Il 1944, quinto anno di guerra, celebrato da questo convegno, non può in ogni modo dimenticare che gli uomini con le stellette si sono anche in questo anno impegnati a pieno titolo, valorosamente per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo in tre mondi risorgimentali:

- nella guerra di liberazione in Italia e all'estero;
- nella resistenza in Italia e all'estero;
- nei campi di internamento.

Mai guerra fu più totale e più difforme, ma ogni suo aspetto fu caratterizzato da una matrice comune di tanto eroismo e da una pregnante carica ideale.

Vorrei concludere quindi questo convegno esaminando brevemente questi tre mondi che hanno racchiuso l'impegno degli uomini con le stellette. 606 LUIGI POLI

## Primo mondo: la guerra di liberazione

Bastano poche cifre per delineare, con il loro scarno ma lapidario linguaggio, il contributo di questi combattenti.

L'Esercito, impegnato su tutti i fronti, in Italia ed all'estero, sostenne il peso maggiore della lotta riorganizzando le proprie fila duramente provate nei tre precedenti anni di guerra:

- una brigata, 5000 uomini il 1º raggruppamento motorizzato nella fornace della battaglia del Garigliano nel dicembre 1943;
- un corpo d'armata formato da due divisioni più i supporti, 20000 uomini, il Corpo Italiano di Liberazione nella primavera e nell'estate del 1944 per la liberazione dell'Italia centrale fino al Metauro ed alla linea Gotica sugli Appennini;
- una armata di sei divisioni, 50 000 uomini i gruppi di combattimento nell'inverno del 1944 e nella primavera del 1945 sulla Linea Gotica e nella battaglia finale;
- una divisione, la Garibaldi, che in Jugoslavia non si arrese ai tedeschi e continuò a combattere a fianco dei partigiani slavi;
- otto "divisioni ausiliarie", 200 000 uomini che per tutta la durata della campagna assolsero importanti funzioni logistiche nelle quali si distinsero in modo particolare le "salmerie da combattimento" ed il "genio da combattimento";
- carabinieri e finanza, sia nella guerra di liberazione sia in compiti di istituto.

Un contributo così notevole, anche solo dal punto di vista numerico e quantitativo non lo si può dimenticare; ma in questa sede non voglio più ricordare cosa hanno fatto questi uomini, perché ne hanno già parlato in modo specifico e dettagliato i relatori colonnello Romano, capo ufficio storico dello S.M.E., e generale Boscardi, direttore del centro studi e ricerche della guerra di liberazione. Con la legittimazione attiva di chi, quando aveva vent'anni, ha partecipato alla guerra di liberazione dal primo giorno all'ultimo, da Montelungo a Brescia, voglio fare qualche riflessione. Le scelte dei capi e dei gregari furono scelte di campo volontarie. Avrebbero potuto andarsene per seguire obiettivi più utilitaristici. Chi li avrebbe potuti costringere a restare? E chi li avrebbe potuti perseguire penalmente, almeno in un primo tempo? Ciò che fecero lo fecero con piena consapevolezza. In contrapposizione, una letteratura denigratoria ha costantemente sminuito l'apporto alla liberazione dato volontariamente dalle forze armate.

GLI UOMINI CON LE STELLETTE 607

## Secondo mondo: gli internati militari

Ma quanti altri uomini con le stellette, oltre a quelli inquadrati nei reparti regolari parteciparono, a pieno titolo alla guerra di liberazione e alla resistenza? 600 000 militari deportati in Germania che non si arresero. Preferirono la fame, gli stenti, i sacrifici dei lager piuttosto che rinnegare il giuramento di fedeltà prestato alla Patria lontana. Generoso olocausto di soldati italiani per la libertà: 40 000 morti nei campi di concentramento che non fu un universo di vinti e di affamati, ma fu un mondo di resistenti. Ce ne hanno parlato il generale Stefani e come testimone, il generale Monastra, reduce da S. Bosten. Questa lotta, questi sacrifici si saldarono con la lotta e con i sacrifici delle formazioni partigiane e con il martirio delle popolazioni civili.

### Terzo mondo: la resistenza

Voglio porre anche, a questo punto, un interrogativo, che può apparire pleonastico, ma che in realtà è d'obbligo. Chi erano i partigiani? Erano i giovani più impegnati che per motivi territoriali e per opzione ideologica non avevano voluto o potuto arruolarsi nelle forze armate della liberazione, o nascondersi e rimanere a casa. Studi di ricerca sul numero dei partigiani ce ne sono troppi e discordanti. Una stima generale a caldo, fatta nel 1947, indicava un dato complessivo di 223 619. È forse la più credibile. Prendendo come base questo dato, vale la pena applicarvi l'analisi di suddivisione sociale, fatta da Mario Givanna su un campione di partigiani piemontesi: il 30% operai, il 20% contadini, l'11,7% artigiani, l'11,2% studenti, il 10% impiegati, il 5,3% professionisti, il 3,3% ufficiali, sottufficiali e graduati "regolari", l'1,6% casalinghe.

Applicando questo studio analitico al totale precedente i militari che operarono nei partigiani sarebbero circa 67 000. Non è chiaro però cosa si intendesse per "militari regolari", perché anche gli operai, i contadini, gli artigiani, gli studenti, gli impiegati ed i professionisti, con età valida, erano stati militari fino all'8 settembre del 1943 e si portavano nello zaino cultura ed addestramento militare, alcuni come coaugulante altri come reagente.

Ma se difficile è uno studio analitico sulla provenienza dei singoli più facile è ricordare le formazioni partigiane che avevano una organizzazione militare o paramilitare. Ricordiamo la divisione *Garibaldi* che operò in Jugoslavia dal 1943 al 1945 inserita, come unità dell'Esercito italiano

608 LUIGI POLI

nell'esercito popolare liberatore jugoslavo. Comandanti: prima Oxilia Vivalda e Cilieri e poi Ravnik, Pressini e Zavattaro.

Ricordiamo la resistenza dei fanti, degli artiglieri e dei marinai in Grecia e nell'Egeo. Infine ricordiamo le brigate autonome in Italia che erano costituite quasi esclusivamente da ufficiali, sottufficiali e soldati dell'esercito. Anche qui in Piemonte ricordiamo i partigiani di Mauri e della divisione autonoma di Poli o in Friuli la Osoppo. Più militari che civili.

Nel sud e nell'Italia centrale poi vi fu una osmosi inversa tra formazioni partigiane e militari. Giunti gli alleati e le FF.AA. di liberazione, i partigiani di quelle formazioni non vollero deporre zaino e fucile, ma salutati i parenti ormai liberati, operarono a fianco degli alleati e degli italiani come i magnifici alpini della brigata Maiella. A Filottrano, si arruolarono nei gruppi di combattimento come gli altrettanto valorosi partigiani del Valdarno e della brigata Gordini comandata dalla M.O. Boldrini.

Tutto ciò lo abbiamo sentito in maniera più completa, dalla viva voce dei testimoni, le M.O. Sogno e Li Gobbi, l'On. Geuna l'avv. Serafini, l'ammiraglio Fedele e tanti altri. In sintesi dobbiamo e possiamo dire che non c'è dubbio che un'impronta militare ha permeato il movimento partigiano; ma soprattutto vi fu una continua simbiosi che, sotto l'ottica di una ideologia comune, ha determinato una epopea comune tra resistenza e guerra di liberazione.

In conclusione: 300 000 uomini con le stellette nella guerra di liberazione, tanti uomini con le stellette nelle formazioni partigiane, 600 000 uomini con le stellette nei campi di prigionia, un milione di giovani con le stellette coinvolti direttamente o indirettamente in questa tragica epopea nazionale.

Nella ricorrenza del cinquantenario abbiamo voluto mettere punti fermi nella storiografia di questi anni e fare della storia, raccogliendo dotte relazioni e appassionate testimonianze. Anche con questo convegno facciamo della storia e con gli atti che seguiranno, della preziosa storiografia.

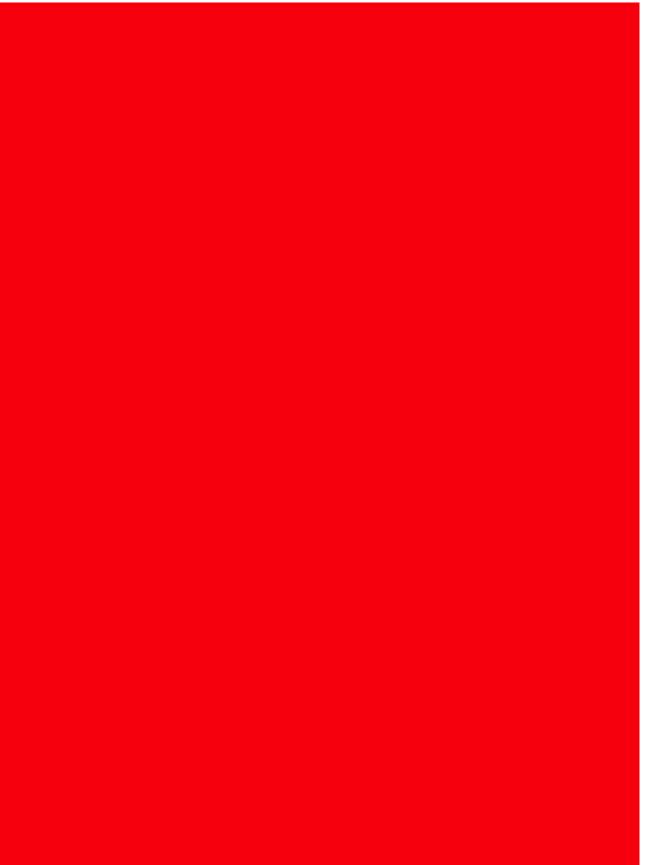